( \*

> \* \*

4 4 \*

•

•

1

1 \*\* 444

\*

\*

\*

\*

\*\*\* \*







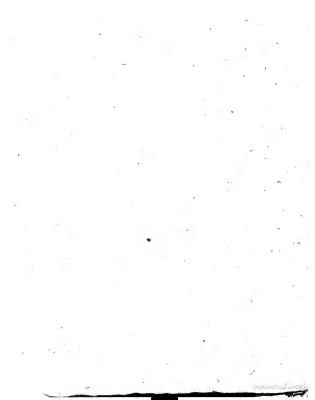

605443

Pace. V. C. 386

DELL

# ISTORIA

REGNO DI NAPOLI DI ALESIO DE SARIIS

# PARTE SECONDA

STATO ANTICO DI QUESTE REGIONI INSINO A CHE PRESERO FORMA DI REGNO.

TOMO SECONDO.



# N A P O L I MDCCXCI.

PRESSO VINCENZO ORSINO

E dal medefimo fi affocia nella fua Stamperia dirimpetto il Divino Amore,

Can Licenza de Superiori.



# 





ADS ENGINEER CO.

L. Google

# T A V O L A

DECAPITOLI

Contenuti nel Tomo Secondo .

#### PARTE SECONDA.

Continuazione dello Stato moderno di quette Regioni , che da' Normanni lor si die forma di Regno

## CAPITOLO VIII.

Federico II Imperadore Sesto Re di Sicilia, e di Puglia.

#### SOM-MARIO.

Rigine de Sveoi. Geoerne d'Innecenzie III Balio del Re Federica, Marcotaldo ença gislismuse nel Regno, e brinche S-Germane. Cueho tieri Come di Breuna timouvo petendiente del Regno. Diffatta di Marcotaldo in Stella. Disfatta e morte del Conte di Breuna in Sarno. Vari avvenimenti nel due Regni in tempo della minorità di Federico. Cuma diffrutta.

§ 1. Novez di Federice. Papa Innecenzie in Sicilia, e poi nel Roya. Filippo Duca di Secoia cietto Imperadore fuzziolo di Errico fuo fratello. Moro Filippo uccife, fu cioranzo Imperadore Ortone IV. Opefic entra glilmente nel Royan. Viene femanticato e privato delli Imperio.

§ II. Il Re Federico eletto Imperadore. Paffa in Alemagna. View confermato wil Contilhe Laterauenfo. Origino del Tribunale dell'Impuifizione contro eli versici.

§ III. Diferedie vra Federice, e Papa Onorio III., Corenazione di Federico in Roma con vari patti o frigine delle fagioni Guelle, e Gibbelline. Federico nel Ragno e vieje in Capan-un Pribunale detto la Corte Capana c. Capini de diffunti vra Federica el Bapa. 16 (IV. Come la Cacana di Gerafalamme vien unità a quella di Sicilia. 21 V. V. L'Accademia de Study fue ragiona che Napuli fi rendeffo Morspo.

li del Regno. Trasmigrazione de Savavani di Sicilia sin Lucava di Puglia, e de Pagani. Famoli Giureconfulsi che fiorirono Come s'intradufero le leggi Romane nel nofiro Foro.

VI. Spedizione di Federico per Terra Santa . Rinfeisa infelice .

Inginsta sua semunica. Federico in Terra Santa. Trattato col Sol dane d' Egitto . Ricupera Gerusalemme . Gregorio IX turba la pace del Regno di Puglia con sua spedizione. Ritorno di Federico da Terra Santa . Ricupera tiete le Città occupate dall'efercito Pontificio in fua affenza . Pace col Pontefice . 26

VII . Delle Costituzioni del Regne . Lor uso , ed autorità . 28 VIII. Ribellione d' Errico contro Federico sue padre : cui siegue la crudel guerra di Lombardia e Nuova [comunica contro Federico . Prov-

vedimenti per questa dati nel sue Regno.

& IX . Fiera guerra tra Federico e'l Papa Gregorio IX . Sua morte , Elezione d' Innocenzio IV., che profiegue l' inimicizia de Papi contro Federico .

& X . Moria del Concilio di Lione, e della depofizione di Federico . Riputata vana, e di niun effetto . Infelice fine di Pietro delle Vi-

gne, a di molti Baroni del Regno congiurati.

56 S XI . Profeguimento della guerra di Lombardia. Morte di Federico . Sue qualità . E sue disposizioni . Corti generali , e Fiere instituite da Federico nelle Provincie di questo Regno. Figliuoli rimasti da Foderico. Suo tellamento. бı

CAP. IX. Corrado Settimo Re di Sicilia e di Puglia. 67 Manfredi prende il governo de' Reami per lo Re Corrado. Il Pontefice Innocenzio IV presende come Feudi della Chiefa Romana ricaduti a quella, e li pone in rivoluzione. Napoli e Gapua alzan Je bandiere Pontificie . Napoli affediata .

6 I . Il Re Corrade d' Alemagna cala in Italia e saccheggia Napoli . Ingelosito della benevolenza de' Popoli verso Manfredi lo spoglia di tutt' i sugi Stati. Morte di Corrado. Baliato del Regno per lo piccol Re Corradine in persona di Manfredi .

6 II. Spedizione di Papa Innocenzio IV sopra il Regno. Ingegnosa simulazione di Manfredi col Papa ch' entra all'acquifto del Regue.

Vittoria di Monfredi fopra l'efercito Papale. Morte d' Innocenzio IV in Napoli .

6 III. Spedizione d'Aleffandro IV fopra il Regno. Eferciti Papali bamuti e fugati da Manfredi . Il Papa abbandona Napoli e'l Regno e passa in Campagna di Roma. Manfredi riacquista tutto il Regne , e fi corona Re in Palermo . 86

CAP. X. Manfredi Ottavo Re di Sicilia e di Puglia.

Coronazione del Re Manfredi in Palermo . Belle sue prerogative . Cen . sure fulminate da Papa Aleffandro IV contro Manfredi : citazione e privazione de Prelati dalle loro Chiefe, che affiferono alla di lui cerenazione: ed inserdetto alle Città che le ricevessero. Ambasciata della Regina Elifabessa madre di Corradino al Re Manfredi. Spon-

Sa-

falizio di Costanza fiptimola di Manfredi con Pietro d' Aragona primogenita del Re Giacomo.

§ L. Spedigione di Papa Urbane IV contro Manfredi, Creciata pubblicata in Francia contro Manfredi; Infraitunga spedigione de Crecefegnati fotos la guida del Contro di Piandra contro Manfredi. Luga fatto a Carlo d'Angiè per la conquista del Regio. 90

§ II. Spedizione di Giemeure IV che investe ilel Regno di Puglia e di Sicilia Carlo d'Angiò : Capitoli del trattato dell'invessione a Carlo coreneto in Roma.

111. Bassaglia era Carlo e Manfredi , nella quale tradito da Just cimane uccifo.

§ IV. Compilazione delle Decretali, lor ufo, ed autorità. Spoglio dello Regalie colls notivo incufitura in perfona di Carlo di Angia util elezione de Vefovoi, arragnif dalla Conte di Roma. Introductione del Benefizj, e Regole della Cantelleria Romana. Consferra nette caufe preteja dal Romano Pourche, e dalla Ginfitzio Ecclofidera a danno di avella de Principio.

§ V. Comparazione della Polizia Ecclefastica di questo Secolo decimoterzo con quella de primi Secoli della Chiefa. Casalogo de Ponsefici

Elezione de' Vescovi

CAP. XI. Carlo Duca d'Anglò Nono Re di Sicilia e di Puglia 13 à Carlo acciannto dal populo, 10/10 per le angarie vien oditato e pinato Manfredi. Invine di Corradino a rivepera yuelt fasi Regin. Infelice spedizione di Caradino. Disfatto del fun efercito in Tariloce20: Jua suga: e qua proditoria prigiotia. Gradel sua morre infino
con altri Signori nella Pizzza del Mercato di Napoli.

§ 1. Carlo si rende teientario il Regno di Tunifi; e per da cofficio di Maria figliusti del Principe d' Antochia diviene Re di Genificiamme. Origine degli Ordini di Cavalieri, e lero requistei. Stabilimenti per la nobilità delle Piarge di Napoli.

§ II. Il Regno di Sicilia si divide da quello di Puglia per so samblo Vespro Siciliano, e si da al Re Pietro d'Aragona ... \$ 149 \$ III. Il Re Carlo sfida a duello il Re Pietro appuntato il Bordest. 135

N. Il Principe di Salerno vien fatto prigione in battaglia nivoale.

Mete del Re Carlo suo padre.

V. Leggi del Re Carlo I, e degli ultri Re Angioini fuoi successe.

ri, chiamati Capitoli del Regno.

Capitoli del Principe di Salerno promudgati in tempo del lui Vicariata. 107

Capitoli del Re Carlo II.

269

Capitoli del Re Roberto.

Capitali di Carlo Duca di Calabria Vicario del Regno / 172 CAP. XII. Carlo II d'Angio Decimo Re di Puglia - 173 Il Regno di Pughia vien governata da Logazo Apololico, e dol Conte d'Arrais Ballo di Carlo Martello per la prigionio di Carlo II
fuo padre. Papa Martino per avve fonominiato Pierro d'Arigona e
privarsia dal fuos Regnis con avenno involtico Carlo di Vabrio fiftialo del Re di Pennite; ganfii invade il Regno d'Arigona, e Pierro
forito in battaglio, fon muoro Egli Vificio fucolfici di qual Regno
Alfunfo, e di Sirilia Giocomo fuoi figliandi. Morte Ale Red I Franvia, a di Peripa Rogno. I Capitoli del Papa Georgio IV, non colorro vigero nel Regno.

1 . Negogiati fatti in Inghilteres por la fearceragione del Principe

Carlo , e fud coronagione .

9 II. Carlo Massella visio coronate, in Napoli Re d'Ungleria. Pace consbilla rei l'Re Guille et il Re d'Agogan. Comprigne di Fradesico in Re di Stilla. Guerra moffagis de Re Giscome foi princillo, minis col Re Carlo, per adempirer al giuso di for refinite la Statibia a Carlo. Infelior feedingine. Consumer del Pontifice Bonifact. Na. 2

VIII. Nuoria oueres in Cirilia Warrantia manule can votta del Re Fe

MII. Nueva guerra in Siriha. Bascaglia nevale con suta del Re Federice. Queli divine viniciper sulle hustaglie in terre forma dell' Ifele Rera del Principe di Teranto, e fua priginia. Morte in Napali di Carlo Muredo Re d'Onglevia gliand primagenire del Re Carlo. Prantata di pasa succivila voi l'Re Federice, el Re Carlo, em vinuner la Sicilia ne Federico. Morian de diffurbi tra Bonifacio MIII e Filippo Re di Francia. Clemente V trasferfice la Sede Pentificia in Avignune, dove fi fermò più di fatant'anni. Diffracione del Templayi.

§ IV. Carlo II vende magnifica la Città di Napole, ed altre Città del Regno con edifezi ed altre opere di pietà, origine delle Chiefe di S. Niccolò di Barè, di S. Marid in Lucera, ed dicipretale d'Attamura di Regio Padronate.

V . Famiglia Regale del Re Carlo II , e fuoi Ufficials . Origine del

Cappellano Mangiore e fua giurifdizione.

§ VI. Confuentanio di Napoli, di Bari, e d'alema altre Città del Revno. Mosta del Re Carlo II.

CAP. XIII. Roberto d'Angiò Undecimo Re di Puglia.

Roberto ninn dichinana Re del Papa Clemente Vin competenza di Cavolerto fuo nipore. L'Imp. Errico VII fi collega col Re di Sicilia
centre il Ba Roberto vella la priva con lemenza del Regno. Mor-

te d'Errica avvolencio in ad Olfia, Consigniera, asi respensivatione e d'Errica avvolencio in ad Olfia, Consigniera fra il Papa Gio; XXII, è i Imp. Ledovice Buvars, conscilandoli vicendevolumne illegistrata la toro eleviene; Lei due facioni Geosffe a Ghibellina fiegueso i tero Frincipali. Ledovica in Butha ed im Roma. Il Ro Boberes i obbi-

Swee

ga a sistematijas in Tojausa. Carlo Bata di Calabria muori force anolchi. Il Redocto da in olipojo a Givenna fas nipote dadra fichiuslo di Caroberto Re d'Uniberia, fuccofferi al Rejno. Morte di Re Eederice, sui faccale Pietre di Aragona fas figlinole. Novoa guerra in Sittla. Morre de Re Pietre, sui faccale i foncisole Ladoucci fio figlinole. Morte del Re Reberro; sui faccale Gorgana fas upate soma d'ipotente. Compliazione de Rii, e degli derre lii della R. Camera Ragioni Fifcali ansiele, e nuove: lumnigar dell' derre dell' derre figliali ansiele, e nuove: lumnigar dell' derre dell' derre figliali ansiele.

L. Compilazione delle Clementine, e dell' Estraveganti. 222 II. L'Italia comincia ad illustravsi co' titoli, e e dividersi in sante

Souranisa smembrandofi datt' Imperia.

GAP. XIV. Giovanna I d'Angiò, Duodecimo nel numero de Re, Regina di-Puglia.

Giovanna, siem comuna Regina, ed incuftio del Regno. Gli Ungari fi difimamo il governo del Regno, per eni Frincipo del Sangua fi rittanen el largo stari. Compiene comerci il Re Andreo, che misse-

firangolato . Perquifizioni e fcomuniche compo i colpevali... (vi. 1. Il Re d'Ungheria impunte il Regno, e la Regina Giovanna fingge in Auguone. Giovanna spola in seconde noggo Emigi ficatello del Prin-

cipe di Taranta. Fendrica de Re d'Uniperia calla souver dala piasa di Daragga, via fi valle complica alla moste del Re Andrey. Oronna di Jaragga, via fi valle complica alla moste del Re Andrey. Oronna di Jaragga del moste, anima i la constitue del Papa. Vim dibinato indiacenti. I sopolitari mallestata del gonore Oronno indiamanta Giacuma. Ella vitarna. Re d'Uniperia ripolita nel Repub. Giacon fore ten i de Granca del Constitue del Conseguiro del Giaconna del Conseguiro del Conseguiro del Giaconna del Conseguiro del Conseguiro del Giaconna del Conseguiro del Conseguiro del Conseguiro del Giaconna del Conseguiro de

Luigi . Titolo di Duca introdotto nel Regno,

§ II. Numa guera in Sialia. Peac feguita. Grandi difercita e dinvidirat di dea paretir in Sicilia. I Chiaramenti chianane di Reclaigi da Napeli al refigile di quella. Spedicione, e vela colonitaria di malte livia. Morre di D. Luigi Re di Sicilia y cui faccoli Peadrico. Il Re Luigi e la Regina Givorna in Meffino, e ni giuvano fedelta. Morve per cui e Chiaramenti fi obtirana dalli affectora del Re Luigi. I difercini de Regno. di Napoli sobbipano Re Luigi, and ternarchi da Sicilia, e dona i ricelli. La perentela tra i Chiaramenti di Pontinettia, sepit di dee partiti, piu angliose, di trastacil la peac fra l'Re Fectorie I. Regina Givorna. Centifiquia della pecci. Il Regno di Sicilia y chi librico dell'incollinare Pantificia, ed migrandente. Morre del Re Luigi y e di part l'Principi Resilia. 32 (
III. Ricellinar del Duca di Andria. Givornana figha asser mega.

Le l' Infante Giacomo d' Aragona, di cui rimane profto vedova.

Visconte di Milano invade il Regno, e vien sconfitte in Abruzzo. La Rogina dà in isposa Margberita sua nipote a Carlo di Durazzo per lasciargli eredi del Regno. Il Duca d' Andria per aver cella forca econpata la Città di Matera ; de Sanseverini ; si rende consumace agli ordini della Regina , per cui fugge, e gli vengen confiscati i Juoi Stati . Torna il Duca nel Regno con 15 mila foldati , ma a' rimproveri del Zio, delude la truppa fua, e s'imbarca per Provenza. Giovanna prende in quarte norte Octone Duca di Brunevich . 238

& IV . Scisma de Papi di Roma , e di Avignone . L' imprudenza ed alserigia di Urbano VI. Prignano cagiona divifione nel Sacro Collegio. e vouina nel Regno. Gara sanguinosa ard Nobili delle Piazze di Capuana e Nide, e Nebili delle Piazze di Portaneva, Perto, e Montagna .

. Carlo di Durazzo coronato Re da Papa Urbano invade il Regno, vince Ottone, fa prigione la Regina, che avea adottate Luigi, Duca d' Angiò, e la fa morire.

CAP. XV. Carlo III Duca di Durazzo Decimoterzo Re di Puglia. 252 Carlo stabilitos nel Regno non adempie alla promossa fatta a Papa Urbano del Principato di Capua al suo nipoto, che su origine dell'inimicizia fra. loro. Clemente investisce Luigi d'Angiò del Regno in vivile dell' adozione

I Luigi d'Angio entra nel Regno. Sua Morte. Condotta di Papa Urbano in Napoli 254

II Papa Urbano affediato da Re Carlo in Nocera, che scampa e fugge coll' ajuto de' Genovesi , Orsini , e Sanseverini . Barbarie di Papa Urbano nel dar morte a molti suoi Cardinali.

6 III Re Carlo invitate al trono d'Ungheria. Sua elezione e coronazione a quel Regno, e sua morte infelice. 258

CAP. XVI. Ladislao di Durazzo Decimo quarto Re di Puglia . Ladislas preclamate Re, per la sua minor età governa la Regina fua madre malamente, per avidità di far denari. La Città di Napoli le oppone un nuovo Magistrato chiamato degli Otto. Luigi II. investito del Regno da Papa Clemente in Avignone . Tommaso San-Severino Vicere per Luigi. Vince Ramondello Orsiao, e prende Napoli per Re. Luigi . La Regina fugge a Gaeta . Truppa Provenzale in Napoli . ... ivi.

I. Norne del Re Ladislao. Morte di Papa Urbano. Re Luigi II 267 in Napoli.

II. Divorgio del Re Ladislao colla Regina Coftanga . Suoi progreffi nell impresa del Fegen, che vitorna al suo dominio ... III. Nuove norre de Ladislas. Sua Spedizione inselice nel Regno d'

§ IV. Spediviour del Re Luditleo Spyr. Roma. Consilh di Pife por urre lo Scipna, ch'abbe infesio efite. Ritorno del Re Luigi II nel Regno per gl'invità di Papa Alffandro, che somunica e depone Luditla. § V. R. Luditlao sensa nuova impresa in Italia. Sua morte. 28.

CAP. XVII. Giovanna II di Durazzo, Decimoquinto nel numero di Re,

Regina di Puglia.

Gi exama Il gridata Regina in Napelè principia con mal gaverna per cagin di Pandoffelto è lei canadino, il quale per golofa fi imprigiones Storge. Newer della Regina in Conse Giacena della Marcia. Morte di Pandoffelto decapirato un Mercaro. Difuriti ras'i Re e la Regina.

(1) Prigionia del Re Giocomo, che liberata fi ritira in Francia, e fi (1) Prigionia del Re Giocomo, che liberata fi ritira in Francia, e fi

fa Monaco. Martino V. eletto Papa nel Concilio di Costanza , da

fine allo Scisma . Coronazione della Regina Giovanna . 287

SII. Spedizione di Luigi III d'Angiò sopra il Regno. La Regina Giovanna ricorre ad Assenso V. Re d'Aragona, ebe lo adosta. Gurra ra tra Luigi ed Assenso.

§ III. Discordie tra Alfonso e la Regina Gievanna, la quale vivica l'adozione satragli, e adotta Luigi per suo figlinolo. 296

§ IV . Alfonso parte da Napoli per Ispagna : Napoli si rende alla Regina . Inselice morte del G. Sinifealco . 208

§ V. Alfonfo tenea invano vientear in grazia della Regina. Ro Luigi fposa Margherita figliuola del Duca di Savoja, e sen muore. Mor-

te della Regina Giovanna.
§ VI. Riti della Gran Corto della Vicaria compilati fotto il Regno

di Giovanna II. Ella istituisce il Collegio de Dottori in Napoli.

Opere di pietà disposse dalla medesima.

CAP. XVIII. Renato d'Angiò Decimolello Re di Paglia.

JOS
Il Paurifice Eugenio IV pressanta devoluta B Regno alla S. Sede, el Napolitani è appengono, ed acclamano Re Renato. Battaglia navale tre Alfonfo, e i Generoli col Duca di Milama nell'acqua di Proca con rotta d'Alfonfo, e fua priginita. Maganiminà del Duca
di Milama in Bargli la libertà e e leringer lega, influente. Renato fatte prigione si nottate dal Duca de Baggona, vione. Ilabella fua maglie a governar da Vicario il Regno. Renato sibertas vione a Napoli com foccofo de Genecofi, e de Papa a Guerro
tra Renato ed Alfonfo, da chi in fine fu chirette ad ufcire, vid
abbandosar il Regno.

CAP. XIX. Alfonfo I. d' Aragona Re di Sicilia, e Decimofettimo Re di Puglia, o fia del Regno di Napoli.

Alfunso, sconfitta la parte Angioina, si rende padrone di muto il

Regnes, Fiffa le fun fede Regné in Napoli. Parlamente generale, in cui fi flabilifee un ducare a fusce per mancimente della varpa.

Grazice privilegi concedult alla Città e Regne, e a Baroni. Alfonfo kgittima Ferdinando fun figliad naturale, e lo dichima fur
fuccaforente Regne di Napoli. Nuevo Secifora mella Chiefofe. Pace conchinda vra Affonto e l' Pontofice Engenio IV. Capitali della pace coll'Iuvollivara. Nozge di Ferdinando con Ifabilita di Chiarmonne.

Monte di Papa Engenio. Elegione di Niccolò V. che per la fua prudenze offingae lo Sesima, e pome in pace l'Islaire, e la Chicifa Romanna. Cenferna ad Affonfe quante gli avea concelluto Papa Engenie, e fix.

§ I. Alfonfo ifitaisce il Tribunale del S. C. di S. Chiara, or di Ca-

§ II. Alfonso viordina il Tribunalo della Regia Camera cui unisco il Tribunale della Regia Zecca.
328

HI. Alfonso divide il Regno in dodici Frovincie, L'accresce con Benevente. Terracina, Pontecorvo, e colla Sovranità nello Stato di Piomoino, Introduce la nunterazione de fuechi.

( IV. Alfonfo accrebbe il numero de Titoli, e de Baroni, a quali diede la giurifdizione eriminale. Sua morte. Sue leggi. 337

CAP. XX. Feedinando I d'Aragona Decimottavo Re-di Napoli. 341 Feedinando vine preclamate Re. Condatta ingente ed insputatent di Papa Califo III verfe Feedinando, che lo visufa per fospetto formalmente. Più II gli accorda I levofitura con pasto di refituir Benevatto, et Terracina alla Chiefa.

§ L. I Principi di Turanno e di Ressano con altri Baroni si dichiarano nemici del Re Ferdinando , e chiamano all'impresa del Regno Giovanni d'Angiò figlinol di Renato. Sna spedizione, sue conquiste, sue perdite, e sua suga.

11. Re Ferdinando fi sortifica co parentadi. Contese tra il Re, ed il Papa Paole II per cagion del ceuso attrassato, e dell'almon di racco i terminate da Sisso IV, che gli rimete il censo per un palafreno bianco:
349

§ III. Ramiglia della Real Cafa di Ferdinando. Egli introduce nuove arti della fera, della lana, della flampa, e d'altre. 331. § IV. Ferdinando riforma i Tribunali, e riordina le Provincie del Re-

gno. Guerra co Riorentini, coe fu cariene del Turco nel Re. no. 353 V. Otranto affedieta da Turcoi. Prefa e strage de Cirtadini. Conquiste grandi da essi fatte al lor Imperio.

VI. Nuova evagiura de Bareni contre Re Ferdinando. Papa Invecenzio VIII unito a Bareni gli fa guerra. Pace cel medefino cosinifa. Esterminio de Bareni. 360. VII. Morte del Re Ferdinando. Sue leggi.

CÁP. XXI. Alfonío II d'Aragona Decimonono Re di Napoli. 370
Alffonío acchamara Re in Mapoli, coromano: Ragioni fila Regno di Napoli manifeltate da Carlo VIII. Re di Francia. Sua marcia acila conquilla del Regno. Alfonfo code il Remne a Ferdinando fuo fingiolo, a fingge in Sicilia. Morte d'Alfonfo con refignaçione, a ponitorna.

267

CAP. X.M.I. Ferdinando II d'Aragona Vigelimo Re di Napoli.

Carlo III Re di Francia cutra mil Regno: tutt'i popoli fi volgona
a lui, ca debandonase Re Ferdinando, il quale fi risire in Ilebia
poffa in Sicilia. Soccarfo [peditogli dal Re Castolico Juto il comando del Gram Caprinno. Laga Italica courre Re Carlo. Parre dal
Regno frestole/mente. Re Ferdinando richimato da Napolitani, ed
actelmatos. Newcy con Genamona [una cia, Sua mente x Sue teggi, vi).

CAP. XXIII. Federico III d'Aragona Vigelimoprimo Re di Napoli. 379 Federico folustao Re, e zeronaté a Capua. Morse di Carlo VIII Re di Francia, cui fuccific Luigi XII. Quelli imprende la conquista del Regno. Si accorda col Re di Spagna, e fe lo divideno, facciandone Re Federico, che fi visira in Francia.

§ I. Discordie mate ora Spagnuoli e Francesi. Questi cacciati, tutto il Regno cade sotto la dominazione di Ferdinando il Cattolico. Loggi Jasciate dal Re Federico.



# ISTORIA DEL REGNO DI NAPOLI

E CODICE DELLE LEGGI.

## PARTE SECONDA

Continuazione dello Stato moderno di queste Regioni, alle quali da' Normanni si diè forma di Regno.

# CAPITOLO VIII.

Federico II. Imperadore seño Re di Sicilia e di Puglia.

### SOMMARIO.

Rigine de Svevi . Governo d' Innocenzio III Balio del Re Federico. Marcovaldo entra oftilmente nel Regno, e brucia S. Germano. Gualtieri Conte di Brenna nuovo pretendente del Regno. Disfatta di Marcovaldo in Sicilia. Disfassa e morte del Conte di Brenna in Sarno. Varj avvenimenti no due Regni in tempo della minorità di Federico.. Cuma distrutta. 6. I. Nozze di Federico, Papa Innocenzio in Sicilia, e poi nel Regno. Filippo Duca di Svevia eletto Imperadore successor di Errico suo fratello. Morto Filippo ucciso, su coronato Imperadore Ottone IV . Questi entra ostilmente nel Regno . Viene scomunicato e privato dell' Imperio. \ II. Il Re Federico elesto Imperadore. Passa in Alemagna . Vien confermato nel Concilio Lateranense . Origine del Tribunal dell' Inquisizione contro gli eresici. 6 III. Discordie tra Federico, e'l Papa Onerio III. Coronagione di Federico in Roma con vari patti. Origine delle fazioni Guelfe , e Ghibelline . Federico nel Regno : erige in Capua un Tribunale detto la Corte Capuana . Cagioni de' disturbi tra Federico e'l Papa . 6 IV . Come la Corona di Gerusalemme vien unita a quella di Sicilia. Q V . L' Accademia de' Studi fu cagione che Na-

ISTORIA

Napoli si rendesse Metropoli del Repno . Trasmigrazione de Saraceni di Sichia in Lutera di Puglia, e de Pagani. Famofi Giureconfulti che fiorirono . Como s' introduffero le leggi Romane nel nostro Fore . & VI. Spedizione di Federico per Terra Santa . Rinscita infelice . Inginfta Jua Jemunica, Federico in Terra Santa, Trattato col Soldano d' Egitto ? Ricupera Gerusalemme'. Gregorio IX surba la pace del Regno di Puglia con Jua Spedizione . Ritorno di Federico da Terra Santa . Ricupera tutte le Città occupate dall' efercito Pontificio in fua affenza, Pace col Pontefice . VII . Delle Costituzioni del Regno . Lor uso , ed autorità. VIII. Ribellione d' Errico contro Federico suo padre : cui siegue la crudel guerra di Lombardia . Nuova (comunica contro Federico. Provvedimenti per quelta dati nel suo Repno . IX. Fiera querva tra Federica e'l Papa Gregorio IX . Sua morte. Elezione d' Innosenzio IV , che profiegne l' inimicizia de Papi contro Federico . & X . Istoria del Concilio di Lione, e della deposizione di Federico. Riputata vana , e di niun effetto . Infelice fine di Pietro delle Vigne , o di molti Baroni del Regno congiurati . & XI . Proseguimento della guerra di Lombardia . Morto di Federico , Sue qualità . E fue disposizioni . Corti generali, e Fiere instituite da Federico nelle Provincie di questo Regno . Figliuoli rimafti da Federico : Suo testamento .

Cavaliere valorofiffimo, cui per la fus nofiith e valore aon isdegnô l'Imperadore Errico IV dare la fia figliudo Aquels per moglie, e con lei il Ducato di Svevia per dotte. Oggi in Alemagna aiun Principe s'adorna del ticlo di Svevia, perchè pare è aggiunta al la Cafa d'Auffria per credità, e parte ne occupa il Duca di Wirtemberg, e delle Città, che vi fono, molte fonolibere, el dimperiali, e molte al Duca di Baviera fottopofte. Giunge ella a'gioghi dell'Alpi, ed in parte è recifità da Boarj. Franconi, ed Alfatenfi. Da Federico con Agnefa nacque Corrado II Imperadore, da cui nacque Federico I detto Barbaroffa, e da coflui Errico, il quale avendofi [pofara Coflanza figiuo] del Re Ruggiero, diede al Mondo Federico II, che per retaggio materno divenno Re di Scilla; e di Puglia.

Il Pontefice Innocenzio III oltre al diritto d'investitura, pretendeva ester riconocituto come diretto Signore di questi Reami, non altramente che gli altri Principi fanno lopra i Feudi de loro Baroni. Vassalli, e d in conseguenza efercivare in essi le più supreme regalic. DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II. CAP. VIII.

Feli apertamente dichiarò nelle sue epistole, che la proprietà di questi Reami s'apparteneva alla Sede Apostolica, e perciò credette che independentemente dal testamento di Costanza a lui si dovesse il Baliato del picciolo Re e de suoi Regni; e perciò scrivendo agli Arcivescovi di Palermo, di Reggio, e di Monreale, ed al Vescovo di Troja samiliari del Re, diffe, che non tam intele nomine, come dice il Neuclero, quam

fui juris tuendi caufa , Siciliam , & Apuliam administrabat .

Inviò Innocenzio per suo Legato in Sicilia il Cardinal Gregorio da Galgano, acciocchè con Riccardo della Pagliara Vescovo di Troja. e G. Cancelliere di quel Regno, con Caro Arcivescovo di Monreale. e con gli Arcivescovi di Capua e di Palermo, lasciati dall' Imperadrice per familiari del picciol Re, avesse preso il governo dell' Isola, da' quali ricevette il Cardinal legato il giuramento di fedeltà in nome d' Innocenzio. Ma ciò non piacendo al G. Cancelliere, ed agli altri, vennero a scoverta nimicizia col Legato, il quale dovette ritornarsene in Roma, avendo prima inviat' ordine per tutta la Sicilia, e la Puglia, che ciascuno riconoscesse il Pontefice per suo Governadore, e Balio del

Re fanciullo .

Marcovaldo, che, come si disse, era stato da Costanza scacciato co' suoi Tedeschi dal Reame, intesa la di lei morte, ragunò un numeroso esercito, ed ajutato da' Baroni, regnicoli entrò ostilmente nel Regno, e per non esfersi voluto a lui unire Roffredo Abate di Montecasino, bruciò molti luoghi della Badia , ed affediò S. Germano , alla cui difefa A. J. 1199. er'accorso Roffredo. Avea intanto Innocenzio inviato in Terra di Lavoro il Cardinal Giovanni Galloccia Romano, e'l Cardinal Gerardo Allucingolo da Lucca, con seicento soldati condotti da Landone da Montelongo Governadore di Campagna di Roma, i quali avuta contezza che Marcovaldo affediava S. Germano, marciarono con altro buon numero di soldati ad unirsi all' Abate Roffredo. Ma venuto Diopoldo con buon numero di Tedeschi in ajuto di Marcovaldo , occupando il Monte, che sovrastav'alla Città, obbligò i difensori ad abbandonar la difesa, ed a ritirarsi dentro il Monastero di Montecasino; perlocche Marcovaldo entrato nella Città, incrudelì fieramente cogli abitatori uomini e donne, bruciando la Città, e cinse d'assedio il Monastero ed il vallo, ove s' era fortificato Landone con gli abitatori, tentando invano d'affalir le mura, e le trincee, perchè più volte fu respinto con suo danno da' difensori . Ma venuto un subitaneo turbine nel di di S. Mauro con pioggia tempestofa mista di gragnuoli e folgori sopra i Tedeschi attendati fra quelle rupi alpestri del Monte spezzando i loro padiglioni , gli costrinse a torsi via frettolosamente dall'assedio, e Marcovaldo più infierito, nel discender dal Monte bruciò il Castel di Piombarola, e di S. Elia, e ritornando a S. Germano vi fe abbatter le mura, le porto, e

zed v do

i migliori calamenti, ponendo tutto a facco, anche le Chiefe, ficcome narra nella fua Cronica Riccardo da S. Germano autor di veduta.

Il Ponteñec Innocenzio nell'udire si fatre calamirà, (comunicò Macrovaldo con tutt' i fuoi fejusci, e ferife a var] Arcivefovi v. Ve-fovi, e Bartoni, che ragunafiero truppe per opporti a Marcovaldo, ordinando anocra s' Prelati delle Chiefe, che ciafcuna Domenica, ed altri giorai feltivi fi malediceffero pubblicamente Marcovaldo e fuoi feguaci. Con tutto ciò i foldari di Marcoval on non fi arrefiarono di danneggiare i luoghi di Montecafino, tanto che l' Abate Roffredo avendogli offerta una buona fomma di monetta, alla fine coacordoffi con lui, e, ricevuto il denaro, ulci dalle fue Terre.

Tentò invano Marcovaldo di tirar il Pontefice in varie guife at fundamento: pensò di paffar in Sicilia, come fece, ove il Papa spedi ti Cardinal Cincio Romano, Giacopo Confiliario suo consobrino con 200 cavalli, e con essi Anselo Arcive-

scovo di Taranto, nomini di molto configlio.

Gualtieri Arctvefcovo di Falermo temendo più effo del Conte, che il Re Federico, per aver egli favorito Errico nella conquilta del Repon contro Tancredi, bisfimando apertamente il Pontefice, che da Ralio del Regno attentava di difipore de Contradi, e Principati di quello a foò talento con danno delha Corona, come se ne foss'egli il Signore, convocò il Popolo di Meffina, e tirò i Siciliani ad opporsi con tutte se lor forze a questi attentati il Conte che vided Venaito il Tavor del Papa, lasciò la soccera e la moglie in Roma, e ritornò in Francia ad umir foldati per a fallir il Rome.

Intanto Marcovaldo, tirat' i Saracent dell'Ifola alla fua parte, avea occupato molte Città, e strinse d'assedio Palermo. Dopo ventidue gior-

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. VIII.

ni venuto a battaglia fra Palermo e Monreale coll'armara del Re, e del Pontefice fotto il comando di Giacomo Maresciallo, fu Marcovaldo disfatto, e perduto ogni suo avere colla presa del suo Campo, suggi in puisa che per alcun tempo non s' ude novell' alcuna de suor. Allora fu che fra gli suoi arredi si trovò il testamento dell'Imp. Errico bollato con bolla d'oro, parte del quale vien trascritto dal Baronio me' suoi Annali. Volendo i familiari del Re rimure are il valor di Giacomo Maresciallo, gli concedettero in nome di l'ederico il Contado d' Andria, che fu lungamente da lui posseduto. Così costoro come Governadori del Reame credeano effer della loro autorità il poter investire, siccome dall'altre canto se Innocenzio, che da Balio investi suo fratello del Conrado de Sora.

Dopo di che effendo morto l' Arcivescovo di Palermo, Gualtieri della Pagliara Cancellier di Sicilia, e Vescovo di Troja, si adoperò in maniera che si fece da' Canoniei di quella Città crear Arcivescovo, ed ammettere dal Cardinal Legato, prendendone l'infegna e'l possesso prima di riceverne il pallio, e la confermazion del Pontefice; dal quale

fu per tal atto acerbamente ripreso il Legato.

Nel rempo che Maronvaldo fu disfatto in Sicilia, fu ancora nell' entrar dell'anno nuovo disfatto dall' Abate Roffredo, e dal Conte di A.J. 1200 Celano Diopoldo nella battaglia presso Venafro, che suggi, essendo fra gli altri prigionieri reftato Bernardo suo figliuolo. Ma tornato Gualties ri Conte di Brenna da Francia con picciol numero di foldati valorofi, con cinquecent once d'oro datepli dal Papa entrò in Terra di Lavoro . A. I. 1261 ehe unitoli coll' Abate Roffredo venne a battaglia con Diopoldo, che gli usci incontro presso Capua, e su per la seconda volta disfatto. Unitoli poi con Gualtieri il Conte di Celano affediaron Venafro, che la presero e l'abbruciarono, e con maggiori progressi si vide Gualtieri in poco tempo padrone della maggior parte del Contado di Molife, e l' Abate Roffredo ricuperò anch' egli dalle mani di Diopoldo Pontecorvo, Castelnuovo, e Frattura, luoghi di sua Badia.

Intimorit' i Tedeschi, si racchiusero nelle loro fortezze', onde il Conte Gualtieri, il Conte di Gelano, e l'Abate Roffredo, infiem col Cardinal Galloccia Legato di Puglia, andaron a conquistere il Principa- A.J. 1202 to di Taranto, e'l Contado di Leece, che infiem con Brindisi tosto si refero, come fecero Lecce col suo Castello, Melfi, e Montepiloso, af-

fediando Taranto e Monopoli, che non s'eran volnti rendere.

Quelti propressi del Conte di Brenna non eran ben appresi da' Siciliani, e particolarmente da Gualtieri della Paoliara Arcivescovo di Palermo, il quale s'avea usurpata tutta l'autorità del Governo di quell' Ifola; e per poter egli più agevolmente recar ad effetto ogni fuo intendimento, fe venir in Sicilia suo fratello Gentile della Pagliara Conte

di Manopello, alla grandezza del quale continuamente badava, avendo in pensiero, secondo che serive la Cronica di Fois, di farlo, tolto dal Mondo il fanciullo Federico, crear Re di Sicilia, e lo stesso, scrive, che rimproverò Marcovaldo, quando divenuti fra loro fieri nemici s'in-

famarono l'un l'altro di cotal malvagità.

· Creato Gentile familiare Regio, cominciò a trattar di concordia con Marcovaldo, costituendolo sopra tutt' i familiari, e dividendes' i Governi del Reame, acciocche l'uno regnaffe in Sicilia, e l'altro in Puglia, strinsero l'amicizia col parentado, dando Marcovaldo al figliuol del Conte Gentile una sua nipote; ed ordinò Gualtieri a tutt' i Popoli foggetti in nome del Re fanciullo, che ubbidiffero a ciò ch'avea stabilito. Quindi lasciata sotto la cura del suo fratello in Palermo la persona di Federico, e'l Palagio reale, paísò in Calabria ed in Puglia, ove con incredibile rapacità tolle tutt'i vasi facri, ed i preziosi arredi dalle Chiese, con imporre taglia alle Comunità de' luoghi e a' particolari, e declamava contro il Pontefice per l'ajuto dato al Conte Gualtieri per torre la Puglia al Re.

Il Pontefice, cui erano state significate l'opere di costui, fattolo più volte ammonire, finalmente lo scomunico, privandolo dell'Arcivescovado di Palermo, del Vescovado di Troja, e dell' Ufficio di Cancellier di Sicilia, e creò altri Prelati in suo luogo nelle Chiese, ordinando a tutt'i Siciliani, e Regnicoli, che non l'ubbidiffero sotto pena di scomunica. Perdendo l'Arcivescovo in un subito ogni autorità presso i fuoi fudditi, che generalmente l'odiavano, divenne in breve la favola di tutti. Intimorito Gualtieri, cercò di concordarfi col Papa, e paffato in Puglia a'piedi del Cardinal Legato giurò di ubbidirgli in tutto ciò che gli avesse comandato; ma come il Legato gli ordinò che non si fosse opposto al Conte di Brenna nell'acquisto del Principato di Taranto, e del Contado di Lecce, arditamente gli rispose, che se Pietro Apostolo inviato da Cristo sosse venuto a comandargli tal cosa, non gli avrebbe nè anche ubbidito, ancorchè fosse stato certo d' aver ad esserne condannato alle pene infernali : e maldicendo il Pontefice in prefenza del Legato, si parti da lui sdegnato, e andò a congiungersi col Conte Diopoldo .

Era Diopoldo paffato in Puglia col Conte di Manieri suo fratello, e col Conte di Laviano, per discacciar con forte suo esercito il Conte Gualtieri da'luoghi occupati; e venuto di nuovo con lui a battaglia nel festo giorno d'Ottobre nel famoso luogo di Canne, venne Diopoldo pofto in rotta con far prigionieri fra gli altri Sigisfredo suo fratello, ed il Conte di Laviano, salvandosi a gran satica Riccardo col Conte di Manieri nella Città di Salpe, e Diopoldo nella Rocca di S. Agata.

. Intanto il Conte Gentile, corrotto da molta moneta pofe in poter

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. VIII.

di Martevaldo non fol la Città di Palermo, ma totte l' Ifola, fuorché Mclina; il quale aurebbe agevolmente fatto morie il Re, ed ufurpatane la real Corona, fe non avelle temato del Conte di Brenna, che per ragion di lus moglie avrebbe preteto frettar la lui il Reame. Ma ecco che furno diffirpati i fund diffenti da colui, che rotte l'umane fperanze contonde ed abbatte; perciocebe, patendo egli di difficoltà d'orinare casionatagli da una pietra generata nelle reni, fi fece tagliar da baffo per cavarnela, e non riuleendo il taglio fi mori lubito (fomanicato verfo la A.M. 1202 fine di quelle anno, terminando con la vita l'ambizion di retinare.

In Puglia il Conte Diopoldo fu per opra del partigiani del Conte Gualtieri posto in prigione dallo stesso Castellano della Rocca di S. Aga. A. J. 1203 ta: ma poco giovò a Gualtieri tas prigionia, poiche il Castellano me-

delimo, corrotto da lui, il ripole di nuovo in libertà.

La morte di Marcovaldo cagiono in Sicilia nuove rivoluzioni ; imperiocio de Guglielmo Capparone Capitan Telefoc, figuta la di lui morte, incontanente ando a Palermo, ed occupo il Palagio reale colla persona del Re, e comincio ad intitolarir Custode del Re, e Governadore di Sizilia: qual cosa dispiacendo a seguaci del morto Marcovaldo, meserono di Ubidingli, e formaziono un altro partiro, con arave danno

dell' Ifola -

Gustieri della Pagliara, qiudicando effer questo il tempo opportuo di rimetres in ilato, ferifie al Pontefic cua chiedeggli l'affordizione della scomunita, perch'egli l'averbbe ubbidito, e che in queste rivoluzioni averbbe impiegari rutt'i sioni talenti per servigio della S. Sede. Inancenzio consenti, onde passato in Sicilia, e ripreso l'Ufficio di G. Cancelliere, seriffe ad Innocenzio, che inviasse colo per lo ben di quel fantitullo un Cardinal Legato, che ponesse sine all' autorità di tanti Tiranni, e governasse egli solo il tutro. Il Pontesce vi invio-il Cardinal Gerardo l'Iucingolo da Lucca, umono di oran sima, e nipote del Pontesce, in mano di cui avendo giurato in Messima Guglicimo Capparone di riconoscer per Balfo del Reame Innocenzio, e lui per suo Legato, ed ubbidito in tutto, fu affoluto dalla scomunica, nelle quale come partigiano di Marcovaldo era incorfo; ma non tantolto vennero in aperte discordie, e 'I Legato vedendosi sprezzato in Palermo, sitoraba Messima.

In Puglia teneva Diopoldo in terrore quelle Provincie; onde il Pepa intò in signto al Conte Gualtieri Giacomò Conte d'Andria fitb Marefeiallo, che lo creò ancora Maeffro Giufriziero di Puglia, e di Terra di Lavoro; e nell'anno feguente collegatis' infeme il Conte Gual- a. J. 1204 ficie da Brona, il Conte Giacomo Sanfeverino di Tricarico, ed il Conte Ruggiero di Chieti, pofero l'affedio a Terracina di Saferno, del qual Jaogo non appare veltigio alcuno; e la prefero; ams fogragiunto

7, 11 Gin Google

Diopoleio , coll' ajuto de' Salernitani v'. ffediò dentro il Conte Guaffieri, che restò ferito con un colpo di freccia in un occhio, e ne perdè la wifta; cui venuti in soccorso i Conti di Tricarico e di Chieti, Diopoldo tolse l'assedio, e restò epli assediato in Sarno dal Conte Gualtieri. Ma egli men cauto esponendo la sua persona, ed avvertito Diopol-

do della sua trascuragine, uscì di buon mattino improviso co'suoi sol-A. J. 1205 dati fopra l' efercito nemico , l'affalt con ucciderne buon numero , e fatto prigione il Conte, ferito in più parti da lance e f ecce, mentre ignudo con la spada in mano valorosamente si disendeva, il conduste dentro Sarno, ove poco dopo per le ferite ricevute morì, ficcome narrano Riccardo da S. Germano, e l'Autore della Cronica di Fois.

L'infelice Albinia rimafa di lui gravida si maritò con Giacomo Sanseverino Conte di Tricarico tosto che si sgravò d'un figliuolo, che fu nomato parimente Gualtieri come il padre, e su poi Conte di Lecce, dalla cui progenie devivò la Regina Maria d'Engenio, e Brenna

moglie del Re Ladislao II.

La morte del Conte di Brenna follevò in maniera il partito di A.J. 1206 Diopoldo, che su duopo ad Innocenzio di pacificarsi con lui, e suoi partigiani Tedeschi, e commetter ad essi la custodia del Regno, i quali avendo giurato d'ubbidire al Pontefice come Balio del Regno, ed a' fuoi Legati, furon affoluti dalle censure. Indi Diopoldo andò in Roma a piè del Papa, da cui su onorevolmente aecolto, e ragionato insieme degli affari del Regno, ritornò a Salerno, e di là navigò a Palermo. Giunto a Palermo se sì che si pose in mano la persona del Re, e

la guardia del suo Palagio Reale: ma non potendo ciò tollerare Gualtieri della Pagliara G. Cancelliere, in un convito che gli diede di notte, lo fe imprigionare con un suo figliuolo; e perchè mal custodito, A. J. 1207 fuggi di notte, ed imbarcatofi in un vascello ritornò di nuovo in Sa-

lerno, e di là passò in Terra di Lavoro, ove combattendo co' Napoli-

tani, fece d'essi strage sanguinosissima.

Da un antico Scrittore Napoletano, e dall'autoro dell' Ufficio di S. Giuliana scritto in pergameno, che si conserva nel Monastero di Donnaromata, fi narra, che in quest'anno seguisse la destruzione di Cuma ala combattimenti , ch' ebbero i Napoletani co' Tedeschi , ed Aversani , con successi particolari, taciuti da gravissimi Scrittori, e contemporanei a' fatti che si narrano; e la sua Chiesa ch' era prima suffraganea a quella di Napoli, fu unita alla medefima con tutte le sue ragioni e beni -

#### 6 I. Nozze di Federico .

L Cancelliere Gualtieri avea intanto eccitati torbidi gravissimi ne Palagio Reale, pretendendo che Guglielmo Capparone gli cedesse in baDEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. VIII.

lia il Palagio, e la periona del Re, e non potendo, pose tutto a rivoltura. I Saraceni dell' Isola profittando dell' occasione presero l' armi per torsi dall' obbedienza del Re, e danneggiarono malamente i Cristia-

mi, prendendo a forza il Castello di Coriglione.

Niente meno eran i disordini, che cagionava nel Regno di Puglia Corrado di Marlei creato dal morto Imperadore Conte di Sora. Di sì miscrabile stato mosso a pietà Innocenzio passò in Sicilia, e giunse a Palermo nel di 20 di Maggio, e trovando cresciuto il Re Federico di A.I. 1208 tredici anni, il perfuale a prender moglie, e propostagli Costanza sorella di Pierro Re d' Aragona, consentendo Federico, cominciò a trattar egli con Sancia madre della sposa il parentado : indi partissi da Palermo, ed a'23 di Giugno venne a S. Germano. Quivi ragunò un' Affemblea di Baroni, Giustizieri, e Governadori delle Città, e Castella . Stabilà ton loro, che cialcuno soccorresse il Re Federico, inviando in Sicilia a loro spese 200 cavalli, che dimorassero colà per un intero anno. Creò Maestri Giustizieri, e Capitani nel nostro Regno Pietro Conte di Celano, e Riccardo dell'Aquila Conte di Fondi, commettendo al primo la Puglia e Terra di Lavoro, ed al secondo la Città di Napoli, e le altre parti d'effo. Diede affetto agli affari di giustizia per le continue guerre roco conosciuta, con altri provvedimenti per lo buon governo Raccomando la pace, e se aleuno sarà offeso, ricorreffe a' G. Giuttiziesi ; Impose gravi pene , e dichiarò che sosse tenuto per pubblico inimico colui , che turbaffe la quiete del Regno .

Terminata l' Affemblea, feriffe a tutt' i Conti , Baroni ile Popoli del Reano, che non eran venuti all Parlamento efortandogli ad offervare i Juoi flabilimenti, ed ubbidire a quel che in fuo nome avrebbe loro imposto il Cardinal Gregorio Crescenzio Romano suo Legato in Campagna di Roma; e Riccardo fuo confobrino ( cui in guiderdone d' aver disfatto e prelo Corrado di Marlei, l'avea investito in quelto medefimo anno del Contado di Sora ; tolto a Corrado ), li quali farebbero paffat' in Puglia. Quindi fall in Montecalino, gli confermo tutt' i privilegi concessigli da Pontefici suoi Predecessori, ed altri di nuovo ne concesse. Quivi gli venne avviso, che Filippo Re di Germania, e zio del Re Federico, era flato da' fuoi uccifo; onde per la via d' Atino e Sora ritornò in Campagna di Roma, per soccorrer più da vicino a' bi-

fogni dell' Imperio d'Occidente !

Dopo la morte d'Errico Imperadore forfero due fazioni per l'elezione del fuccessore: la maggior parte degli Elettori elessero Filippo Duca di Svevia fratello dell' Imperadore morto, e dalla fua fazione fu cozonato Re di Germania in Magonza nell'anno 1107 a altri d'inferior numero elessero Ottone Duca di Sassonia, e lo coronarono in Aquisgrano . Ma tutto che Innocenzio III favoriffe il partito d'Ottone; ed avel-Tom- II.

fe confernata la fua cleasone, prevalfe il partito di Filippo, il quale per dicci anni tenne l'Imperio, al quale finalmente celle l'intello Ottone, con cui dopo una eradel, guerra venne a concordia e nel 1307 Filippo diccide Beatrice fua figliudo per moglie ad Ottone, con patto che morte Filippo discide per moglie ad Ottone con patto che morte Filippo discide la tradimento entro il fuo proprio Palagio nella Città di Bamberga da Ottone Conte Palatino fuo fiero nemico; onde Ottone Duca di Saffonia falpirò di suovo all'Impero, e calato in Italia, fu da Ianocenzio coronato in Roma a 7 di Settembre, e fu nomato Ottone IV. Natra Riccardo da S. Germano, che il Papa il coronò profisio june ramonto di conferenzando. Regalibus S. Petri, C. de mon offendendo Regem Sicilia Fridericam

Aveva il Postefice Innocenzio conchiufo già il parentado tra il Re Federico , e Colfiana vedova d'Alberico Re d'Inpheria, figliusola d'Alfondo II Re d'Aragona, e di Sancia fea moglie. Ma prima che Co-fianza partiffe, mort la Regina Sancia; ed ella fip poi in Sicilia nel A.J. 1209 mele di Febbrajo accompagnata da D. Alfondo Conte di Provenzai fuo fratello fa le galee de Caralani con gran numero di Cavalieri Spagnao-li, e Frovenzali; ma queste nozze mentre fi celebravano con pompole feste in Palermo, furono surbubate per la morte di D. Alfondo, e di modifica del controlo del propositi di quel Cavalieri; postelè attacactosi per la malvagità dell'aria un contegioso male in Palermo, avea menari molti al sepolero; e' I giova, netto Re, che non avea più di quattodrici anni, rea le allegrezze dela lo sponsiazio, e tra le lagrime del morto cognato, su costembra adulci di Palermo, ed andra girando per molte Città dell' Isola.

Dimorando in Roma l'Imp. Ottone col fuo efercito, avvenne, che s' attaccò grave briga fra' fuoi foldati e Romani, i quali prefi da per tutto l'armi, uccifero gran numero di Tedefebi: sdegnato di cio Ottone partifi da Roma, e ando nella Marca, danneggiando e predendo a forza le Città le le Terre della Chiela, non oflante il giuramento fattro

di qui nacquero i diffurbi col Papa : i

II Coste Diopoldo, e Pietro Coste di Celano effendoli dopo la morte dell' Abate Roffredi, che feguì in quest' anon medetimo, espacia ficat' inferne, ed uno fattofi Signore di Capua, l'altro di Salerno, persiafero ambedeo Ottone, chi et on in Tofana, che venifie ad occupar il Regno, con dargl' in fuo potere l'uno Salerno, l'altro Capua. L'Imperadore, non chaste il gluvaranento fatto al Ponteffee di non travagliar Esferico, societat l'imprefa, entrò per la via di Ricti, e di Marti in Abbuzzi, conde paffato in Terra di Lavoro, Pietro Abate di Montecafino, chi en giucceduto a Roffredo tenendo delle Terce della fua Badia, contro il voter de fuoi Padri, gi'inviò a chieder porce, poro flante andb ad incontrato, posendo il mis postere, per la qual cofa,

non furon i luoghi del Monastero da' Tedeschi danneggiati.

Giunto a Capua creò Duca di Spoletto il Conte Diopoldo per avergili ceduto Salerno. Anderson samendue ad affediar Aquino, ma ne furon
con danno ributtati da Tommafo, Pandolfo, e Roberto Signori di quela Piasza, Napoli ad onta degli Averfani fi refe ad Ottone. Averla affediata fi fottomite. Pafsò in Puglia, buono parte ne occupò; e quindi
nella Calabria, ponendo a facco, ed a raina i luoghi, che gli resistevano.

Il Pontefice Innocenzio veggendo perdute le più belle Provincie di questo Repno, inviò ben cinque volte l'Abate Uspergense, com' ei parra, da Roma a Capua, a trattar con l'Imperadore di concordia: ma invano, poiche Ottone, riputando che tutte queste Provincie, siccome tutto il resto d'Italia s'appartenesse all'Imperio, non solo non volle lasciar l'occupato, ma tentò d'occupare tutto il rimanente dell'Italia. Innocenzio, conosciuta l'ostinazione d'Ottone, lo scomunicò, e so di- A. J. 1219 chiarò nemico di S. Chiefa. Interdiffe la Chiefa di Capua, perchè avean ardito di celebrare i Divini uffici in sua presenza, e scomunicò tutt' i di lui Fautori : e convocato un Concilio in Roma il privò dell'Imperio . Scriffe a' Principi Tedeschi , ch' effendo Ottone spergiuro e scomunicato, e caduto dall'Imperio, ne creaffero un altro in suo luogo. Molti mosh a prender l'armi contro , nacque una guerra in Alemagna. Ottone, che n'ebbe contezza, prestamente parti di Puglia, e ritornò in Germania; ma non fu perciò ballevole a frastornar i' elezione; poichè gli Arcivescovi di Magonza, e di Treviri, il Re di Boemia, Ermanno Conte di Turingia, i Duchi d'Austria, di Sassonia, e di Baviera, ed altri Signori Tedeschi, oltre d'esser suoi scoverti nemici, si ricordavano dell'elezione fatta di Federico in Re de' Romani, mentr'era ancor fanciullo in vita del Padre, e del giuramento datopli, crearono Imperadore il Re Federico, che non era più di quindici anni.

## § II. Il Re Federico eletto Imperadore :

Eguita s'elezione di Federico, i Principi della Germania inviaron due Legati Anslemo ed Errico a significargliela, e per condurlo in Alemagna. Giunti a Verona, quivi si rimate Errico per render favorevoli al novello Cefare i Lombardi, ed Anslemo venne in Roma, che insieme col Pontefice oppo, che da Romani fossi accor dato l'Imperio a Federico. India passa in Sicilia con difficoltà ottenne, che Federico passassi in Alemagna; poiche Coltanza gelosa della fastate del marito, temendo che non fosse con la foste da fuoto semici frandolentemente smorire, lo distate. Ma finalmente incoragiato da Innocenzio, lasciata Costanza in Sicilia con un sigliutolo di legi generato nomato Errico, imbarcatos si controle della contr

i Vafcelli de Gaetani giunfe a Gene, di la per mane in Aprile perveni.

A.J. 1811 ne a Roma, ove dal Pontefice, dal Senato, e dal Popolo Romano fu lietumento accolto; palso per mare a Genova, e rirecvuto con gradiamento, fu da Genovefi, per tema che i Milandi partigiani d'Ottone non l'affailfero per ifrada, accompagnato infino a Padua; e nella fleffa guifa da Paduani e Cremonefi, non per la via diritta, ma per la Valledi Trento e per luophi alpriffimi delle Alpi, temendo l'infidite d'Ottone, per lo pale de G'irioni condotto, e con none accolto dal Vesco-

vo . e dall' Abate di S. Gallo , pervenne con effi a Costanza .

Ortone, che intefe la fua venuta, partitofi di Turingia venne ad Uberlingh prefic Collana, ger uccidere o far prigione Federico prina che prendeffe maggiore potere in Alemagna, ma abbandonato da molti de fiuol feguaci, che al fiuo nemico paffarono, non pote lo orre in effetto il fuo difegno. Federico menti era in Collanza ebbe tofto in fuo ajuto groffo numero de fiuol Svevi, oltre a molti atri Baroni Tedefchi, de X

A.J. 1213 quali in memoria de l'uoi maggiori era amato. Ottone vedutoli maneta, force and o a Brifac città polla in riva del Reno, ivi tentr di accrefecre il fuo efercito, ma parchè da fuoi foldati eran que Cittadini affittit, con furia il cacciaron dalla Città, ondo gli convenne ricovarafi, colla fuga in Saffonia. Sparfafi quella fama tra l'redechi, ciafoun concorfe a favor di Federico, il quella diffendedo per le rive del Reno, fu da tutti accolto nell' Annonia, ma alcuni di que popoli, come fedeli ad Ottone, chiufe le potre, cominciaron a contraftarg'il justio pure coffretti fra pochi giorni a cedere, pathò ad Aquifgrano, ove concora la maggior parte de Principi d' Alemagna, fu coronato Imperadore A.J. 1213 per mano degli Arcivefcovi di Magonza e di Treveri, il ventefimo andi di fuet atti fettodo l'Abate Ulerpenfe, il Banosio, e' l'Bavoio, e.

fecondo Inveges il decimottavo.

Il deposto Ottone veggendosi coal abbandonato da Signori dell'Imperio, rivosse il armi contro Filippo Re di Francia, dal quale vinto e posto in suga, il vittorioso Franccie per più abbatterlo fe tregua coll'amp. Federico, il quale affall le Città Imperiali, su Urber ad deditionem, O Ottonem ad veniam petendam impuleri, come dice Gordonio.

In quelli tempi accadde la famola vittoria ottenuta ne Campi di

Toledo sopra il Re di Marocco e similo avvicoria ottenuta ne Campia un Toledo sopra il Re di Marocco e sinoi Mori, dal Re di Castiglia, da D. Pietro II Re d'Aragona fratello dell'Imperatrice Costanza, e da Sancio Re di Navarrá. Il Ponetice Innocenzio quanto sicondo in udia re tali prosperosi avvenimenti in Ispagna, altetranto in rattristo delle asprezze da Turchi usavansi in Terra Santa verso i Cristiani, conde con sue lettere invito tutt' i Principi Cristiani incorandoli alla guerra sorra. Intimo ancora un general Coneilio in Roma in S. Gio: Laterano per l'
A. J. 114 sanno seguente, scome in effetto nel primo di Novembre si cominciò

a ce-

DEL REGNO DI NAPOEI PAR. II CAP. VIII.

se celebrare, nei quale. Intervencia y Armbafciadori di tutt'i Prineipi Criftiani, ed in nome di Federico vi fu Berardo Arcivefcovo di Palermo . Il principal punto fu la fpedigione di Terra Santa, e del modo di ricupera Soria, e di era ricaduta in mano d' Infedeli, e di com-

porre perciò le discordie tra' Principi Cristiani.

Fu ancora molto dibattuto fopra la deposizione d' Ottone, e coronazione di Federico in Acquisgrano. Il Legato Milanese orò lungamente per Ottone, il quale fece proporre di voler tornare all'ubbidienza della Chiefa, e perciò dovesse esser restituito nella sua dignità Imperiale . e cancellarh Federico. Surfe dall' altra parte il Marchefe di Monferrato per Federico, e declamando non doversi sentire alcuno che parlasse in nome d' Ottone, recò sei capitoli d'accuse contro il medesimo . I. non dovea sentirsi, perchè Ottone ruppe e violò i giuramenti fatti alla Chiefa Romana di non invadere le sue Terre, e gli Stati del Re Federico . II. perchè non avea restituite quelle Terre, per le quali era stato scomunicato, ed avea giurato di restituire. III. perchè favoriva un Vescovo scomunicato. IV. perchè carcerò un Vescovo Legato della Sede Apo-Rolica. V. perchè in disprezzo della Chiesa Romana chiamava il Re Federico Re de' Presi . VI. perchè distrusse un Monastero di Monache . e'l ridusse in Fortezza. Poi rivoltandosi contro i Milanesi, ch' eran ivi presenti, cominciò a declamare contro di loro come nemici di Federico; ma questi di null' atterriti, volendo dargli la risposta, il Ponsefice facendo cenno colla mano, fi alzò dal trono ed uscì dalla Chiesa Lateranense . Fu questo gravifumo affare di Federico ed Ottone , come narra Riccardo da S. Germano, con gran contenzione combattuto nel Concilio dalla festività di S. Martino infino al giorno di S. Andrea , nel qual di finalmente il Papa approvando l' elezione fatta da' Principi d' Alemagna in Aquisprano, confermò Federico in Imperator Romano, e fu deliberato di dovers' invitare a prender la Corona in Roma, secondo il costume de' mangiori.

Non furon minori le diftuffioni intorno a Sacramenti della Penitenza, e dell' Eucariffia, e fopra tutto intorno alla condannazione dell' erefia degli Albiganti, i quali favoreggiati dal Conte di Tolofa e da

altri, avean prelo molto potere in Francia.

L'Ufficio dell'Inquistione contra gli Erettic elbe il fuo principio in quelli tempi. Gli Apolloli non adoperauona altro per rimedio di quello male che d'ammonire uno o due volte l'erettico, e se persevarava, era fontunicato, e separato dal conforzio de' Cattolici. Toflo che Coftantino M. abbracciò in Religion Crilliana, tra l'altre cost furon di Padri eglige fuoi fucceffori ammedienti, che portando eglino due qualità, il una di Criltani, l'altra di Principi, con ambedue eran I . . . . . .

abbligati a fervire Iddio. In quanto Criftiani, offervando i precetti Divini, come ogni altro privato: come Principi, fervendo S. D.M. coa ordinar buone leggi, inditizzando bene i fudditi alla pietà, oneflà, o giultizia; caltigando tutti gli trasgreflori de precetti Divini, e del Decalogo. Ma effendo quelli, che peccano contro la prima Tavola, che riguarda l'onor di Dio, affai peggior di quelli che peccano contro la feconda, la quale ha rifeetto alla Giultizia tra gli uomini, perciò erra più obbligat' i Principi a punir le Beltemmie, l'Erefie, e gli spergiuri, che gli Omicidi, e i Furti. Per quetta cagione stabilirono diverte leggi contro gli Erefici, e con meggiori feverità postro i loro Dottori, e contro coloro, ch' eccitavano turbe e sedenioni nella Repubblica. Le pene, che contro coloro non furtou squali, ma secon-

do le circoflame, ora il rigore era crefciato, ora mitigato, nè ri fu legge che punifle di motre tutti generalmente . I Manistei , il Prifciliani fii, i lero Dottori, e coloro, ch' eccitavano tarbe, erano più alpramente puniti . Le più ufate erano d'effere shanditi, elifaiti , dichiarat infani, privati della milizia, e di tutti gli osono e dignità dichiarat infani, privati della milizia, e di tutti gli osono e dignità dichiarat infani, proibiti di donare, di vendere, e di fir altri constratti ci d'effer multati, e conficate le loro robeo in tutto o in pare te fecondo le circoflanze. La pena dell' ultimo fupplicio in alcuni cali fingolari era minacciata, come contro i Manisteiri, i contitatori di ée dizioni e tarbolenze, e contro altri cretici, fecondo la gravità della circoflanze, e e cult rapportati nel Codici Tedodiano.

Poiché in ogni giudizio criminale fon confiderate tre parti, che le compongeno ; la cognizione del la regione del delitro; la cognizione del fatto; e la lentensa: perciò mel giudizio dell' ercita, la cognizione del fatto; e la lentensa: perciò mel giudizio dell' ercita, pla cognizione del diritto, fe tal opinione fia o no eretica, fu riputata fempre Ecclefaditica, nel apparteneva all Magifirato fecolare; onde quando nafeeva difficoltà fopra quande nafeeva difficoltà fopra quande posizione, gl' laperadori ricercavano il giudizio de Vefeovi, e fe bifognava de' Concil). Ma la cognizione del fatto, fie la perfona simpatta era innocente o colgovende, per dante le pene ordi nate dalle leggi, scome la fentenza d'affoliasione, o condannazione tutt' apparteneva al Magifirato fecolare.

Quindi fu che gl' Imperadori dichiararon l' erefia deliteo pubblico, ed anmifero tutti ad acculargil, e per ifocoprie gli occulti ordinarono anche gl' Impuifirori, e per favorir la pruova di queflo delitto permifero ra 'ervi acculare i loro padroni, e non in perdonò n' edit mogli, nhe à propri figliuoli. La pratica però fi era, che dopo d' aver i Vefcovi dichiarate le opinioni erettiche, a' Maggifrati fecolari appartenevasi il casi figargii, e venivan effi da 'Vefcovi pregati, perchè contra de' rei nota procedeffero alla pena di fianque.

Dall' anno 800 sino al 2100 rari cretici si trovarono in queste par-

DEL REGNO DI NAPOLE PAR. II CAP. VIII.

ti, e quando avveniva alcun caso, i Vescovi vi mettevan mano, e per non curanza de' Principi, s'appropriarono la conoscenza nelle cause del delitto d' erefia come Ecclefiastico . E siccome sotto l' Imperio Romano da Coffantino M. fino a' tempi di Valentiniano III. ve ne furono innumerabili Erefiarchi, denominati per i loro Autori, Aviani, Macedoniani , Pneumatemachi , Apollinariani , Novaziani , ovvero Sabaziani , Eunomiani , Valentiniani , Pautianisti , Papianisti , Montanisti , Marcioni. Ri, Donatifti, Fogiani, e di tante altre fette, che poffon vederli nel Codice Teodofiano sir. de bares. lib. 16., così ancora a questi tempi si nominavano gli Arnaldisti da Arnaldo da Brescia lor famoso Capo, i Leonifli , gl' Infabbatati , i Valdefi , gli Speronifli , i Pubblicani , i Circoncist, i Gazari, i Patareni , che disposti ad ogni patimento affettavan costanza nel patire stragi e morti, per opporsi a Martiri de Cattolici. Ma i più confiderabili erano gli eretici Abigensi denominati così da Albi , luogo dove fi ritirarono , i quali per la protezione del Conte di Tolofa avcan sparfa la lor dottrina in molte Provincie della Francia .

All' igcoptro in questi medefimi tempi surfero a favor della Chiefa Romana que' due gran lumi Domenico , e : Francesco , i quali colla loro fantità refifi chiari da per tutto, fondarono le Religioni de' Predieateri, e de' Frati mineri, che combatteron valorofamente per la Chiefa e per li Romani Pontefici. Francesco ad imitazione di Cristo fondò la sua religione su l'amiltà e povertà, e più coll'esemplarità della vita, che colle prediche e fermoni pensò toglier gli, errori . Domenico della Città di Calagorga in Ispagna del nobil lignaggio de' Gusmani si rivolfe co' fuoi Frati in altra guifa ad abbatter le nascenti erefie . Innocenzio III scorgendo il zelo di questi due Campioni di Santa Chiesa, diè loro incombenza che andaffero a predicare agli eretici la vera credenza per convertirgli; esortaffero i Principi ed i Popoli Cattolici a perseguitare gli ostinati; e per informarsi del numero e qualità degli eretici , del zelo de' Cartolici , e della diligenza de' Vescovi , e portar relazioni a Roma; dal che acquistarono nome d' Inquisitori ; spezialmente Domenico, per efferfi con tanto zelo adoperato contro gli eretici Albigensi, su dichiarato dal Pontefice Inquissior generale contro di loro, e nel Concilio tenuto in Laterano se condannar per eretica la lor dottrina, nel quale furon condannati ancora que' libri che l' Abate Giovacchino avea scritti contro il Maestro delle sentenze Pietro Lombardo , la cui dottrina fu approvata intorno al mistero della Trinità. Non aveano però in questi tempi Tribunale aleuno, ma ben alle volte eccitavano i Magistrati secolari a shandire, o punire gli eretici, che trovavano.

L' impresa di questi Padri Inquistreri su molto savorita dall' Imperador Federico II, il quale nel 1924 promulgò in Padova quatrec E. ditti sopra questa materia, ricevendo gl' Enquistreri sotto la sua prote-

Coogle Google

zione, ed imponendo pena del fuoco agli eretici oftinati , ed a' penio tenti di perpetua prigione, commettendo la conoscenza agli Ecclesialtici e la condennazione a Giudici secolari . Questa fu la prima legge, che generalmente daffe pena di morte agli eretici; ma non ebbero però eis. Inquisitori Tribunale alcuno. L' ebbero poi nel Pontificato d' Innocen. zio IV dopo ta morte dell' Imp. Federico , rimafo quafi Arbitro della Lombardia . E considerate l' opere in questo servizio de Frati di S. Domenico , e di S. Francesco all' estirpazione dell' eresie , si valse di loro, non come prima, fol a predicare, e congregare Crocelignati, e far esecuzioni estraordinarie, ma die loro autorità stabile, ergendo per esti un fermo Tribunzle, che d' altra cola non avelle cura . Eccori, principi del Tribunale dell' Inquificione, detto del S. Officio, che nel noftro Repno dal Re Carlo Borbone fu bandito con ergere una nobil Deputazione che invigilaffe, e ne stabili legge perpetua di Stato nell' anno 1746.

Terminato il Concilio in Laterano, il Papa Innocenzio parti per 4. J. 1216 Peruggia, dove infermatofi, paísò di questa vita nel di 16 Luclio. La ina morte fu alla Chiela Romana luttuofifiema, e molto grave all' Imp. Federico, il quale ebbe co' suoi successori pur troppo avversa fortuna, come fi vedrà . Di quelto Pontefice dottiffimo in Giuralprudenza abbiamo tante fue epiftole Decretali , delle quali ne fu fatta Raccolta , e dat' a leggere a' Studenti di Bologna. Governo questi Reami di Sicilia nelladoletcenzia di Federico con affoluto imperio, più di quello che comportavano le ragioni d'un Balio; e per quella ragione si rapportano di lui nel regiftro del Vaticano alcune investiture fatte di foudi nel nostro Renno, e quella del Contado di Sora per suo nepote . Per questa cagione fovente nelle sue Decretali parlando di Capua, di Repgio, e di altre Città del nostro Regno, dice effer di lui il governo delle medelime così nello spirituale, come nel temporale; e quindi s' intende ciò che talumi per l'ignoranza dell'istoria non arrivaron a capir mai , come Innocenzio confermando l' elezione de' Vescovi fatta dal Clero del le Città del Regno, e dandor' il suo affenso, dice di farlo Vice-regia'.

III. Discordie sen Federico, e'l Papa Onorio III.

the state of the state in a

and the rayer are made in the contract to the VI Orto Innocenzio, tolle fi unt il Collegio de' Cardinali in Peruggia, e crearon per successore il Cardinal Cincio Savello, il quale nella fanciullezza di Federico era stato per quattro anni in Palermo suo Ajo, che nominoffi Onorio III . Fu offervazione coftante, che i Pontofici maggiori nemici che hanno avut' i Principi, fono stati quelli, che in tempo della lor privata fortuna furon di lor familiari, e domestici, come Onorio III, ed Innocenzio IV di Federico, Califte III d' Alfonse d' · AraDEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. VIII.

Aragona, e lo stesso sperimentò l' Imp. Carlo V. Tornato a Roma il nuovo Pontefice, la prima cofa che penfaffe fu di fignificare a Federico con sue lettere, che lasciasse la possessione de' Regni di Sicilia e di Puglia a sua disposizione, perciochè non voleva ch' essendo Imperadore e Re di que' Regni, si giudicasse, che andasser uniti con la Imperial dignità, e non fosser Feudi della Chiesa, tanto maggiorunente che gi Imperadori d' Occidente, e fra gli altri Ottone IV avean questa pretenfione, che almeno il Regno di Puglia fosse dipendente dall'Imperio d' Occidente. Federico a tal dimanda rispose, che per ubbidirlo, se così gli fosse piaciuto, avrebb' emancipato il suo figliuol Errico, e cedutigl'i Reami di Sicilia e di Puglia, ed in cotal maniera farebbero ceffati tutt'i sospetti. Onorio non potendo non accettar la giustificata, e ragionevol offerta di Federico, gli rispose, ch'avrebbe destinato un Legato in Sicilia, acciocche avesse dato compimento a tal negozio.

Francia s' ammalò in Brunfuich, e morì . Federico fece tosto convocare A. J. 1218 in Magonza un'Affemblea di tutt' i Principi e Prelati dell'Impero, e racchetate del tutto quelle Regioni, cominciò a maneggiar con Onorio la sua coronazione in Roma. Ma affai caro costò a Federico questa cezimonia, poichè fecondo narra Tommalo Fazzello, non volle il Papa concedergli, se prima non gli promettesse il Contado di Fondi. Scrisse in Sicilia all' Imperadrice Coftanza fua moglie che paffaffe in Alemagna A. J. 1210 come fece, ed a Giacomo Conte di Sanfeverino, che carceraffe Diopolde ch'era suo Suocero, il quale cagionava ribellione nel Regno di Pu-

Intanto Ottone dopo la sua disfatta ricevuta dal Re Filippo di

glia, com' elegui.

Federico lasciato in Alemagna suo figliuolo Errico sotto la cura di Corrado suo Coppiero, essendo ancor fanciullo d'undeci anni, calò coll' Imperadrice in Italia, e richiest' in vano i Milanesi, antichi nemici della Cafa di Svevia, di poter effer coronato in Monza della cerona di ferro, fecondo il coflume, fu incontrato a Mantova dal Legato del Pontefice, il quale prima di farlo paffar innanzi voll'efiger da lui il giuramento di difender la giurifdizione della Chiefa Romana, d'ubbidire a quella ed a' suoi Ministri , e di ceder i Reami di Puglia e di Sicilia al figliuol Errico: poi proccurò che annullaffe tutte le Costituzioni, e consuetudini contro la libertà Ecclesiaftica introdotte: indi pli fece restituire il Ducato di Spoleto, le Terre della Contessa Matilda, Ferrara, Villamediana, Monte Fiascone, e le Città di Toscana appartenenti al Patrimonio. Fecegli far ordini rigorolissimi, che si prendessero gli Spoletani, e Narniesi ribelli della Chiesa; e volle che con effetto gli donaffe il Contado di Fondi. Dopo ciò entrò l' Imperadore con fua moglie in Roma, ed a 22 Dicembre nella Chiefa di S. Pietro fu A. r. 1220 da Onorio con magnifica pompa infiem colla moglie coronato Imperato-Tom. II.

STORIK

se e nella messa giurò in mano del Pontefice di difender la giurisdizione, e Stato della Chiefa, e di paffare con potente armata in Soria alla conquista di Terra Santa, e per mano del Cardinal d'Ugone, che

fu poi Pontefice Gregorio IX, fu fegnato colla Croce.

Allora fu che Federico promulgò in Roma quelle fue Augustali Costituzioni, che leggiamo nel libro secondo de' Feudi, sotto il tit, de Statutis, & Consuetudinibus contra libertatem Ecclesia, &c. continenti più capitoli , rivocandosi nel primo tutti gli Statuti , e consuetudini introdotte contro la libertà Ecclesiastica : stabilendos nel secondo pravi nene contro i Gazari, e Patarent, ed altri eretici; e negli altri dandofi alcuni provvedimenti sopra l'ospitalità, e' testamenti de' peregrini, e fopra la ficurtà degle Agricoltori, i quali fi veggono confermati da Onorio; e nel proemio dice Federico d'averle promulgate in die, qua de manu sacratissimi Patris noftri summi Pontificis ( intendendo d' Onorio ) recipimus Imperii diadema. Tre capitoli delle quali furon poi inferiti nel Codice di Giustiniano fotto il titolo de Hareticis, ed un altro fotto il tit, de Sacr. Ecclef. , dal quale fe ne formo l'Auth. Caffa , & irrita v Queste Costituzioni Augustali non debbon confondersi con quelle che promulgò poi Federico per li fuoi Regni di Sicilia e di Puglia , com' è quella che incomincia Inconfutilem, e l'altre che fi leggono nelle nostre Costituzioni del Regno, le quali sono Costituzioni Regie, non Imperiali . Ma tutto ciò non fu baffevole a Federico per aver il Pontefice amico, poiche, come scrive Orlando Malavolta nell'Istoria di Siena, s'avvide Federico, che i suoi ordini per metter in affette le cofe di Lombardia, erano mal efeguiti dalle Città Guelfe aderenti alla Chiefa, il che avveniva per opra d'Onorio, studiandosi di tener così divise queste due fazioni Guelfe, e Ghibelline, per tema che non passando le Città Guelse nel partito di Federico, non foss'egli poi dalla fua potenza fopraffatto.

Queste samose Fazioni le trovò introdotte Federico in Italia . Cominciaron in Alemagna fin dall'anno 1139 ne' tempi di Corrado III Imperadore, e nel Regno di Ruggiero I Re di Sicilia, come narra Inveges nell'istoria di Palermo, I Ghibellini, che furon sempre Imperiali, prefero il nome da Gibello Città, ove nacque Errico figliuol di Corrado . I Guelfi , che furon Papalini , prelero il nome da Guelfo Duca di Baviera Vennero poi questi nomi d'Alemagna in Italia per un accidente sopravvenuto in Firenze, che propago in Italia le divisioni ; poiche effendov' in quella Città un gentiluomo Meffer Buondelmonte de' Buondelmonti, giovane vago ed avvenente, avez coffui promesso di tor per moglie una donzella degli Amadei, nobili anch effi; ma cavalcando un giorno per Firenze paísò avant' il palagio d'una gentildonna della famiglia Donati, la quale effendos invaghita del giovane, avea propofto DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. VIII.

29

posto di dargli per moglie una sua figliuola, la quale perchè unica avea redato una ricca dote. Costei adunque fattali trovare in su l'uscio della fua cafa mentre di colà paffava Meffer Buondelmonte, e falutatolo, incominciò a proverbiarlo della donna che pres' avea, con foggiungere d'avergli riserbata sua figliuola più depna di colei Messer Buondelmonte veggendo la fanciulla, di nobil prefenza, e maravigliofa bellezza, tofto la prese e la sposò. Significato tal fatto agli Amadei, veggendosi così scherniti, e mentre deliberavano in che guisa si dovessero vendicare, Messer Moscadi Lamberti, la mattina di Pasqua di Resurrezione incontrando a cavallo Messer Buondelmonte al Ponte vecchio dell'Arno, affalitolo con alcuni fuoi congiunti di fangue, l'uccife a piedi del pilastro, che sosteneva la statua di Marte antico Idolo de' Fiorentini . St fiera novella sparsasi per la Città, su cagione che si levasse tutta ad arme, dividendos' i nobili d'essa in due fazioni, che si chiamarono poi Guelfi , e Ghibellini , dell'una delle quali furon capi i Buondelmonti , e fi nominarono Guelfi; e dell'altra, che fi nomò de' Gbibellini furon ca-, pi gli Uberti collegati con gli Amadei : la qual fiera pestilenza si sparse in breve per la maggior parte dell'altre Città d'Italia con gran loro rovina. Nelle discordie poi nate tra' Pontefici e gl' Imperadori , que', del partito, che seguirono l'Imperadore, furon detti Gbibellini, gli altri del contrario, che leguiron le parti del Papa si dissero Guelfi. Onde Federico, lasciato in Toscana Corrado Vescovo di Spira, e Cancellier'. Imperiale d' Italia, acciocche mantenesse in fede i vecchi amici, e n'acquistasse altri di nuovo, partitosi di Roma venne in Terra di Lavoro, e giunto a S. Germano fu accolto con onore dall'Abate Stefano, inditolle al Conte di Fondi Sessa, Teano, e la Rocca di Mondragone che ne' paffati tumulti avea occupati.

Da S. Germano palos Federico a Capua, ove convocò un general, Parlamento con provveder molte cole per la quiete del Regno. Allora fu che per configlio d'Andrea Bonello da Barietta celebre Giarcconfulto, ed Avvocato Ficlade della du. Corte, fi falshi in Capua un movo Tri-bunale, come narra Camillo Saleenitano, chiamato la Certe Capuana, nella quale ordinò, che i Baroni, ed i Comuni delle Città e Tere; ed ogn' altra persona, dovestero presentare tutte le concessioni, e privi, legi delle lor Gistella, ed altre ragional, che tenevano da lui, e da pustiti Re luoi opticulori, da delessiona di Tanerdi, e fasio figliosi, che esperante concessioni, per riconoscepsi se stavan beae, o sossena sulla situationa della concessioni, en tempo d'autobolenze, e coloro che non gli presentafero, si temestero cassiti dalle concessioni, e s' applicassero alla sua Camera, rivocando d'estore; come si ha nelle Coltituzioni del sua Camera, rivocando d'estore; come si ha nelle Coltituzioni del sua Camera, rivocando d'estore; come si ha nelle Coltituzioni del sua Camera, rivocando d'estore; come si ha nelle Coltituzioni del sua Camera, rivocando d'estore; come si ha nelle Coltituzioni del sua Camera, rivocando d'estore; come si ha nelle Coltituzioni del sua Camera, rivocando d'estore; come si ha nelle Coltituzioni del sua Camera, rivocando d'estore; come si ha nelle Coltituzioni del sua Camera, rivocando d'estore; come si ha nelle Coltituzioni del sua Camera, rivocando d'estore; come si ha nelle Coltituzioni del contra come si contra con contra come si contra come si come si contra contra contra contra contra contra contra contra contra come si contra contra

Regno nel tit. de privilegiis a Curia Capuana revecatis.

ISTORTA

Ordino ancora Federico in quelto general Parlamento; che fi abhattessero tutte le Rocche e Fortezze edificate da alcuni Baroni . come a. J. 1221 fi ha in un' altra Coffituzione nel tit. de novis adificiis . Nell' entrante anno raíso a Seffa, ove fece torre a Riccardo fratel del morto Pontefice Innocenzio il Contado di Sora, che in suo nome gli avean donati i Governadori del Regno, mentr' egli era ancor fanciallo ; ed a preghiere de' Tedeschi sprigionò il Conte Diopoldo.

Nel tempo medefimo concedette il Contado della Cerra a Tommafo d'Aquino, e'l ereò Maestro Giustiziero di Puglia e di Terra di Lavoro. Paísò a Bojano per reprimere la fellonia del Conte di Molife . Scorse anche per la Calabria e per la Puglia ancor tumultuanti , poichè molti Prelati, e Baroni, avvezzi per la fua fanciellezza a viver a lor talento non intendevan ubbidirlo; ed avendo discacciati alcuni Baroni, altri fuggiti, questi si ricovraron in Roma sotto il presidio del Pontefice Onorio , di che fi doleva Federico , che Onorio fomentaffe con ciò le ribellioni ne' suoi Stati , istigando ancora molti Vescovi a far il medefimo ; onde fu egli costretto per sicurezza dello Stato discacciarne alcuni dalla Puglia, e sustituire altri Vescovi in luogo loro; e per fostenere il suo esercito impose tasse così nelle Chiese, come ne' Cherici .

Questi furon i primi fomenti dell'inimicizie tra Federico, ed Onorio, onde questi inviò suoi Legati all'Imperadore, perchè restituisse à Prelati nelle toro Sedie . Federico gli rispose, che su sempre in balia de' Principi discacciar da' loro Stati i Prelati a se fospetti, e diffidenti; e che fin da Carlo M. era stato lecito agl' Imperadori d'investire i Veseovadi, ed altre dignità coll' anello, e collo fcettro, e che su antica autorità anche de' Re di Sicilia nell'elezion de' Prelati dar l'investiture, e gli affenfi : che quelto lor privilegio non poteva derogarfi da Innocenzio III, come fece con una donna, mentr'egli era ancor fanciula lo : e che prima si lascerebbe torre la corona , che derogar in un punto a quefti fuoi diritti .

Il Papa scriffe una forte lettera, rapportata da Pirro nella sua Cronica , a tutt' i Ministri Regi di Sicilia , perchè non permettessero l'esazione de' tributi contro i Cherici, ed altri Ecclefiaftici, ma gli tasciafe sero immuni, com' erano sotto Guglielmo II. Federico passato in Mesfina , dopo aver ivi celebrato un Parlamento ando a Palermo , ove fece raccorre per tutt'i fuoi Regni una general taffa della ventefima parte delle rendite degli Esclesiastici , e della decima de' Laici , non già per avarizia, come a torto ne fu incolpato, ma per foecorfo della guerra di Terra Santa , e particolarmente per Damiata , qual'er affediata dal Soldano d' Egitto ; ed inviò colà la moneta per Gualtieri della Pagliata G. Cancelliero, e per Errico Conte di Malta G. Ammiraglio di Si-

cilia : ma giunti colà fu per colpa del Cardinal Pelagio, e di tutti gli altri Principi militanti perduta quella Città, che con tanti travagli era-& acquistata, restituendola vergognosamente at Soldano; di che fieramente sdegnato Federico contro il G. Cancelliero, ed il Gran Ammiraglio, ch' eran concorfi a sì vergognosa refa, imprigionò il Conte, e lo spogliò di tutte le Terre, ed Uffici che possedea, ed il Cancelliero fuggi a Venezia. Morì in quest'anno medelimo in Bologna Domenico di Guiman , che fu poi dichiarato Santo : e nell' anno feguente morì l' Im- A. J. 1222 peradrice Costanza nella Città di Catania , avendogli partorito Errico ,

e Giordano, che se ne morì fanciullo. Era Federico in quelli tempi non più di 25 anni, e veggendofi privo di moglie, proccurò far dichiarar Errico suo figliuolo, ch'era in Germania, suo successore, e lo fece coronar Re di Germania in Aquisgrano, poiche perduta Damiata, il Papa il follecitava alla navigazione di Terra Santa : e perciò affrettò anche le nozze del fanciullo Errico con

Margherita figliuola di Leopoldo Arciduca d' Austria. In Sicilia i Saraceni gli avean mossa ribellione. Federico, dopo aver trionfato d'effi e di Mirabetto lor capo, ritornò in Puglia, ov'ebbe puovi disgusti col Papa per l'esazion delle collette dalle Chiese, e dagli Ecclesiastici ; ond' egli mosso dalle dimande del Papa , scrisse a' suoi Ufficiali , che sospendessero .

& IV. Come la Corona di Gerufalemme vien unita a quella di Sicilia.

Otto il nome di Regno di Sicilia venivan in questi tempi comprese queste Provincie e l'Isola di Sicilia, cui fu unita la corona di Gerusalemme, onde i Re di questo Regno riconoscono questo specioso titolo da Federico, e godono i Patronati, e le preminenze nel Tempio di quella Città, e nel sepolero di Cristo, unico avanzo di ciò che oggi è simafo, dopo che quel Regno paísò fotto la dominazione de' Turchi .

Due unioni della Corona di Gerufalemme a quella di Sicilia vengen da' nostri Serittori rapportate. La prima avvenne in quest'anno nel- A.J. 1223 la persona dell' Imperador Federico II Re di Siciliz, per le ragioni di Jole sua seconda moglie , ed è la più ben fondata . L'altra nel 1272 nella persons di Carlo I d'Angiò per la cessione di Maria figliuola del Principe d' Antiochia, la quale tenendo un principio alquanto torbido, non è molto riguardata .

Il Regno di Gerusalemme dopo la morte di Balduino fratello del famolo Goffredo Buglione , che ne su eletto primo Re , pervenne nel 1119 a Balduino II suo fratello cugino, il quale non avendo figliuoli maschi, per affacurar la successione in quel Regno alia sua primogenite Millinda,

I S T O R I A

ia diede în matrimonio a Falco Conte d'An jo, ch' ebbe îl titolo di Re di Greullemme. Baldairo III fluo figiliulo gi fuccettet, e poi fuo fratello America. Questi lafciò un figliuolo unanto Baldaino IV in età di tredici anni, il quale regoò dodici anni fotto la resgenza di Raimondo Conte di Tripoli. Questo Baldaino non lafciò di le alcuna prole, ma folo due forelle figliuole d'America. La prima chiamata Sibil-La, la feconda Jfabella. Sibila era flata data in moglic a Guglielmo Marchefe di Monferrato, dalle quali nozze era nato un figliuolo chiamato Baldaina, e morto Guglielmo, rimas Sibilla vedova: Balduino IV suo fratello Re di Greufalemme la diede in moglic a Guido di Lufiganna dellimandolo per suo successor; pano i ufando guittizia a suo nipote, lo se coronare Re, e su Baldaino V, e gli diede per Tutore il Conte di Tripoli.

Dopo la morte di Balduino IV, e di Balduino V suo nipote, che non lasciò prole, il Conte di Tripoli, e Guido di Lusignano contesero fra loro la Corona. Sibilla però la fe dare a suo marito Guido: di che mal soddisfatto il Conte, ebbe intelligenza secreta con Saladino Califa d'Egitto, il quale colle fue conquifte effendofi refo Signore dell' Egitto, della Siria, e di tutta l'Affrica, avendo dichiarata la guerra a' Cristiani della Siria, venne ad affediar Tiberiade. Guido Re di Gerusalemme venne in soccorso, ma venuti a battaglia, il Conte di Tripoli gli abbandonò, e restaron perditori. Il Re di Gerusalemme su fatto prigioniero, e l'efercito Cristiano interamente disfatto. La rotta fu seguita dalla perdita di quasi tutto il Regno: Tiberiade, e l'altre Città vicine furon prese: Acra, Berito, ed Ascalona suron rese a condizione, che il Re Guido fosse posto in libertà. Saladino assediò Gerufalemme e la prese a patti, di modo che non restò altro a' Cristiani in Asia, che tre Piazze, Antiochia, Tripoli, e Tiro. Tutte queste difavventure successero l'anno 1187.

Corrado Marchefe di Monferrato, morta che fu Sibilla fenta prole, fi spotò l'Ibabella fua forella, per le cui regioni pretendeva egli il Regno di Gerufalemme già perduto, onde fi pofe a difender con vigore Tiro; poichè Tripoli data fi era a Balduino Principe di Antiochia, dopo la morte del Conte, che poco fopraviffe al fuo tradimento.

Veggendo il Papa ed i Principi d'Europa lo flato infelice de' Crifliani în Oriente, e rifoluta la Crociata nell'anno 1188, marciaron
promti i Re di Francia e d'Inghilterra, e giunfero co loro eierciti in
Palellina nel 1190, i quali combattendo con Saladino, gli tollero la
Città d'Acri. Compofero quelli due Sovrani le contete inotre in pregiudizio de' Crilliani tra Guide di Lufignano, e 'I Marchefe di Manferrate per lo Regno di Gerufalemme. Fu decilo, che Guido riterrebbe nel
corfo di fia vita il titolo di Re, e dopo la lua motte il Marchefe di

Mon.

Monferrato, o i di lui figliuoli. Fu ancor deciso che le Città di Tiro,

di Sidone, e di Berito restassero al Marchese.

Da Isabella moglie di Corado di Monferrato non ne nacquero maschi, ma quattro figliuole femmine. La primogenita su Maria, che si maritò con Giovanni Conte di Brenna : Alifia secondogenita, secondo il Summonte , maritata con Ugo Re di Cipro: Sibilla terzogenita, maritata con Livone Re d' Armenia : e Melifir a quartogenita, secondo il medefimo Scrittore, maritata col Principe d'Antiochia, dal cui matrimonio ne nacque Maria , la quale per le ragioni della madre pretendeva il Reame di Gerusalemme appartenersi a lei .

Fra' più legittimi pretenfori era dunque riputato Giovanni di Brenna, il quale per cagion della sua moglie Maria figliuola primogenita d' Isabella, si faceva chiamare Re di Gerufalemme ; ed avendo di questo matrimonio procreata una figliuola chiamata Jole, o come altri Joalante, e Violante, questa per la morte di Maria sua madre rappresenta-

va le ragioni fopra quel Reame.

Rela che fu Damiata , l'armata de Cristiani ritornò di Soria in Fuglis colla quale venne anche in Italia il G. Maestro de' Cavalieri Teutonici per nome Ermanno Saltza, il quale andò a trovar Federico e spingerlo alla conquista di Terra Santa, e gli propose per isposa Violante, detta comunemente Tole, bella ed avvenente giovane, unica figliuola di Gio: di Brenna, e della già defunta Maria Regina di Gerufalemme, alla qual Jole, com' erede di sua madre, spettando queste ragioni, glie l'avrebbe recate in dote, e ch'egli poi colla fua potenza avrebbe facilmente tolto quel Regno dalle mani del Soldano. Aggrado questa proposta all'Imperadore, e risposegli che avrebbe conchiuso il parentado. Il G. Maestro se ne prese il carico, e concertatolo col Pontefice Onorio , fi conchiuse il maritaggio col Re Giovanni padre della spola, invitato dal Pontefice a venire a Roma. Quindi si mandò tosto in Palestina a far condurre Jole in Italia; il Re Giovanni passò in Ilpagna a vifitar S. Giacomo in Galizia, ove prefe in moglie Berengaria, figliuola d'Alfonso IX Re di Lione, e ritornò in Francia ne suoi ricchi Stati, ed a Vienna sua patria; e Federico ritornò in Sicilia.

Ecco come il Re Gior di Brenna dorando in quest' anno Jole sua figliuola, cui queffe ragioni spettavano com' erede di sua madre, diede il titolo e le ragioni mentovate in dote all'Imperadore, e suoi eredi legittimi, onde avvenne che i Re di Sicilia si dissero anche Re di Gerufalemme . Federico benst cominciò ad usare questo titolo Re di Gerusav lemme nell'annot 1225 quando venuta Jole in Italia, celebrate le nozze, e confumato in Brindifi il matrimonio , volle coronarfi colla corona di quel Re no; e volle in oltre, che il Signor di Tiro, e molti altri Baroni di Balestine, ch' erano in compagnia del Re Giovanni gli giuraffeso fedeltà, ed inviò in Tolemaide il Vescovo di Molfetta con due Conei e 300 foldati Siciliani, acciocche da ciaseuno ricevessero in suo nome il dovuto omaggio e giuramento, confermando per Vicerè e Governodore del Regno Ugo di Monte Beliardo Cavalier Francese: onde da quest'anno, come offervo Inveges, si veggono i privilegi di Federico col titolo di Rex Hierusalem . Quindi deriva che i noftri Re nelle lo-20 arme inquartino la Croce di Gerusalemme.

#### V. L' Accademia de' Studj fu cagione che Napoli si rendesse Metropoli del Regno.

Reso Federico dall'ameno sito di Napoli dirizzo i suoi pensieri in favorirla sopra tutte l'altre Città del Regno di Puglia. Que' che non roglion farne autore il Re Guglielmo, narrano, che Federico in quell' A. J. 1223 anno facels' edificar in Napoli il Castello Capuano, scrivendo che quelle dell' Uovo, e di S. Eramo solamente fossero flati edificati da' Normanni. Questo Principe fu il primo che gettò le fondamenta, onde col correr degli anni, divenuta questa Città Capo e Metropoli d'un sì bel Regno, s'ergesse sopra tutte le altre; poiche nel seguente anno avendo quivi istituiti gli studi generali , su cagione che si rendesse più numero-

A.D. 1224 fa d'abitatori , concorrendo in quella non pur gli scolari di tutte le altre Provincie, ma di Sicilia istessa, secondo gl'inviti che ne sece.

In quest' anno medesimo debellò i Saraceni perturbatori della quiete di Sicilia, e ne confinò gran numero nella Città di Lucera di Puglia, e'l misero avanzo lo tessportò nell' anno 1247 nell' altra Lucera, detta ancor Nocera, e perciò de' Pagani, ove dimorarono infinche Carlo I d'Angiò dopo l'acquifto del Regno non gli scacciasse.

Napoli come Città Greca ebbe fin da' suoi natali le scuole di buone lettere, ma Federico le ristabilì, e ridusse in forma d'Accademia, son ingrandirle, e ridurle in una più nobil forma, e da' fludj particolari deftinati per la fola Città, gli rese generali per tutto il Rogno di Sicilia, e di queste Provincie, dove i giovani portar si doveano ad apprender le discipline, riputando questa Città come antica madre, e domicilio de' studj , anche per l' amenità del suo clima , e comodità del mare, abbondante di tutto il bisognevole per l'uman vivere, siccome ce ne rende testimonianea egli medesimo nelle sue pistole, che si leggono presso Pietro delle Vigne suo Secretario, e Consigliero, e ci testifica Riccardo da S. Germano, che Federico nel mese di Luglio di quell'auno 1224 ordinò quest' Accademia, inviando per tutte le parti del sue Regno di Puglia e di Sicilia lettera a questo fine , prescrivendone la forma, e le concesse molti privilegi, e prerozotive, stabilendovi grosfi flipendj per gli Maestri più insigni in tutte le facoltà, che chiamò

da più parti anche remote, con proibire ogni altra feuola privata in

Canced parimente a quefa Univerfità, e faci Dottori, e d'anfait giurifdizione di poter confecre delle caufe civili degli foolari, invitandogli con lua egillola a quello fludio, concedendo loro molsifimi privilegi. Si dichiaro voler tenere de medefimi particolar cura e protezione, accioche foffero ficuri el loro vinggi, e dissora, the farabbero loro trattati codo nelle loro perfane, come nelle robe; che le migliori cafe della Città farabbero loro atte a piacevol meteche; che selle loro cafe fe civili non foffer conofciuti da altri, che da Maefiri dell' Univerfità; che troverebbero perfone, che nelle loro laggia i for darabbero obmari in prefilanza; che farebbe loro provifio d'ogni commeltibile come ad eggi dire Cittadion Napolitano, oftre di quefle altre percegative, che fi leggono in un'altra fua epiflola regifirata da Fietre delle Vigne nel Jibro (vero).

Per questa sì illustre Accademia issistata da Federico, e per la concorrenza de scolari da ogni parte, se che Napoli cominciasse ad estolatere il capo sopra tutte le altre Cietà delle Previncie, e su la prima sondamental pietra, unde poi si rendesse Metropoli del Regno.

L'altra fu , poiche avendo egli tanto innalizata la sua Gran Corte; Tribuoale in questi tempo il pia supremo, ed al quale eran siportate le più gravi cause : questo sece , che per le frequenti sue dimore , Nan poli il rendeffe più frequentata; e sehene a tempo di Federico non acquistaffe quella superiorità sopra sutte le cause delle Provincie per via d'appellazione, nulladimeno avrebbe quelta Gran Corte d'altre conoscenze sopra le cause criminali ; di Maestà leta, Feudali, e di tutto ciò che si vede ftabilito nelle fue Coflituzioni Statuimus tit. 28 lib. 4 & fea. sopra le quali non potevan impacciarsi l'altre Corti delle Provincie nelle quali il numero de Giudici non poteva formentare quello di tre, ed un Notajo, laddove in Napoli, in Capua, ed in Meffina ne furon. flabiliti cinque, ed otto Notai, Confit. Occupatis tit. oc lib. 4. Non fu meno per li famoli Giureconsulti, che sopra tutte le altre Città la illustrarono, come Pietro delle Vigne da Capua, il quale compose, oltre 'i libri delle noftre Colinazioni, sei libri d' Epistole scritte con molta eleganza, un libro Apologetico intitolato de Potestase Imperatorio, O Papa, molte Orazioni in difesa di Federico contro le scomuniche de Romani Pontefici , e vaghe Canzoni Italiane , Taddeo da Seffa , Roffredo Benevensano, Andrea Bonello, Pietro d'Ibernia, Roberto da Varano; Bartolomeo Pignatello, Luca da Penna, Andrea di Capua, padre dell' ... egregio Bartolomeo, 'ed altr' infigni Giureconiulti . Quindi avvenne, che le leggi Longobarde cominciassero nel nostro Reame a cedere alle Ro mane, e pian piano cedendo andar poi ne focoli seguenti in difuso, ed. Jom. IL.

ISTORIA

ir oblivione; poithè avendo ilituito Federico quest' Accademia in Napoli, e polto gran piede le Paudetre, e gli altri libri di Giultiniano, che pubblicamente ivi si leggevano, come in tutte le altre Università d'Italia, i l'Professori tetti dall'eleganza, e dilla faienza di qualle legegi, abborrendo come barbare le leggi Louppborde, si diedero allo studio di quelle; e dalle Cattedre si passo pri a Tribunali, i Giudici de quali iliturti si quelle Scuole; riceverum molto volentieri quelle leggi, e così pin piano si cominciaron ad allegare nel Foro, ed acquillar presso di noi foraz e vigor di legge.

# 6 VI. Spedizione di Federico per Terra Santa .

Retefero i Romani Pontefici, che i Principi non potevano ne bifonai più gravi dello Steto taffare le Chiefe, e gli Eccclinfici, fecondo le nuove maffime ch'erano flate introdotte, le quali mal potendo foffiriti da Federico; come contrarie all'antica diciplina della Chiefa, ed alle fupreme regalie de' Principi, comando a'fuoi Uffici ili, penhè non a' offendeffe Onorio, che il recognieffe dalle Terre fottopolte a' Benedettini le taffe fotto nome di prefinaza, e non di pagamento. Qual fortil ritrovato fun e'tempi che fesuirono intuitato da molti Principi.

A.J. 1525 In quest'anno venne di Francia nel nostro Regno il Re Giovanni di Brenna con Berengaria sua moglie di lui gravida, e ricevuto onorevolmente in Capua d'ordine di Federico, quivi partori una fanciula;

indi passaron in Melfi ad attendere colà Federico .

Siccame non pafavano in troppo buon'armonia Federico ed Onorio, nacquero alcuni altri digiffii ra lorro: percioché, fecondo ferive Riccardo da S. Germano, vacando le Chiefe di Confa, di Salerno, d' Avería, e di Capac, e la Badia di S. Vincenso a Voltumo, Onorio, infolo D'irreguifita Imperatore, provide da Roma cinque Prelati per occupar quelle Chiefe. Federico adegnato d'effere firai quelli eletti fenza fua faputa, e confentimento, con tanto pregulutico de fuoi diritti, non volle che alcun di loro foffe ammelfo nelle Chiefe ottenute, e spedi Legati al Papa a querelariere.

Intanto la novella Imperadrice Tole sposa di Federico con selice A.J. 1225 viaggio giunse a Brindisi, ove l'Imperadore l'attendeva, ed a 9 No-

vembre furon celebrate le nozze.

Nacque ancora in quell'anno medefimo a Federico Enzio suo figliuol naturale, che nell'anno 1239 lo corono Re di Sardegna.

Entrato l'anno nuovo mando Onorio a follecitar Federico, che s'apprefaffe alla spedizione di Terra Santa; onde l'Imperadore comanghò a suo a Baroni, che si trovasseo all'ordine a Pescara per accompagnario ia Lombardia per la Dieta di Gremona, intimata nell'anno pre-

. --

cedente, e lasciata sua moglie in Terracina Castello presso Salerno, paisò a Pelcara, e di là con tutto il suo esercito nel Ducato di Spoleto . ove ordinò a' Spoletani che il seguissero armati in Lombardia; ma coloro non vollero ubbidirlo senz' ordine del Pontefice. Questi, che per altre capioni stava crucciato con Federico, così per lo fatto de' Prelati, come per efferfi Federico collegato con Ezzelino, e per aver pubblicata una sua Costituzione, per la quale voleva che i Frati e Preti, i quali avessero commesso gravi omicidi, o altri enormi delitti, sosser castigati da' suoi Magistrati secolari, e per non offervar loro la dovuta franchigia ch' ei pretendeva per gli Ecclefiastici nelle gabelle e ne' dazi, acceso d'ira scriffe asprissime lettere a Federico, dolendosi acerbamente con lui di queste cose. Federico riputandole troppo arroganti, gli rispose con pari ardimento. Onorio replicò con gravi minacce. Federico, che non voleva ora prender brighe col Papa, gli rescrisse rispettosamente; onde rappācificatifi, il Papa gli mando per Legato Cincio Cardinal Savello per trattar di comporre le contese. Indi Federico partito di Spoleto andò a Ravenna, e scriffe ad Errico suo figliuolo in Alemagna, che ragunata potente armata foffe venuto in Lombardia; ed entrato ne' confint di quella, sol que' di Modena, di Reggio, di Parma, di Cremona, di Asti, e di Payia, gli mendaron Ambasciadori, e s'offerirono pronti al suo fervigio. L'altre Città, come Milano, Verona, Piacenza, Vercelli, Lodi, Aleffandria, Triviggi, Padua, Vicenza, Torino, Novara, Mantua, Brescia, Bologna, e Faenza, con Coffredo Conte di Romagna, e Bonifacio Marchele di Monferrato, ed altri luoghi della Marca Trivigiana, si collegaron contro di lui, e con fort efercito andaron incontro ad Errico per vietargl' il passo a piè dell' Alpi, perché non entrasse in Italia, Paísò poi l'Imperadore a Cremona, e vi celebro l'Assemblea già stabilita, ma con poca gente. Quindi ritornò a Parma, ed indi nel Borgo di S. Donnino si congiunse cot Legato del Pontefice, e diè a tutte le Città contro di lui unite il bando Imperiale, dichiarandole rubelle con farle interdire dal Legato; tolse lo Studio da Bologna, e lo trasferì in Napoli, ed in Padova. Il Sigonio rapporta, che il suo comandamento non fosse stato ubbidito.

Morì in quell'anno Francesco, chiaro per miracoli, e fantità di vita, che fu poi ascritto al numero de Santi. Nell'anno seguente tra: A. J. 1227 paísò in Roma il Pontefice Onorio, e nel giorno appresso su da' Cardinali eletto in suo luogo Ugolino de Conti, figluolo di Tristano d'Anagni fratello d' Innocenzio III de' Conti di Segna, cui pofero nome Gregório IX , il quale inviò all' Imperadore Fra Guglielmo Frate Domenio cano per sollecitarlo ad abbracciar la guerra di Terra Santa, chiedendogli di far approntare vettovaglie, che intendea inviare in Paleftina Federico fe tutto ammanire, e fignifico ad Ernico fuo figliuolo in Ale-D 1

magnis, che ragunsfie una Dieta in Aquifgram, per dur contexta a Baroni Teiefelrit del general passinggio ch' egii intendea far in Soria nella muet del vegnente mese d'Agosto, acciocche coloro che gir seo volosfero, sossero venus' in Puglia. Invib al Pontefice l'Arcivescovo di Reggio, e Fra Ermando Saltras Gran Maestro de' Cavalieri Testonici, a fignisficargli ch'egti era all'ordise per imbarcarsi e a condurgii le vettovaggie, ed ogni-latra provisgione, che per - le Galee gli avea chieslo.

Convocatali da Errico l'Affemblea in Aquifgrana, vi convennero Signori e Prelati in gran numero , fra quali Sifridio Arcivescovo di Magonza, Teodoro Arcivescovo di Treveri, Errico Arcivescovo di Colonia', con gli Areivescovi di Salsburg, di Magdelburg, e di Brema, e con tutt' i Velcovi a loro loggetti. Vi furon i Duchi d' Austria, di Baviera, di Carintia, di Brabante, e di Lorena. Errico Conte Palatino del Reno, Lodovico Langravio di Turingia, e Ferdinando Conte di Fiandra, quegli che profo dal Re Filippo nella battaglia di Tornay, per opra del Pontefice, e d'altri Signori, era uscito dalla prigione di Parigi. Onde infinito fu il numero de Fedeli che concorse in Brindisi, e nelle circoftanti Regioni , in guifa tale, che folo dall' Ifola d'Inghilterra , fcrive l' Abate Uspergense , ne vennero ben seffanta mila . Ma pel color grande dell' effate in que' aridi fiti di Puglia , cominciarono , non avvezzi a ciò ad infermarfi e morire i foldati Oltramontani a migliaja, insiem co'quali i Vescovi d'Angiò, e d'Augusta, ed il Langravio di Turingia: afflitti da così gravi mali, s'avviarono per ritorpar indietro a' loro paesi, ma invano, poichè in maggior parte perirono per lo cammino

Intanto l'Imparadore era paffiro da Sicilià in Otranto nel mefa d'Agofto, ed svende quivi la licitia l'Imperadrice Jole, palio in Brindifi, on era l'eferciso de Crocefignati, e quantunque foffe rimafto con piccio l'umerco di foddati per la mortalità feguita, e per lo ritorno di molti, foce imbarca nelli armata apparenchata molta gener nel giorno flabilito dell'Affuncione, per doverla poi egli feguire; e ritornato in Otranto per conoccasini siall'imperadrice, quivi infermoffi, ma non offante la fua infermità, appena ristutofi, tornò in Brindifi, e s'imbarcò: navigno tre signini, non petendo foffirire per la fua convalelema l'agi-tazione del mare, volle la prora a dietro, e ritornò a Brindifi. Il Faz-ballo narra il ritorno da vesti contraj:

Gregorio IX dimorando in Anagai, nel fentire il ritorno di Federico, attribuendolo a poca volontà del medefinno, trasportato da sdeggo dichiarò nel penultimo giorno di Settembre effer Federigio indorso nella fomunica, minacciatagli de Onorio in S. Germano, se mon passava in Soria, e fulminò contro di lui la censira.

Federico recandoli a graviffima ingiuria cotal fentenza, partendoli di

di Puglia andò a' bagni di Pozzunti per curarfi della fua infermità, e di là inviò a Roma suoi Ambasciadori al Pontesice a scusarsi perchè non cra paffato olfremare, fignificandogli la cagione della dimora : ma fu tutto invano : perciochè il Pontefice non dandogli credenz' alcuna , nell' ottavo giorno dopo la festa di S. Martino to dichiarò di nuovo pubblicamente scomunicato, interdicendo i suoi Regni, e mando lettere generali per tutto l'Occidente a tutt'i Principi e Signori della Cristianità pubblicandolo per tale. Il che faputofi da Federico, scriffe anch' egli a Lodovico Re di Francia del torto fattogli da Gregorio, come fi legge nell'epistole di Pietro delle Vigne, ed in Carlo Sigonio, con le feguenti parole: Gregorius IX sub ea occasione quod nos in termino nobis dato, infirmitate gravati, transire nequivimus ultramare, contra justitiam primitus excommunicationis subjecit. Dal che si vede ch'effendo la prima volta stato da Gregorio scomunicato , non è vero quel che hanno scritto altri Autori, che Onorio l'avesse un'altra volta seomunicato. Scrisse a tutt' i Principi d' Alemagna, ed a tutt' i Re e Principi del Mondo, gravandost di tal scomunica, con scusarsi de' fall' imputatigli, narrando le cagioni perchè l'avea il Pontefice scomunicato, e gl'impedimenti che l'avean trattenuto dal non paffare in Soria. Ordinò parimente a tutt'i Giustizieri di Sicilia e di Puglia, che facessero celebrare da' Preti e da' Frati le Messe nelle loro Provincie, e che non gli sacessero partir dal Regno, nè da un laogo ad un altro fenza loro licenza.

Dopo di che, convocò un general Parlamento a Capua di tutt' i Baroni del Regno, cui impofe che elafeun di loro pagar dovelle per ogni Feudo ott' once d'oro, e per ogni otto Feudi un foldato, per pallar ia Terra Santa nel feguente Maggio. Sribili un altr' Affemblea per tal cagione a Ruvenna nel profilmo meré di Marzo, ove convocò utute le Cietà e Sipport d'Italia. Ed inviò in Roma Roffrede Epitanio da Benevanto famolo Giureconfulto con le diffeolpe, ch' et in fuo favore adducea, quali fere pubblicamente leggere in Campidoglio di volontà

del Senato, e del Popolo Romano.

Federico nel principio del feguente anno convoco in Puglia tutt' i A. J. 1228 Prelati e Baroni, che feco avea per passare in Palettina y celebro, in Barletta il giorno di Pasqua con grandifirma pompa ed allegrezza, perche avec' avea contezza, che Tommaso d'Aquino Conte dell' Acerra, che dimorava per sino Marcicialio in Soria, venuto a battaglia con Corradino Soldano di Damasso, l'avea vinto ed acciso, e ritornando il Conte nel Regno, invito per foccorso in Terra Santa Riccardo di Principato, parimente suo Marcicialio, con altri 300 soldati, che imbarcatis' in Britadili, passaro siciemente in que paese.

In questo mentre i Francipani, e gli altri partigioni di Federico in Roma, escado Gregorio, dopo celebrata la Palqua in S. Giov. Late-

rano, passato nella Chiesa di S. Pietro per rinnovar le cessure contro l'Federico, gli mostre contro il Popolo, mentre saceva quell'atto, con grande fessionne e tumulto, e dopo averio lotraggiato com molte ingui-riose parole, lo s'acciarono dalla Città, e'l costrintero a ricovrarsi suggendo a Perusia, over per alcun tempo dimoro.

"Federico intanto raccolta per l'especiazione di Terra Santa molta moneta jalle Chiese, e dagli Ecclesistici, non ostante che il Pontesice avesse ordinato con sue lettere, che mulla pagastero, s'avvio verso Baletta, ove intendea celebrare un general Parlamento, e giunto ad Andria, I' Imperadrice partori un fanciullo, cui s'u posto nome Gerrado, ed indi

non molto se ne morì Jole di parto nella medesima Città .

La morte di quella Imperadrice da moderni Autori che han feguito di civi Villani, vien deferitta con molte favole, e novelle, le quali non meritano fede alcuna; perciocche Riccardo il vertitere Croniffa di que' tempi, il Corio nell'ilitoria di Milano, Carlo Sigonio, e di I Fraze di S. Giullina, e niuno degli altri Autori, ferifiero, ch' ella moriffe in prigione battuta dall'Imperadore, come dice il Villani, ma fol di

parto.

Dopo la morte di Jole celebrò Federico in Barletta il Parlamento, intento al paffaggio di Terra Santa. Volle prima provvedere a'tuoi Regni nel caso venis' egli a mancare; onde in presenza de' Presati e Grandi del Regno, ed infinita moltitudine, fece ad alta voce leggere i feguenti capitoli da lui formati in modo di testamento, rapportati da Riccardo. Primo, voleva, che tutt'i Regnicoli tanto Prelati, quanto Signori, e loro sudditi, vivessero in quella pace e tranquillità, ch'eran foliti viver al tempo del buon Re Guglielmo II; e perciò lasciava per fuo Vicario e Balio del Regno Riepldo Duca di Spoleti . Secendo , fe egli nella guerra che intendea fare in Soria fosse mancato di vita, gli succedesse nell'Imperio e nel Regno il suo maggior figlinolo Errico, cui, se fosse morto senza prole, succedesse Corrado suo minor figliuolo, e se costui fosse ancor mancato senza figliuoli, succedessero gli altri figliuoli da esso Imperadore procreati da legittima moglie, sacendo giurare a Rinaldo Duca di Spoleti, ad Errico Morra luo G. Giustiziero, e ad altri più stimati di coloro, ch' eran ivi adunati, che se venuto fosse a morte, ed altro testamento non avesse poi fatto, quel che allora avea stabilito compiutamente offervaffero. Terzo, che niuno del Regno per dazio, o colletta foffe obbligato dare alcuna cofa, fe non per l'utilità del Regno, e per le necessità che potevano occorrere :

Letti questi capitoli, l'undecimo giorno del mese d'Agosto s' imbarcò in Brindisi sopra venti gelec, passo ad Otranto, ed indi in Ter-

ra Santa, dove felicemente giunfe.

Gregorio IX, ch' era in Perugia, adita la partenza dell' Imperadore fen-

fenza che da lui foffe flato affoliuto dalle cenfuré contre pretendea, s'accefe di tanto fdegno, che feriffe lettere al Patriarea di Gerufalemme, ed al M.effo dello Spedale del Santo Sepolero di Soria, colle quali gl'incaricava, che fi gurrdaffero di Federico, ne gli preflaffero ajuto, poich era patrito focmunicator, e potea apportar loro grave danno. Stimolò in Italia i Milanefi nemici di Federico a collegarfi con lui a fuoi danni, dividendo l'Italia in fazioni, onde crebbero in maggior numero i Gueffi; e medita l'apparecchio d'una mova fpedizione lopra il Regno di Puglia per toglierlo a Federico nel tempo che quefto Principe era lontano, ed intelo all'imperfe di Terra Santa.

Rimaldo Duca di Spoleto Iafritato per Vicario del Regno, per impedir i difigni del Papa, ed intricarlo con una guerra ne propri Stati, invale col los efercito la Marca, e l'Iuo fratello Bertoldo affalt da un altro Jato i tenimenti di Norcia, e diffrutfe il Caffello di Brufca, che s'era a lui ribellato, dando gli abistatori in poter de Saraceni condotti feco di Puglia, i quali, con varjo tormenti gli fecer tutti, crudelmente morire:

Il Papa ammonì il Duca che si partitte lafciando sin pace i suoi duditi; ma il Duca facendo poco conto di cotal ordine, irato il Pontefice la scomunicò con turt'i suoi seguaci: e veggendo che nulla giovavano le censure, raganò prosso efercito con gli ajutti de Milanesti, e di tutte le Città della lega di Lombardia, chiamatala Milièzia di Carilla ; l'inviò contro il Duca, creandone Capitano Giot di Brenna già Re di Geruslatemme, e nimico di Federico, ed il Cardinal Legato Giot Colonna. Creò ancora Capitani di nuovi soldati arrolati Pandolso di Alagna suo Legato; Ruggiero dell'Aquila Conte di Fondi, e Tommaso Conte di Catano ribelli di Federico.

Questi Capitani s' 18 Genațio per la strada di Cepparano entrarono in Terra di Lavoro co lovo foldati nomati Chiavif-genați perch pertavan per divisa le Chiavi della Chiefa, ed elpugnanono in un subito il Cassillo di Ponte Solarato, ch'er allora la Porta del Regno, culto tio da Adenosso Batzano. La caduta di questo Cassello eagionò si fatto timore in Bartolommeo di Supino Sigonore di S. Giot in Carico, ed in Robetto dell' Aquila Sigonore del Cassello di Passena, che senza fra altra discla, si refero è indi passa con la culto di Papali vegro il Contacto di Fondi;

Errico Morra G. Giuffiziero, ragunati preflamente molti foldati , venne a S. Germano per opporfi. Ma non potè impedire i propreffi dell' efercito Pontificto, il quale avea occupato molte Roche e Galfelli infièn no a Gaeta. Quella Città fu tempre fedele all'Imperadore refifteddo agli sforzi del Leçato, per la qual cofa fu dal Cardinal Pelagio poff all'interdetto. Fu forza finalmente che fi rendeffe, nella quale fu abbattuto e

o tie

fpia-

7 by Congle

Spianato îl Caftello, che con molta îpela avea. l'Imperadore edificato, difiendeline partiti molti per non volere rimaner luculti del Pontefice. Si refero parimente al Legato Pontectoro con tutre le Terre di Montecafino, la Rocca d'Evandro, Trajetto, e Sugio. I Beneventani com pendo anch'effi da quel lato la guerra andaron a predare in Puglia bovi ed altri animali, e nel ritorno pofeco in fuga il Conte Roano di Valvano, che lor s'era opopho. Per lo che il G. Giulliziero ando contre Benevento, guattò e diffruffe il lor territorio dalla banda di Porta di Somma, over a nofta la Rocca.

Non tralafeis ano ancora i Frati Minori, ed i Monaci di S. Benedetto portar lettree del Papa ed amhafeistre a motti Baroni, Prelati ,
e comunità delle Città, acciochè fi ribellaffero dal loro Signore, e
paffaffero dalla banda del Pontofice, pubblicando faffamente che Federico
era moreto: qual novella credut da motte Città, fi ribellarono con uccidere quanti Otramontani vi dimoravano, come avrebbero fatto ancore
tutte l'altre, fecondo feriure l'Abate Ulpergené, se non s' aveffe tratetenuto la frode feovertafi; per la qual cola furon dal Duca di Spoleto
fraccitati dal Regno tutt' i Frati Minnori, e autt'i Monaci Caffinefi.

Il Re Giovanni ed il Carcinal Colonna avean intanto dopo vari conflitti coltretto il Duca di Spoleto ad utici dalla Marca, che la sfidiziono in Sulmona. Il Cardinal Pelagio chiamò a fe il Re Gio: per far la guerra cuiti in Terra di Lavoro. Il Re Gio: felble il Affelio, e, per la valle di Sangro venne nel Contado di Molife; per iltrada psefe il Cafello d'Alfelena Paterno con altri laughi, ed abbuciò Caffel di Sangro. Nel tempo felfo il Contro di Campagna con muova truppa affelda ta dal Pontefice marciò improvifo fopra Sora, e la prefe, rimanendo fol la Rocca an pottre degl'Imperiali: indi colla flesfi agevolezza psefe. Artino, Fontana, e la Valle di Sora con tutto il pacie de' Marti. Dall' altra parte il Re Gio: col Cardinal Colonna giunto in Terra di Lavoro fi congiunfe cell'efercito del Cardinal Pelagio preffo Telefa, ed uniti andarono forta Calizazo.

Nel tempo medelimo che Gregorio travagliava il Regno, Federico in Soria impirgava le fue forze per quella fanta imprefa: poiche giunto in Agofto ad Accone, indi paffato in Cipro, dopo varie imprefe, andò in Soria, e anvivà coll' efercito de 'Graeofiguari in Joppe a' 15 Novembre del paffato anno, e fortificò quella Città, ch' era distatta. Dianorò in cotal opera tutta la Quarefima, nella quale corfe pericolo d'abbandonar l'imprefa per manenzas di vettovaglie, impeditone il trafporto da tempelle di mare. Dopo aver fortificata Joppe andò a Tolemaida, indi al Caftel di Cordana. Quivi dimorando invio Bagliano Signor di Tiro, ed il Conte di Lucerna fuoi Ambatidiori al Soltano d'Egitto, ch' cel di Conte di Lucerna fuoi Ambatidiori al Soltano d'Egitto, ch' cel

attedato col fuo elevitio prefio Nipoli, avendo icho fuo fratello, cii gli Ambaiciadori, dai prezioli doni da parte dell'imperadore, efipoleo in cotal guife la lor imbafciata: che Féderico il volea per fratello ed amico, se così di grado gli fosse, e cake non era passa ori Soria per trafello mel la comparatore del consistente del consistente con establica del consistente con Sepotero di Cristo, il qual' era sinto ggà possegui del con establica del Cristiani, e da con per ragion di Jole sua magglie, che n'era stata legictima Reina, spettava di regione a Corrado lor comune figliudo. Alla qual proposta risposte il sogno e a Corrado lor comune figliudo. Alla qual proposta risposti e la consistente di tratto avrobbo per suoi mesti risposto al l'imparadore; ed onoratigli con altri convenevoli doni gli acconiatò in questo punto giundero al Patriara di Gerula-lemme lettere, che Papa Gregorio gli mandava per due Frati Mimori, nelle quali gli ordinava, che diciparatife Comunicato Ecetrico e muocator di fede, per non effer passato in Terra Santa nel tempo stabilito, ne coll'apparecchie convenevole; proibendo al Caraliziri dell' Ospedale, e va

del Tempio, ed a' Tedeschi, che l' ubbidiffero ... Il Soldano ancorchè avesse contezza che l'Imperadore era in grave discordia col Pontefice, dichiarato scomunicato, e poco ubbidito da Peregrini ( cos) chiamavano que' foldati, che militavano in Soria ), pure gl' inviò suoi Ambasciadori con parole cortesi, e con molti Elefanti; Camelli, e Cavalli Arabi, con altri nobiliffimi presenti, senza però veruna conclusione d'accordo, con dirgli che l'avesse di nuovo inviati alcuni suoi Baroni che non avrebbe mancato di conchiuder con loro quel che farebbe giusto e convenevole. Onde l'Imperadore gli spedì i primi Signori di sua Corte, i quali arrivat'in Napoli, il trovaron partito, con ordine che'l feguissero a Gaza: ma essi non volendo, tornaron indietro. Celare che conobbe l'astuzia barbara, convocat'in Tolemaida I primi della Città, i Peregrini, e foldati , diffe che volev' affalire il Zaffo per effer più presso a Gerusalemme, ove potevan anch' esti venire. I Maestri dello Spedale e del Tempio in nome di tutti gli altri rispolero, che non ostante dal Romano Pontefice, cui dovean ubbidire, fosse stato lor proibito il trattar seco, e secondarlo, pure per l'utile di Terra Santa, e del Popolo Cristiano, eran pronti, ma volevano che le grida, e gli ordini, che nel Campo si avean a sare, si sacessero in nome di Dio, e della Criftiana Repubblica, senza che si facesse menzione di Federico; Di che sdegnato, procedette avanti senza lor compagnia sino al fiume Monder, che corre tra Celarea, ed Artus . I Cavalieri delle Spedale e de' Templari considerando il pubblico bene, e temendo che Federico non fosse dal Soldano offeso, il seguiron da lontano, attendandoù sempre a vista di lui per poter soccorerlo se il bisogno il richiedesse. L'Imperadore accortos più chiaramente del pericolo che correa per tal divisione, cedette al lor volere, e si contentò che le grida far Tom. II.

I s T O k t A h dovessero in nome di Dio, e della Repubblica Cristiana, e si congiun-

fero ad un rovinato Castello.

Quando quelle cole fuscellero era nel mezzo del verno; ecco che foporgiunfe a Federico una veliera con mello rapportandopi la novella, che il Reame di Puglia era da Capitani del Pontefice tutro feonvolto, e molte Froviccio eccupate. Quella re novolella fe precipitare le cole di Soria: paichè Federico prefiamente si induffe a concordarii col Soldano per tomare al foccorfo de fusio Stati in Italia. A ragione, dopo Ricardo do da S. Germano, non pote l'Abate Ulpergenie confiderando quelli fatti non efclamare: Qui ta talia falla refle condiderando mon depiere. C' de sofettur, que indicismo vidensur, O' quod demo portentamo, O' prodigime resenti Escible.

La pace conchiusa col Soldano, ancorche fatta in tempo che men si conveniva, su nondimeno per quanto si potè per Federico vantaggiofa effendoft accordat'i feguenti capitoli. Si conchinfe fra loro triegua per dieci anni , in virtù della quale il Soldano restituiva a Federico la Città di Gerusalemme con tutt'i fuoi tenimenti; e fi convenne che il Sepolero di Crino dovess' effere in custodia de' Saraceni , perchè quelli lungamente aveau ofato ivi orare, ma che ciò non offante, il Sepolero foss' esposto a' Cristiani, i quali potessero fimilmente con tutta la loro libertà andar ivi per adorarfi : g'i reflitui ancora la Città di Bettelemme, e di Nazzaret, e tutte le Ville, che sono per lo dritto cammino fino a Gerusalemme; e la Città di Sidone e Tiro, ed alcun' altre Caffella poffedute pià da' Cavalieri del Tempio, con condizione che potele . se l'Imperadore fortificare, e manire Gerusalemme con muri e Torri a fuo talento ; fortificare il Castello di Joppe, e quel di Cesarea, Monteforte, e Castel Nuovo. Che fosfero restituite a Federico tutte quelle cofe, ch' erano flate in poteftà di Balduino IV, e che gli furon tolte dal Saladino; e che si ponessero senz'altra taglia in libertà tutt' i prigionieri .

In cotal maniers su conchius questa pace da Federico, contro il quale non manco chi lo dannostie, e bialimustie, perche avelle lacitori il sepolero di Cristo in mano de Saraceni, per cui ras flate impera questa puera. Lo bialimarono sucora altri Autori più moderni di tintidifismo e vile. Ma la Cronace di Riccardo da S. Germano Scrittor contemporanes convince le cofforo bugie e maligniti contro "quel Principe," oftre a che la maggior parte di que Scrittori sun Guelfi suoi nemici, e partigiani del Poatefice, e non meritano di ciò credera 'aleuna.

Volendo Federico pria di partire prender il possesso e la Corona Regale dell'acquistato Regno di Gerusialemme; richiele con lettere quel Patriarca che sosse anno quella Città per tal affare: ma il Patriarca prendigiano del Pontesses non volle, e per impenire che Federico in

quel Tempio si coronasse, mandò l' Arcivescovo di Cesarea per suo Le-

gato, e fece interdire tutta la Città Santa , e spezialmente il Sepelico istesso di Cristo, vietando di celebrars'ivi i Divini Uffici; onde Federico in cambio di ricever benedizioni per questa imprela, ebbe malidizioni, come dice Riccardo. Ma l'Imperadore poco di ciò curando entrò a' 17 Marzo a Gerulalemme, e nel mattino seguente con convenevol pompa accompagnato dal Maestro Ermanno andò alla Chiesa del Sepolcro, e dopo aver lungamente orato, e date grazie al Signore, scorgendo che per l'interdetto niuno ardiva celebrar la Messa, ne farvi altro Ufficio, non avendovi voluto intervenire ne anche gli stelli Prelati Tedelchi per tema d'effer scomunicati dal Papa , pres egli colle proprie mani la Corona dall' Altare ov'era, e se ne incoronò , e'l Gran Maefiro de Teutonici orò lungamente in lode di Federico, che col suo avvedimento e valore avea quella Città ed il suo Regno restituito a' Crifliani . Quindi diè subito provvedimento per fortificar Gerusalemme , e rifar le sue mura, che da Corradino Soldano di Damasco erano state abbattute. Nel ritorno, effendo in Tolemaida creò due Capitani per lasciare in presidio de' luoghi acquistati, e con selice viaggio pervenne nel mar di Brindisi.

Giunto Federico in Brindisi inviò suoi Ambasciadori al Pontefice Gregorio, che furon gli Arcivelcovi di Reggio e di Bari, e'l G. Maefiro Ermanno; e datogli conto di quel che s'era fatto in Palestina, gli chiefero in nome dell'Imperadore, che l'avelle affoluto dalla fromunica. e si fosse seco pacificato. Ma Gregorio adirato di quel che pli avea scritto il Patriarca di Gerusalemme, non volle far nulla; per lo che rimaflo in Roma il G. Maestro, ritornarono gli due Arcivescovi.

L'arrivo di Federico in Terra di Lavoro pole sì fatto timore al Re Gio: ed a' Cardinali Legati, che sciolto l'assedio di Cajazzo, fi ritiraron frettolofamente a Teano. L'Imperadore venne a Capua, ove alloggiato il suo esercito, passò a Napoli e chiese ed ottenne da Napolitani foccorfo d'armi, e di foldati. Ritornò a Capua, e marciò a Calvi, che prese colla forza, e molti soldati del Papa, che sece morir impiccati per la gola; ebbe Vairano, Alife, e Venafro, e tutto lo Stato de' figliuoli di Pandolfo. Per si felici progressi, sgomentato il Re Gio: col Carttinal Pelagio con veloce cammino andò in S. Germano : ma fentendo che l'Imperadore l'infeguiva, sciolto l'esercito Papale, passò frettolosamente in Campagna di Roma, e quindi con tutti gli altri Prelati a Roma.

Giunfe l'Imperadore nelle Terre di Montecafino, diè a facco a' foldati la Villa di Piedimonte con dar la Rocca a'Signori d'Aquino . Tutto le Città d'intorno si resero, ed alla fine anche S. Germano, e con sua lettera da quivi scritta significò il suo ritorno, e le sue vitto-

rie, a tutt' i Podestà e Comuni delle Città di Lombardia. Dopo sette giorni passò ad Aquino, donde scrisse altre sue lettere a tutt' i Signori e Principi della Cristianità, per disendersi dalla sinistra opinione, che di lui s'era conceputa, e divulgata intorno all'accordo fatto col Soldano, dando lor conto degli affari, di Terra Santa tutt'altro figurati al Pontefice dal Patriarca di Gerusalemme, chiamandone in testimonio tutt'i Prelati e Signori, ed anche rende i Frati Predicatori, che intervennero in quell'accordo. In quella Città vennero alcuni Ambasciadori Romani per rallegrarfi seco del suo ritorno, da parte del Senato e del Popolo, e per trattare d'altri loro affari, i quali dopo tre giorni ritornarono a Roma. Indi paísò ad affediar Sora, la quale per effersi voluta disendere, la prese a forza, ed abbrució con morte, e rovina di que Cittadini.

Intanto Ermanno Salza, ch'era restato in Roma per trattar la pace col Pontefice, partito di là insieme con due Cardinali Legati del Pontefice, andarono a trovar l'Imperadore in Aquino, ov'era da Sora ritornato il quarto giorno di Novembre, e dopo aver favellato con lui, passaron la sera istessa a Montecasino, e persuasero al Cardinal Pelagio, che di là partiffe co foldati fuoi, che vi avea introdorti, fenza ricever moleftia. Fu conceduto a' Vescovi di ritornare alle loro Sedi. Restituì tutt' i luoghi tolti all' Abate di M. Cafino Adenolfo, commettendone la cura al G. Maestro Ermanno, sicchè si fosse compiuto il trattato di pace; ed Ermanno dovendo ritornar in Perppia col Cardinal Pelagio per accordare alcuni capitoli, vi fostitul un tal Fra Lionardo Cavalier Teutonico. E Federico passato in Capua diè libertà a' cittadini di Sora, che avea fatt' imprigionare.

Nel seguente anno, l' Arcivescovo di Reggio, il G. Maestro de' Teu-A. 3. 1230 tonici, ed il Cardinal Pelagio, dopo effer più volte andati, e tornati da Roma in Puglia per lo trattato della pace, celebrarono finalmente un' Assemblea in S. Germano, ove parimente convennero il Patriarca d' Aquileja, i due Legati Gio: Cardinal di S. Sabina, e Tommaso Gardinal di Capua, e Bernardo Arcivescovo di Salsburg, Sifrido Vescovo di Ratisbona, Leopoldo Duca d'Austria e di Stiria, Bernardo Duca di Moravia, con Fra Lionardo Cavalier Teutonico, nella quale dopo varj discorsi, diedero cominciamento alla pace. Nè si dee dar fede all' Autore della scrittura intitolata Itinerario dell' Imperador Federico , come piena di savole ; poiche Federico dimorò in Terra Santa solo sei mesi, e non tre anni; non affediò Gerusalemme, perchè il Soldano glie la diede subito; non su in Sicilia quando torno d'oltremare, ma solo a Brindist, la qual Città non su mestieri soccorrere, perchè non era altrimenti cinta d'affedio; nè per tal cagione affoldò Saraceni nell' Ifola di Gerbi, mentre ne potes aver di vantaggio in Sicilia; ed in Puglia.

Intan-

Intanto mentre l'Imperadore celebrava in Puglia la Palqua, Gregorio nel Giovedì Santo (comunicò Rinaldo Duca-di Spoleto, ed il fuo
fratello Bertoldo, come affalitori della Marca, ed altri luoghi della Chiefa.)

Alla fine, dopo superati autti gli ostacoli per l'opera d'un tal Fra Qualdo dell' Ordine de' Predicatori, effendo il Pontefice venuto al Monastero di Grotta Ferrata, e l'Imperadore a S. Germano, per esser più da presto, si conchiuse con comune letizia la pace, e per darvi compimento, vennero il nono giorno di Luglio i Cardinali Legati nella maggior Chiefa di S. Germano, e tutt' i Prelati, Principi, e Signori fu mentovati, e del nostro Reame v'intervennero ancora gli Arcivescovi di Palermo, di Reggio, e di Bari, l'Abate di Montecafino, ed altri Prelati fuggit' in Roma , Rinaldo Duca di Spoleto , Tommaso d' Aquino Conte dell' Acerra, Errico di Morra G. Giustiziero con altri Baroni e Ministr' Imperiali , in presenza de' quali promise l'Imperadore di soddisfare alla Santa Romana Chiefa in tutte quelle cagioni , per le quali era stato scomunicato, facendolo così giurare da Tommaso Conte dell' Acerra, e da tutti que' Prelati e Signori Alemani, i quali fecero la scrittura colle Capitolazioni dell'accordo, che vien inferita da Riccardo nella sua Cronaca, la quale contiene i seguenti Capitoli.

1. Che per quel che s'attiene alla Città di Gaeta, e S. Agata, fra un anno s'abbia da trovar modo da comuni Arbitri elegendi i, di, dar compinento a quell'articolo, e di trattar la forma, affinché Iacciano ritorno all'ubbidienza dell'Imperadore Gaeta e S. Agata, e tutt' i Regnicoli co loro beni nel Regno; ed intanto l'Imperadore non offendera le Città predette, ne gli uomini di quelle, ne permetterà farle offende-

re da' fuoi .

II. Che l'Imperadore rimetterà ogni offesa a'Teutonici , Lombardi, e coloro della Toscana , e generalmente a tutti gli uomini de Regni di Sicilia, ed a'Frances, i quali hanno aderito alla Chiesa Romana contro di lui, ne permetterà che siano per detta cagione officii da's'inni.

III. Il suddetto Imperadore rimetterà tutte le sentenze, Costituzioni, e bandi contro di loro promulgati coll'occasione della suddetta

guerra.

IV. Promette ancora, che le Terre della Chiefa nel Ducato di Spoleto e nella Marca, ed in altri luoghi del patrimonio della medefima, non faranno invafe ne devastate per fe, o per altri

Promettendo i suddetti Principi d' Alemagna essere mallevadori di

quanto ne' cennati Articoli s' era convenuto .

Gli fecero di vantaggio giurare : Us de cetero nullus Clericus in civili, vel în criminali caufa conveniatur, O quod nullas salleas vel collectas impunas Ecclesiis, Monassoriis, Clericis, O viris Ecclesiis, sen rebus

rebus sorum ; O quod electiones , postulationes , O confirmationes Ecclefiarum, ac Monasteriorum libere fiant in Regno secundum statuta Concilis Generalis . Dopo ciò, d'ordine del Papa fu tolto l'interdetto in tutt' i luophi, ove dal Cardinal Pelagio era flato posto, escludendo però da poter effere uditi i Divini Uffici dal Duca di Spoleto, e da'fuoi feguaci. che avean guerreggiato nella Marca . Federico paísò a Cepparano con buon numero di loldati, e quivi nella Cappella di S. Giulla il di di S. Apoltino fu affoluto della scommunica dal Cardinal di Capua Vescovo Sabinense, e nell'ultimo del mese d'Agosto ando a ritrovar Gregorio, che in Anagna l'attendeva . Il primo giorno di Settembre entrò nella Città incontrato con egni onore da' Cardinali e da tutti gli altri Prelati del Pontefice, da cui fu invitato a pranzo, e per tre giorni continui dimorarono infieme favellando de loro importanti affari con intervento folo del Maestro de' Teutonici. Quindi ritornò a' suoi alloggiamenti, ove diede a Giovanni di Poli il Contado d' Albi in luogo del Contado di Fondi, che gli avea tolto per restituirlo a Ruggiero dell' Aquila: i Prelati e Principi d' Alemagna ritornarono a' loro Pacli, e l' Imperadore ritornò a S. Germano, e per la strada di Capua palsò in A. J. 1231 Puglia, fermandoli nella Città di Melfi , e quietato il Regno , pensò nell'anno seguente a stabilire con vari provvedimenti nuove leggi per

# la quiete e tranquillità del medefimo, e per riftorario da paffati danni . § VII. Delle Coffinazioni del Regno

De Euz la notizia dell'Ittoria , minna parte delle moftre patrie Legaj portà ben intenderii. Ognan fa che l'Imperador Federico ne aveffe commella la compiliazione a Pietro delle Vigne, ma come, ed in qual tempo fi pubblicaffe, di quali Coltinuzioni, e di qual Principe, qual ulo ed autorità perfo di noi aveffe, e come poi a noi foffero le leggi che contiene flat esposte e commentare da mostri Servitori, v'era un prosono filmanio. L'Autore della Soria Ciffre, al folito come in tutt'altro, ce' l pofe in chiaro dagramente. Mosti confusero le Costituzioni d' un Principe artibuendole ad un altro. Mosti non intendeedo ben la lor forza, ne l'ulo di que'tempi, straamente a noi l'espotero, e duvvi ancora chi riputaffe alcane d'este empte, e figglieghe.

Federico ſaviſſtimo Principe, conchius la pace col Pontefice, e refi tranquilli í fuño Reami di Sicilia e di Puglia, rivolle í logi openfea.J. 2231 ri alle legaj, per dare a' moi Popoli più flabile e fermo ripofo. Non
è però ch' egli in quefo fol anno promulegafe tutte quelle Coltinuzioni,
che fi legono nel volume divifo in tre libri. La compilazione fi fece
in quell'anno, ma le legaj fi flabilirono e prima e dopo, effendofi molte altre Coltituzioni aggiunte dopo la Compilazione, ond'e che quelle
por-

portino in fronte l'inferizione Nova constitutio. Egli in quelto Codice volle che s' inferiffero le Costituzioni de Re'di Sicilia suoi predecessori. e tra quelle ne scelse molte di Ruggiero I. Re suo avolo; alcune di Guglielmo I. suo zio : e poche di Guelielmo II. suo fratel cugino . Non volle tener conto di ciò che s'aveffero fatto Tancredi , e Guglielmo III, come quelli, che furon da lui riputati per Re illegittimi, ed intrufi. Volle ancora che s'inserissero le sue promulgate in diversi tempi, in varie occasioni ed in varie Città de'suoi Reami di Sicilia e di Puglia. stabilendo che caffate ed annullate le antiche leggi e consuetudini . che a tali Costituzioni fossero contrarie, queste sole s'offervassero, e queste così ne' giudizi, come faori, aveffero tutto il vigore ed autorità nel suo Regno di Sieilia , ch' egli chiama eredità preziosa, & prasentes Const. de legib. tit. 1 lib. 1. Egli è da notare, che per Regno di Sicilia comprende non meno quello, che propriamente è detto di Sicilia, ma oltre di quell'Ifola, anche quello nostro, che ora Regno di Puglia, ora di Sicilia di qua del Faro, ed ultimamente Renno di Napoli su detto . Perciò le presenti Costituzioni suron ordinate non solo per l'Isola di Sicilia, che pel Regno di Napoli.

Molte Coffituzioni cominciò Federico fin da' primi anni del suo Regno, dopo il Baliato d'Innocenzio III, in vari Parlamenti tenut'in Puglia, in Capua, ove pubblicò venti capitoli, ed in altre Città del Regno, a stabilirne. Ne promulgo in Messina nell'anno 1221 delle altre, ancor inserite in questa Compilazione, come ce ne attesta Riccardo, fotto i tir. de bis qui ludunt ad dados Oc. de Blafpbemantibus Deuns O'c. 89 e 90 lib. III. Nell' anno 1222 , narra l'iffeffo Riccardo , che Federico fua statuta per Repnum diripit in singulis Civitatibus & Villis . Nell'anno 1224 molte leggi pubblicò inforno allo ffabilimento dello Studio generale eretto in Napoli . La Costit. nibil veterum tit. 38 lib. I, che parla della spedizione satta in Lombardia per frenare quella ribellione, avvenne nel 1226 : e così di mano in mano anche dopo il sitorno da Soria nel 1229, altre ne promulgò in varie occorrenze. E nel principio di quest'anno 1231 comandò , che le concessioni e privilegi fatti da lui, e da Rinaldo Duca di Spoleto, dopo il suo passaggio in Soria , doveffero prefentarfi fra certo tempo , come dalla Coft. cum concessiones vis. 29 de privileg. lib. II.

Nel tempo madefimo proibà e Baroni, che nelle loro Terre potefiero far nuovi edifici di muri e torri, come nel lib. III iti. 32 de movi edificii. Diè ancora provedimenti intorno alle forverazioni, che dovean preflare i Conti, i Baroni, e Prelati polificiori de Feudi, come nel tre libri di quelle Coffituzioni. E forti argomenti danno a cre dere che quelle cotanto rinomata Coffituzione Inscaluilem piena di tanto risporele al aspecaza contro i Patareni e gia latiri artici di quelli termi

pi , nel mese di Febbrajo di questo stesso anno 1231 l'avesse Federico promulgata per accorrere a'mali, che potevan apportare a questi Regni. Nel mele di Giugno di quelto medelimo anno , narra ancor Ric-

cardo, che altre Costituzioni si sossero da Federico stabilite in Melfi : nel cui tempo fu fatta inquifizione de campangiis, falfariis, aleatoribus, acbernariis, bomicidis, vitam sumptuosam ducentibus, probibiea arma portantibus, & de violentiis mulierum; e punit'i rei secondo quelle pene, che furon da lui stabilite in varie lue Costituzioni, inserite sotto i suoi titoli in questo Codice.

Da tutte quelle sue Cossituzioni sinora stabilite, e da quelle de'Re di Sicilia suoi predecessori, su in quest'anno da Pietro delle Vigne compilato questo nuovo Codice , che oggi diciamo Costituzioni del Regno . e terminata tal compilazione , nel mefe d'Agosto del mentovato anno 1231 , nei solenne Conciltoro tenuto in Melh furon pubblicate a' Po-

poli , perchè caffate le antiche , quelle dovellero offervare .

Che tal pubblicazione si fosse fatta in quest'anno ce'l testifica Riccardo nella fua Cronaca , e le antich' edizioni concordi e corrette , che portano quefla data: Actum in Solemni Consistorio Melfiensi , anno dominice incarnationis M. CC. XXXI. menfe Augusti, indictionis quarte. Oude con evidenza si scorge, che nell'edizioni nuove e vulgate, vi sia errore manifesto, portando la data dell'anno 1221 in vece del 1221.

Dopo questa pubblicazione, surono negli anni seguenti da Federico in vari tempi ordinate altre Cossituzioni, fatte inserire sotto i loro dovuti titoli in questo Codice da Taddeo di Sessa , da Rosfredo Beneventano, e da Andrea e Bartolomeo di Capua, che fi appellano Nova Con-Ritutiones . Così Federico nel mese di Febbrajo del seguente anno 7272 fece pubblicare in S. Germano le sue Costituzioni de Mercatoribus, Arsificibus , Medicis , Aleasoribus , Damnis , Militibus , Notariis Gc. , co. me si legge nella Cronaca di Riccardo, E nel mese di Ottobre nell'isselfo luopo pubblicò quelle attenenti all'Annona, a' pesi e misure, ed altre, che fi leggono nella citata Cronaca. Effendo Federico nel feguente anno 1233 passato in Sicilia, tenendo nel fine di quest' anno in Siracufa un general Parlamento, stabilì quella famosa nuova Costituzione che comincia Cum bereditariorum, quale fiegue a quella, che comincia Honorem nostri diadematis tit. 33 de uxore non ducenda sine permissu Regis lib. III . Fu la medefima da Federico stabilita non fenza potente ragione . poiche avendo invitate le femmine alla successione de' Feudi , perchè queste maritandosi non trasserissero i Feudi alle samiglie a se ignote, e forse non sedeli, volle perciò che senza consenso della sua Corte non potessero casarsi; la quale su poi da Carlo II d'Angiò riformata in questo Repno, ed in Sicilia abbolita dal Re Giacomo.

Altre leggi ci diede Federico ne' seguenti anni, e dopo avere nej-1' an .

l'anno 1334 Missilie le Fiere in alcane Città, vanie altre Coltiturione publicio, e est mele di Strember dell'anno 1343 in Grafite e giellane publicio, e est mele di Strember dell'anno 1343 in Grafite e giellane visiti Sandinnet, come dice Riccavio, contra Juniera, delvanas, e delvanas, que annoquincia abbit vareram sin 38 de Oficio Magiliri pullita-visit. O Junieram Magne Intera isti. I ja quale posta l'iferiazione di Neua Capitimie de Statumura, re fotto il airi de Advancaia artimandia est des Gagustin, che lono d'altimen de Coltiturionia. Tutte quelle, come riguardanti e Regni di Pupia e di Sicilia, a non bilogna confonderle colle Augustia itabilità in Roma, noverco quelle publicate in Germania; come in Egra nell'anno 1233, in Franciori nel 1334, in Magon, and come non furano per quelli Regni dibilità e perido profito non non furano per quelli Regni fabilite perido profito non non furano per quelli Regni fabilite , perido profito non non decome non furano per quelli Regni fabilite , perido profito non non della que y vigne di legge.

Mentre regno la Cafa di Svevia e le Costituzioni di Federico furon universalmente riputate savissime, giustiffime, prudenti a nè eccedenti la poteffà u'un Principe, no strane quelle attenenti la' matrimoni , a' beni delle Chicles proibendo l'acquifto de' flabili agli Ecclefiaffici come vieto colla fua Collit. Pradecefforum noftrorum tit. 39 de rebus flabilibus Bes clesiasticis non ationandis lib. III., e cale simili. Ma poiche passo il Regno , per gl' impegni de' Romani Pontefici nemiciffimi della Cafa: di Svevia a quella de' Duchi d' Angio , e Conti di Provenza a sneorchè Carlo I comandaffe che fossero offervate nel Regno, e'l simile Carlo II fuo figliuolo', come da' Capitoli , che comfaciano Confliturianer foitur e l'aitro ad pripersion , nulladimeno i Professori che fiorirono sotto i Re Angioini, per actomedani a' tempi che allora correvano cominciarono a malmenare alcune Collituzioni di quello favio Principe ; riputandole in quanto al dor credere e fecondo le amflime che allor correvano, che fossero contearie a quelle della Chiesa Romana ce però strane, inique ; ingialte, offenfive dell' immunità Ecclefisitien, della libertà de matrimonj, e colo simili stantoche la Costituzione Predecessorum non trovo chi la voleffe commentare, come facrilega, ed offentiva alla libertà: Ecclefiaftica, quali che Federico fosse stato il primo a stabilirle ; e pure coli come in quello fi dichiara , non fece altro ; che riffabilire ciò che i suoi Predecestori avean fatto, e che futti gli altri Principi stabihrone ne' loro Reaming The bodel alleb 19 10 10 16 more

Le Coffirmioni di quefto Principe non parvero a Marino da Cacamania, il più dorto glofistore di quelle, cotanto firane ed sforbitanti, come agli altri che tuccellino, ancorde quegli fiorific fonto Carlo di d'Anglò, e du il più moderato di tutti gli sitri. L'illeffi moderatione bavono Barciamento di Cappa e Staffattono Repostano y il finite fecto studica de Barletta, che fa ali primp a glofiane, a Francelo Telefa Acde Tom, IL.

up gdh, Goo,

Pitt Johe furbno Luce di Penua; Pierro di Monteferte, Dimonda Mariemda, Biagio di Morome, Pierro Aranmo, Gincepa e Nicolo Raffe, Sengio Duniti Ufenia; Agentine, Paulilo Mello, Nicolo Capplera
fa, Pietro Picolo di Monforte, Lullo distifucia, Girvanni, ferilite, Gafano da Perini; ili Mefaro Giorimni Crifiquo, e Nicolo Suprantigio, ed
alcun detri, si qualti fi contentarium far alcune berei chiolo, se piccolo
hote, sinfino che mel Regno degli Arannelli non venific roglin a Mateso
di Affiries achi fano vecchia in di administrati di più ampi, e avoluminoli
Cammentoria

to andate in disufanza per li nuovi Capitoli fatti da' Re Angioini , ne templ degli Aragoneli nella lor fermezza e vigore : e Ferdinando. I d'Aragond con fun particolar Coffituatione data in Fonnia a'24 Dicembre 1473 flabill doverfi quelle offervare nel Regno fuo : persiò Matteo d'Afflitto riputo non dover impiegare invance le fue futiche adarmandole d'un più effeso Commentario ; pieno di quiftion? vane ed inutili , le quali oggi non hanne il dor nico, e fra l'altre pose in disputa, se Federice dopa feamunicate avelle potuto alle fue Costituzioni dar forza di legge. Le fromuniche non han niente che fare colla poteltà, che tennono i Principi in istabilir le leggi ; ch'è una delle loco supreme regalia infeparabilmente attaceate ed annelle alla ler Corona, che non può fore fiedalla scomunica y la quale non ha altra forza ed effetto, quando che ha legittimamente fulminata, che separare il Fedele dalla Comunione della Chiefa, rendendolo incapace de Sacramenti , de luffragi , delle orazioni', e di tutto ciò ch' ella può dare a' fuoi fedeli , non già di difumanar gli uomini , e torgli dalla focietà civile, e molto meno i Priacipi da loro Réami, e di tutto ciò che riguarda la promulgazione delle leggi, l'amministrazione e ed il dor governo, come altrove, si ponderà. Ma ora abbastanza da valenti Teologi, e Giureconsulti si è posto in chiaroy che ne il Papa ; ne la Chicle ifteffa ha quella poteffà di deporre i Principi da' loro Regni de molto meno gl'Imperadori dall'Imperio, ed affolvere i Vaffalli dal giuramento prefiato, non affendo ciù della pore-M Tom II 671309

Mà della Chiefa la quale è fola riffretta nelle cofe spirituali ce di nrivare i fedeli di quello , ch'ella può dare , non già degl' Imperi , a de Reami, quali Principi riconolcono non dalla Chiefa, ne dal Papa me de Iddio, unico e folo los Signore, ciò che ben a lungo, fra ris altri, fu dimoftrato da quell'infigne Teologo di Parigi Dupino de Ansiq. Eccli Difcipl. a sold to s second con at , ca per

Dopo i Commentari di Matteo d' Afflitto, gli altri Professori che gli fuccedettero Il contentarono di fare alcune piccole note ed addizio nt al Commento d' Audren d'Hernia , come fecero il Confighere Glacona Anello de Bottis, Gio: Annalo Pifanello, Fabio Giordano, Bartolomme Marciale : Mare Antonio Pulverino o ed alcuni altri . Ma fucciduti noi gli Auftriari, li quali con nuove leggi ? Prammatiche variarone in gran parte le Coftituzioni ; i noftri Professori impiegarono altrove le loro fatiche, ne fi attele più allo fludio delle medefime, e reffarono come le lafciarono Matteo al Afflitto , o que pochi she gli succeffere ; et ong! in quelte cufe che non fono flate rivocate, o per lungo difuso ate 2259 1 2 riquate / hanno preffo doi tutto il vigore, ce tutta la forza di lence. a differenza delle Longobarde , l'autorità delle quali è tra noi affatte 

& VIII. Ribellione d' Errico contro Federico fuo Padro e cui fiegus o to to choise in la condel guigra di Lumbardia vericon con di in the explicit of the contract of the contrac

Bhenche Federico fi foffe pacificato col Pontefice Gregorio, vives però lospettoso che non gli movesse nuova guerra nel suo Regna, ed a tel fine in quell'anno fe fortificare e munire tutt' i Callelli a confini A. I. 1222 di Campana 5 e nell'anno seguente sece con maggior numero di Sarat A. J. 1233 cent munire e fortificare Lucera in Puglia, ted abbattere les muro di Troja, Città poco a ful fedele. Fe pacora fortificare i Callelli di Trani di Bari di Napoli de di Brindifi; e nell'entrante anno mando A A. J. 1224

presedere alla puova fabbrica del Castello di Capua di sua mano delle gnato fopra il Monte. Ripresse la fellonia di Bertoldo fratello del Due ca di Spoleto , che con fua intelligenza s'era fortificato in Introdoco; difenecio ambedue dal Regno, se mandati in Alemagna Richbe la Cito th di Gaeta of inflitud la Donana, e la privo del Confolato , vi mis egli gli Ufficiali che la governaffero in fuo nome, e la fortifico di trencore large out Serious see Ages, Greatena II we at

Effendos in quest'anno ribellato Errico Re d' Alemagna contro l'Im- A. J. 1234 perador fuo Padre , diè a fospettare che ciò fosse proceduto per opera del Ponteffee ; e Berardino Corio ; feguitato dal moderni Scrittori , do parra tome cofe indubitata , dicendo ch' Errico per opra di Gregorio fi collegaffe so Milaneli, a con Maltre Cietà della tega di Lombardia conomitte.

44 tro fuo Padre, e i Milanest l'avesser promesso, giunto ch' ei fosse in Italia, di farlo coronare colla cerona di servo.

Talia, or vario constre cuia cesso al tera, e dice, che la ribellione d'Errico cominciafie in Alemagna, nel che va d'accordo con Ricearde da S. Germano, o vec con alcuni Baroni conquiuro contro l'Imperadore, e traffe dalla fius parte, tra per amore e per forza, molte Cirtà di quel-le Regioni; onde i Milanchi e l'altre Cirtà collegate di Lombordia mandaron ad offerippi la cootone di ferro, che avgan negata al Padre, e groffo ajato di folladori e d'armi, fo foffe venuto in persona a guerreggiar in Italia.

Nella Cronica del Monaftero di S. Ginftina di Padova narrafi, che la engione, la quale mosse Errico a rivoltarsi contro il Padre, si fu lia per invidia che Federico amava Corrado suo secondo figliuolo na-

togli di Jole, più che lui, ed in fatto l'era vero.

Federico avuta contexas della ribellione del figlinolo, e come teasas di moverfi guerra in Italia, si viviè verio l'Alemagua: giunto a'
confini di quella fa incontrato da alcuni Sipnori Tedelchi, -e ragunato da
monti Baroni, e Città, ma abbandonato poi da quelli, ando agli allogrismenti del padre, e piangendo fi gittò a' di uli piedi chiedendigli
perdono i Federico lo viccestre, ma sapasdo: il fina fessas ingegno il
conduffe feco prigione in Vormazia, que tenando d'avvelenar il padre,
fu pli riflettro dandoli in cultolia al Duca di Baviera, e poi losfe
condurre con Marpherina fas meglie, e co' fuoi figlianoli in. Jugita; e
racchialo fella Rocca di S. Fetice.

Dopo di che l' Imperadore prese per moglie Isabella figliuola del Re d'Inghilterra, colla quele, condotta in Vormania, fi sposò a' 12 Agofto - Fece coronar in Colonia Re de Romani Corrado fuo fecondogenito in luogo del deposto Errico, e lasciata in Alemagna l'Imperadrice, calò cot Re Corrado in Italia , ed andato a Rieti , dov'era il Pontefice, volle Federico, che'l figliunio alla fua prefenza giuraffe al Papa d'effer fempre fedele , ed ubbidiente a Santa Chiefa. Chiefe al Pontofice che l'ajutaffe contro i Lombardi fuoi fieri nemici, cui era disposto mover guerra. Greporio, che non ele voles domati, lo diffusdes, dandogli grandi speranze; che gli avrebbe accordati , e posti fotto la sua ubbidienza; e come eran fcorh otto anni della tregua, che Federico avea, conchiusa col Soldano per dieci, Gregorio, che voleva rinnovar questaguerra, e con ciò diftorre Federico da quella contro i Lombardi, rinnovò gli ordini per la crociata di là a due anni , fignificandolo con lettere de'o Settembre a tutt'i Principi , e Città del Cristianefimo .. Ma Federico, che in tutt'i modi volca guerreggiare in Lombardia, ritornò in Alemagna all'efercito per ricondurs' in Lombardia, come scrive il Sigonia . Scrifs

Scrifs' egli d'Alemagna al Pontence ; che o avelle proccurato comporre la ribellione della maggiar partend Italia dal fuo Imperio , o gli avelle preftato ajuto, particolarmento contro i Milaneli autori di tutt' i mali, effendo ben giusto ch' egli lo corrispondesse di quel che più volse aver farro a favor della Chiefa contro i Romani, e i Viterbeli, ed altri fuoi ribelti i i quali per fua opera eranfi ridotti alla fua ubbidienan . Ma Gregorio , che avea fini contrari , rispole , che dovea pensar pinttofte disporti alla guerra di Terra Santa, e non fraflornare i Lombardi dal paffare in Soria . Federico, che conobbe più apertamente i difenni del Papa ; gl' inviò un' altra forte lettera rapportata dal Sigonio, che incomincia Italia , hereditas eft , Oc. , e non facendo conto delle parole del Papa, marcio con potentiffimo esercito di Tedeschi. Regni- A. J. 1226 coli , Siciliani , e Saraceni di Puglia , e venne in Augusta , ove su incontrato da Ezelino, che maggiormente l'accese a far la guerra; e valicate l'Alpi , il cui paffo tentaron invano impedirel' i Milanefi , giunse a Trento, e di là a Verona. Indi passò pel Mantovano, e quivi congiuntifi feco i Cremoneli, Modaneli, ed altri popoli, a lui fedeli, venne a confini de Bresciani, e dopo avergli posto a sacco ed a suoco andò a Cremona nel mese d'Agosto, e di là a Parma, ove ragunò un' Affembles di tutt'i Principi e Cietà amiche, e veggendo che i fuoi nemici volean persistere mella lega , si conchiuse che far sor si dovesse la guerra . Fu prefa Vicenza e data a facco ed alle fiamme : devaffati poi a compi di Padgua, affedià Trivigi, ma non potè allora conquiffarla e Salinguerra Signor di Ferrara cognato d' Ezelino, lalciata la parte de Lombardi, co' quali era in lega, pussò all'ubbidienza di Cefare.

In quefio gli venne avvifo, che in Alemagna s' er contro lui riboltato Ederiro, eletto i i helicoro, Duce di Audira; onde Inciait a' fuoi
Capitani convenevol efercito in Italia, tamò proflumente in Alemagna,
ove , feconde ferive Givenni Culpiniano. Auror Tecleto di molta filma
sella fuo Aulira; dono berce guarra, tolle al Duca Vienna e tutti gli
altri più importanti honglit dei fuo Stato, 1000 il ajoro d' Ortone. Duca
di Baviera, del Velcovo di Bamberra, e di monti altri Picili ; e Ba
coni Tecletòn; e veganado che al Duca ribello, non rimanevano che alcuni pochi luoghi dei fuo dominio, creb Vienna Città Imporiale, e, fe
dia per infegna l' Aquifa a' ore coronata in empo, negto, la quale fio
eggi antere ulle Celebro poi ona general Corte, in Ratiobang; ed il Dura
se Federico dopo vari avvenimenti, avendo ricovrato in proccifio di tempo il fuo Stato, venne com decento ben amati Cavalieri a Verona, egittatoli a piè dell' Imperadore, fu da lui non folo caramente accolto ;
perdonandogl' i commette falli; ma ornato anche di movore, dignità , e-

prerogative .

Ezclino intanto co' Capitani di Federico prefe Pavia , c Trivigi con

Fro own Names of the VIII.

altri fuoghi di Lombardia e della Marca, ulando orribilmente in tutti que luoghi crudeliffime fragi cantro i nemici di Celare, scacciando anedra dalle loro Chiefe Giordano Prior di S. Benedetto, ed Arnaldo Abate di S. Giuffina, ib 200 sino el di aimi end abarlle . La

Cotali progressi dell' armi di Federico dispiacquero grandemente al

Pontefice, il quale pensò rattener il corfo di fante vittorie con frapnoe trattati d'accordo; ed in fatti inviò a Federico il Protonotario, Greanrio da Montelongo, perche gli fignificalle, che fe avea cara la pace della Chiefa', e la los grazia, ricevesse sotto la sua fede i Lombardi, con le stelle condizioni, con le quali l'avolo suo Federico nella pace fatta a Coffanza, ed il padre Errico, ricevuti gli aveano, è che a fua eichiefta doveffe lor cortefemente rimettere alcuna delle ragioni che vi avea. Ma Federico vejigendo che il Pontefice in vece di dar a lui, ajuto , usaffe intercessione per i Milancii , ch' eran nemici non pur fuoi . che della Chiefa afteffa, come macchiari di varie erelie, non volle afcoltare i progetti fattigli dal messo. Onde Gregorio composti come meglio potè i tumulti contro di lui eccitati in Roma per opra di Pietto Frangipane, per poter attendere con maggior forze alla difefa di Lombardia, i scoverse affai più chiaramente nemico di Federico ; ed ancorche un altra volta fi ripigliaffero queffi trattati ; fu però futto invano . co non folo nulla fi conchiufe, ma anco di là a poco fi comincio fra di loro quella rinomata , e crudel guerra , nella quale inecedette la famola bat-A.J. 1237 taglia di Corrennova con foral mina de Milanefi, e dell'altre Città collegate, descritta da Riccardo da S. Germano, dalla Cronica di S. Giuftina, dall'epiftole di Pietro delle Vigne, e dall'Sigonio mel Regno di Italia, della quale Federico avendo riportata piena vittoria , fi gloriò fopra tutto d'aver fatto prigione Pietro Tiepolo figlinolo di Giacomo Doce di Venezia suo crudel nemico, ch'era Podellà e Governadore di Milano, ed in Cremona, a guife degli antichi Romani ; voll' entrar in trionfo , e nel Carreccio che prefe a Milanen dove in que tempi flava ripofta la gloria della vittoria come narra Dufrefoe

Quelta vittoria ficcome reco a Federico grandifima riputezione, così die a tutta la Lonfbardia tale fpavento, che da Milano e Bologna in fuori, futte le altre Città di quella si sottoposero al suo dominio ; e per loggiogarla in tutto, ritorno di nuovo in Alemagna, per affoldar nuova truppa, e ritornar nella fequente Primavera in Italia . Per genderli grato al fonimo valore ; e fedeltà d'Ezelino, al volle Federico por suo genero, e gli die per moglie una sua figlianala naturale per nome v === = 0 == , + Selvaggia .

Il Pontefice Gregorio foffriv amaramente quelti difeeni di Federi-

co, e temea che la fua potenza in Italia non ponesse in sconvolgimento anche lo Stato della Chiefa, onde pensò d' implorar l' sjuto de' l'eincipi

ffranteri. Inviò perciò fuoi Ambafciadori a Giacomo Re d' Aragona detto il Conquiflatore, Principe di gran filma in que' tempi per le magnifiche e valorofe imprese da lui fatte în discacciando i Mori da molti Regni di Spanna accioche il richiedeffero in nome di lui, e delle Citth collegate, a venir a guerreggiare con Federico, che l'avrebbero creato Signore di Lombardia e rendergli tutti quegli onori, che solean fare agl'imperadori. Dimorav'allora il Re all' affedio di Valenza tenuta da' Mori, e sdegnato con Federico per la prigionia del suo figliuol Errico, the per tagion della madre Coftenza gli era fratello Confobrino . Promife di venire, come rapporta Girolamo Zurita , ma poi , quel che se ne fosse la cagione, il Re non venne in Italia ; ma at bene venne dopo il Re Pietro fuo figliuolo, contra la volontà de' Pontefici. fucceffort,

- Federico intanto, affoldata groß armata in Alemagna, commile al figlipol Corrado, che con quella a Verona il feguiffe, ed egli, marciato avanti , foppingo fenz' alcun contraffo Vercelli , Torino, e tutte l' altre Città circollanti i Nel feguente mele di Luglio, paffate l'Alpi i giunfe il A. J. 1238 Re Corrado con molti Prelati e Signori Tedeschi, e numeroso esercito a Verona, dove il P. dre l'attendez, e di la paísò a Cremona, ed indi a Padova, ove tenne una general Corte. I Milaneli spaventati, pregaron il Papa, che per loro s'adoperaffe presso l' Imperadore Gil inviarono pur effi Ambafeiadori a chiedergli umilmente la pace, con offeringli dieel mila foldati per mandarel'in foccorfo di Terra Santa popurche agli avelle confervata la Città in quella liberth ; nella quale allor vivea Della cui propolta facendoff Federico beffe for rifpole pehe gli avrebbe ocas riceduti, purche fenz'afeun patto effi e la for Città fe gli rendeffero a fua volentà; ma i Milaneli temendo della fua ferocia; rifolvettero morie meglio fotto t'aimi in campo combattendo da valorofi foldati, che o bruciati po di fame in prigione, o impiecari per la gola; onde offis nate rinforzaron, le mura alfa difefa , ed i foffi della Città, e la munirono di foldati e d'armi; collegandofi con chianque poterono. Ma Federico compiuta ch' ebbe t'Affemblea divile in due parti t'efercito , con una affediò Brefcia, e l'altra inviò fopra Aleffandria, ed amendue con continui affalti travagliando diftruffe e royinò il los Territorio ; e mancandogli denaro per foftenere sì crudel guerra, imponeva per mezzo de inoi Ministri taffe fopra i beni delle Chiefe e degli Ecclefissici, di che flegnato Gregorio gli fignifico) che lafciaffe flut in pace le ragioni della Chiela ; e non tralafeiave intanto di promovere un questi tempinda spedizione di Terra Santa con invitare al passagnio molti Principi. Pederico all'opposto intento alle cose d'Italia, non volca intricars'in quell' impreta, anzi compiuto il tempo della tregua col Soldano, la sinnovò per altri-dicei anni, ed ordino a Rinaldo di Baviera fuo Vicacio in

Ezio figliuol naturale di Federico, fecondo racconta Riccardo da S. Germano, fi casò in Sardegpa, per cagione del qual maritaggio occupò poi il Giudicato di Torre Gallura . Se n' officie Gregorio , il quale pretendea anch'egli que luoghi effer per antiche ragioni della Chiefa. onde richiele Federaco che quelle cagioni follero rellituste alla Chiela L'Imperadore pli zispose, che quell'Itola appartenea all' Imperio, e che l'avolo suo Barbarossa, riconoscendone il cominio, n'avea investito con aitolo di Principe Quelfe suo zio materno, e poi con titolo di Re Barifone Giudice d' Arbores, ed indi in procello di tempo i Pilani, e Gegovesia e finalmente ne creò Re Enzio suo figliuolo, il quale operò che alcuni potenti Baroni dell' liola occupaffero molti Territori, e Caffella. che i Vefrovi di quel Regno s'avean appropriate Replicò il Pontefice cortandolo a lalciar ftare in pace le ragioni della Chiefa . L'Imperadore gli rispole, che avendo sin da quando su coronato proposto di rinorre in piedi le ragioni dell'Imperio, avea perciò fatt' occupare que lueghi a le spettanti, e che ciò egli non dovea aver a male, effendo legato a cialcuno ricuperar il luo. Gregorio gli comando a reflienirgli fotto pena di scomunica : la quale dispreggiata da Federico : su cagione che A.1. 1220 nel Giovedi Santo di quest' anno lo fcomunicasse pubblicamente in Roma.

1239 nel Gioveti Santo di quetti anne lo Leonunicaffe pubblicamente in Roma. Quefta (comunica che contiene molte accufe contro Federico vien resportate da Cario Sigonio, e dagli Annali di Bzovie.
Dopo aver Gregorio dichiarato feomunicato li Ierperadore, ne die

Dopo aver tirono. Ostanica i comunicato i priparadore, ne die contexta a tutti gli Re a Pinicipi. Criffiani, ed inizio ordine a tutti gli Prelati, che pubblicafero nelle loro Chiefe per i formunicato il imperadore, afforbendo i fudditi ad giuramento di fedeltà, e formponedo all'interdete tutti coloro che l'aubidivano. E narra. Matteo Paris, che Gregorio feriffe a Roberto frattlo di Lodovico Re dis Fennici, ofterno degli il Impero, ed Il Re di Francia iu quelta offetta fece convocare a configiio tutti i Principi cella Francia, super sifolyene che che dovelle freta, i quali dettinano, quello sforzo del Pontefice im pubblic' Affemblea con el cinamento. Que figiritati, soit any temerato Pape antismo Principi pero, pue non gli major anter Civillanas, vono convillanto, Or ignifiguato describili fibi criministe cebercadusi, Or al impercati apice presipensori Scienta quad Domino Jon Civillo fideithe mitravit, noviento. O dell'in feperatura quad Domino Jon Civillo fideithe mitravit, noviento. O dell'in feperatura quad Domino Jon Civillo fideithe mitravit, noviento. O dell'in feperatura quad Domino Jon Civillo fideithe mitravit, noviento. O dell'in feperatura quad Domino Jon Civillo fideithe mitravit, noviento. O dell'in feperatura quad Domino Jon Civillo fideithe mitravit, noviento.

eur eft elsseum consinulere. O nequiter supplantere. Nolumes uns meinste is unus periode precipiere, su injune Edectricus tais pouverus impignement, quem tot Reque contes juzyabun. O consa injun profilabit udminiculum. Did al Romanos des prositos acquainte sufici essence. Did al Romanos des prositos acquainte suficie essence de consecuente en la fairfacerium. Il cuim per nos. O altos deviceris omner Principe munti, conculcabit sumare covarus salanties, O superior ma, quoi munti-

ipfum Federicum Imperatorem Magnum contriverit .

Era l'Imperadore nella Città di Padova celebrando la Pafqua quana do il lunedì gli venne la novella d'effere stato scomunicato; la diffimulò, e riputando la censura ingiusta, convocò un' Assemblea di Signori Italiani e Tedeschi nel Palagio del Comune, ed ivi savellò in di lui difesa Pietro delle Vigne suo G. Cancelliere, dicendo come ci narra il Sigonio, che Federico governando sì giustamente l' Imperio, n'era stato in sì fatta guifa oltraggiato dal Pontefice, e non perche l' avea egli scomunicato così iniquamente, dovesse riputarsi fuori del grembo di Santa Chiefa, effendo egli prontiflimo, come vero e fedel Cristiano a fottoporfi alla Sede Apostolica in tutte quelle cose, che ricerca la Divina giustizia, non già al capriccio d'un uomo. Nulla curando Federico di quella fcomunica, partito da Padova andò a Trivigi, ove scrisse sue fettere a' Cardinali ed a' Romani, loro rimproverando come avean confentito a Gregorio. Scriffe ancora a tutt'i Re e Principi Criftiani purgandosi delle malvagità oppostegli dal Pontefice. E ritornato poi a Padova ingegnossi farsi amici i più stimati Signori d' Italia, per valersene contro il Pontefice, ed alla guerra d'Italia.

Ma poichè il Pontefice per mezzo di Monaci e Frati rentava fonvolgere quello Reame. Federico vi dià ripano per mezzo di varj ordicai, dificacciando dal Monaftero di Monte Cafino tutti que Monaci, a riferba di foli otto, che fopra il Corpo di S. Benedetto celebraficro i Divini Uffici, mandandovi per cultodia di quel Monaftero molti foldati a guardarlo, c'l munh a guifa di forte Rocca, con toglierne l'antico Teforo. Toffe a "medefinii Pontecorvo, e Rocca Janola. Richiamo tutri fuoi fiuditi, che fii trovavano nella Corte di Roma, finor di quelli che ran al ferenjo del Cardinal Tommafo, e di Gior da Capana fuoi fiuditii. Dificaccio dal Regno i Vefovoi d'Aquino, di Carinola, di Teano, e di Venafo. E da cutte le Chiefe Catterdali, dal Monaftero Cafinenfe, e da fuoi fudditi, fee eligere un adjuntivo per l'Imperadore, con parte di quelto fofento i foldati che dimonavano alla cultodia di Monarte capatre di quelto fofento i foldati che dimonavano alla cultodia di Monarte capatre di quelto fofento i foldati che dimonavano alla cultodia di Monarte capatre di quelto fofento i foldati che dimonavano alla cultodia di Monarte capatre di quelto fofento i foldati che dimonavano alla cultodia di Monarte capatre di quelto fofento i foldati che dimonavano alla cultodia di Monarte capatre di quelto fofento i foldati che dimonavano alla cultodia di Monarte capatre di quelto fofento i foldati che dimonavano alla cultodia di Monarte capatre di pertambata di culto di monarte di quelto fofento i foldati che dimonavano alla cultodia di Monarte capatre di pertambata di per di per di pertambata di per

te Cafino, e. di Pontecorro.

Nel tempo flefio furon da Federico ordinati gl' infraferitti Capitohi, rapportati da Riccardo, da doverfi pubblicare nel Regno, e da offervaro irremitibilmente - i. Che tutt' i Frati, di S. Domenico, e Minori
di S. Franceico, nativi delle Tegre rubelle di Lombardia, ufcificto da
Tom. II.

- Die sen by Lynnali

ISTORIA

fuoi Stati : e da tutti gli altri Religiosi si togliefle sicurezza di non trattar cos alcuna in di lui differvigio. II. Che tutt'i Baroni e Cavalieri, che per l'addietro avessero seguito le parti del Pontefice, e pare ticolarmente quelli, ch' avean le loro Baronie a' confini d' Abruzzo, e di Campagna, dovessero andar in ordine con armi e cavalli in Lombardia per servirlo in Campo a loro spese, e quegli che non eran agiati di moneta, col soldo ch'egli avrebbe lor fatto pagare. III. Che dalle Chiese Cattedrali s'esigesse per lui, e s'imponesse per l'Imperial Corte un adjutorio secondo il modo e potere delle loro ricchezze, e parimente da' Canonici, e Preti fudditi di quelle Diocefi, e de' Cherici ancora, secondo le loro facultà : ed il medesimo si dovesse esigere dagli Abati. Monaci negri e bianchi. IV. Che tutti que' che sono nella Corte Romana, eccetto gli esclusi ed i sospetti, debbiano ritornar tosto nel Regno, e facendo il contrario, i loro beni faranno confifcati, e se dopola citazione non ubbidiranno, non si prometterà loro più ritornare. V. Che i beni ed i beneficj di que' Cherici che non sono del Regno . debbiano tutti conficarfi. VI. Che niuno poteffe nè gire dal Regno in Roma, nè venir da Roma nel Regno senza licenza de' Giustizieri delle Provincie d' Abruzzi , e di Terra di Lavoro . VII. Che fi stabilissero esploratori, acciochè niuno, sia mascolo, sia temmina, entrando nel Regno , portaffe lettere o altre scritture del Papa contro di lui , e che se fossero trovati, fossero fatti morire, o Cherico o Laico, ch'egli si fosse.

Non però tralafcio Federico, perchè queste ostilità fra di loro si praticasfero, di mandare a Roma li Vescovi di S. Agata, e di Calvi per trattar co'Cardinali di trovar modo di composizione; ma tosso furon dal Papa difesciati, e tornaron indictro fenza conchiuder nulla.

## § IX. Fiera guerra tra Federico e'l Papa Gregorio IX.

M Entre per opra del Papa fi rubella Ravenna dall' Imperadore e fi dà in mano de Veneziani che la difeadono, Federico richiama in Italia Enzio fuo figliuolo, il quale venuto di Sardegna invade la Marca d' Ancona, rompendo la guerra col Pontefice. Gregorio l'inviò contro il Cardinal Gio: Colonna per difendere que luoghi, e nel mede di Noveme. La J. 1243 pie re confermò le cenfare contro Federico, e fenomunicò il Re Enzio co'

suoi seguaci per effer entrati oftilmente nella Marca.

Sollecitó anche il Pontefice i Veneziani perché morefiler guerra a Federico, i quali affalirono con la loro armata la Puglia; ed avuta Federico notitia d'efferfi per queste mosse nibellati alcuni suoi Baroni, ritosols di passa nel Regno: persoché muniti di soldati tutte le più importanti Cista di Lombardia, e passa i gli Appennia pervenne a Lucca ed a Pisa, ove s'asloprò che i Pisagi movessero guerra a' Genovesse.

partigiani del Pontefice, e che molti Popoli di Telcana con lui fi collegaffero. Nel tempo fteffo Frate Elia, uno de discepoli di S. France-

fco, fdegnato col Pontefice, anch'egli aderà a Federico.

Questi , avendo creato il figliano Enzio suo Vicario in Italia , entrò con parte del fuo efercito per un lato del Ducato di Spoleti, e ne. A. I. 1240 gli altri luoghi del Patrimonio, e se gli diede in un subito Fuligno, Viterbo, Orta, Civita Castellana, Corneto , Sutri , Montefiascone , e Tofcanel'a, con molt altre Castella. Di che sbipoteito il Pontefice ricorse alle Orazioni , e cavate fuori le teste di S. Pietro e S. Paolo col legno della Croce di Crifto, gli condusse in processione da S. Gio: in Laterano a S. Pietro, ed ivi favellato delle miserie che pativa la Chiefa di Dio per la malvagità di Federico, pubblicò contro di lui la Croce , come di erudelissimo nemico di Dio e de'suoi Ministri, infiammando colle suè parole molti a prenderla. Infatti ragunatisi di loro un convenevol esercito conli altri soldati del Pontefice , ulciron contro all' Imperadore, e vennero più volte a battaglia : di che Federico sdegnato quanti Crocesignati faceva prigionieri, tanti faceva loro o fondere in quattro parti la tefla, o con ferro infocato fegnar in fronte una croce ; e dati a sacco, ed abbruciat' i Territori di Roma, se ne passò nel Regno, ove poco innanzi avea inviata l'Imperadrice fua moglie in compagnia dell' Arcivescovo di Palermo; ed andato in Puglia discacciò da que' luoghi i Veneziani, i quali con venticinque galee scorrendo per quelle riviere prefero e faccheggiarono Termoli, Campomarino, Vesti, Rodi, ed altre Castella. Anzi incontrata presso Brindisi una nave che carica di foldati Imperiali ritornava da Soria, dopo averla aspramente combattuta, ma non prefa, per averla offinatamente difesa coloro che y'eran dentro ? l'abbruciarono . A tai danni non potendo porger rimedio Federico, fece in vendetta morire obbrobriofamente impiccato per la gola in Trani in una Torre presso la marina, Pietro Tiepolo figliuolo del Duce a vista de' Veneziani, i quali danneggiarono que le contrade sino al mese d' Ottobre , quando carico di prede si ritornaron a will different on along all Venezia:

G 2

Tenev'

Il Papa pento di convocare un General Concilio in Laterano ael giorno di Palquu del Reguette aino per trovar opportuno rimedio di travagli della Chiefa, ed al foccorfo di Soria, e fpedi Legati in Ifpagna, Francia Inghilterra, e Soroia, a convocar I Vefcovi e Prelati di que Regni, che veniffero al Concilio a difender le ragioni della Chiefa centro l'Imperadore. Ciò intofe Gederico) cercò diflorer i Prelati di travoltati dal venirvi, e miascio gli Alemnia e gli Francefi, edi intaro l'inviò Enzio fuo figlialo con potenti efection nelle trivere di Genova per impedire il palliggio a' Prelati, e travagliare i Genoreli feguaci del Pontefice.

ta . "V will I sife on it in our;

"Tenevallora Reletico al fluo foldo cinque numerofi eferciti y percioche oltre a quello che campeggiava in Peneza, e l'altro invitato in
Liguria, teneva il terzo nella Marca d'Accona e nella Valle di Spoieto, di cui era Capitan Generale Marino d'Evoli; il quarto in Palettina comandato da Ridolfo fluo (Mareficiallo ya del quinto era-Comandanea
fuo figliuol Corrado ragunato in Alemagna per andra in doccorfo di Bola
Re d'Ungheria contro i Tartari ufetti dagli ultimi confia, idella Seizia;
ed a guifa d'un diluvio avean foggiogata la maggior parte doll'Afia, ed
in Europa una parte vint'avea i Polacchi, i Ruffi, e i Bulgari.

A-7. 1241

Entrato l'anon nuovo, Federico per toglier ogni fospetto che il Papa portelle per mezzo del Frati tender infidie mel Reame, fe facciare da quello tutt' i Frati Cordeglieri, e que di S. Domenico, rimanendone sol due di loro naturali per Monaltero, ed affediare la Città di Banevento, che dopo nove mesi costretta dalla fame si refe, e se abbattere le mura e le Torti infino al suolo. e torre l'armi a' cittadini.

Nel tempo stesso Gio: Colonna Cardinal Legato di Gregorio nella Marca, venuto con lui in discordia, divenne partigiano di Federico, e

gli sottopose buon numero delle sue Castella presso Roma.

Mentre durava l'affedio di Faenza, ritornati di là de' monti, e d'Inghilterra, e di Scozia in Genova i Cardinali Legati con buon numero di Vescovi, Arcivescovi, e Prelati per venir al Concilio, trovarono in quella Città un altro Legato per lo stesso affare del Concilio . Costoro temendo d'incaminarsi per terra, s'imbarcarono su le galee de' Genoveli comandate dall' Ammiraglio Ubriachi , non offante Federico gli aveffe invitati a venir a lui . Quando furon tra Porto Pifano e l' Isola di Corfica, non lungi dall' Ifoletta della Meloria, incontratefi coll'armata di venti galee del Re Enzio, tra quelle del Reame e quelle de' Pifani , vennero a battaglia il giorno due di Maggio , e ne ottenne Enzio notabil vittoria. Furon-in quella fasti prigionieri i tre Legati e tutt'i Prelati, e gran numero d' Ambasciadori da diversi Principi e Città, che andavano al Concilio, con mandan a fondo see galec, e ventidue prefe, tredici delle quali da' Vascelli Regnicoli, e l'altre da' Pisani, con quattordici mila Genoveli prigioni effendovi stati fra Prelati l'Arcivelcovo di Roano con altri molti Vescovi Inglesi e Francesi, e Prelati minori: alcuni de' quali furon erudelmente mazzerati presso la Meloria, ed altri post'in prigione in Napoli , Salerno , ed altri luoghi della Costa di Amalfi , ove molti perirono di fame , e di flento , e gli altri mels'in libertà ad istanza di Lodovico Re di Francia, del Re d'Inghilterra, e di Balduino Imperador di Costantinopoli.

Dopo questo avvenimento, Andrea Cicala Capitan Generale del Reano, d'ordine del suo Signore convocò tatt' i Prelati Regnicoli a Melsi di Puglia, e volle consegnati tutti gli arredi delle loro Chiese, i vasi

el' argen-

d'argento e d'oro, le gemme, le vefti, e l'altre cofe destinate al culto Divino, gran parte delle quali condotta in una Chiefa di S. Germano fu data in cultodia a dodici nomini de migliori di quella Terra . effendosi particolarmente tolte due tavole, una d'oro, l'altra d'argento dall'altar di S. Benedetto in M. Cafino, con altri preziofi abbigliamenti ornati d'oro, e di gemme, e vafellamento d'argento, e denazi contanti in groffo numero: ma di quelle sì profanamente ragunate spoglie , alcone furon ricomprate da' luoghi ond' eran state tolte , e l' altre fur condotte a Grottaferrata per farne moneta in servigio dell' Imperadore, il quale foggiogato Faenza, e tutti gli altri ludchi di Romagna, e lafeiato suo figliuolo Enzio Vicario in Lombardia, passò nella Marca, ed affalito Fano, Affafi, e Pefaro, non potè infignorirfene ; onde posti a ruina i loro Territori andò a Spolati, che con Narni ed altri luoghi dell' Umbria tofto se gli diedero, mentre il Conto Simone di Chieti fuo Capitano con un'altra parte dell'efercito avea preso Chiufi e Viterbo, poi verso Roma prese e distrusse Monte Albano, Tivoli, ed altre Castella, follecitatone dal Cardinal Colonna divenuto nemico del Pontefice, il quale afflitto da tanti mali, dopo aver creato Senatore di Roma Matteo Roffo uomo di valore per opporsi al Cardinal Colonna e all' Imperadore ; poco flante infermatoli, per affanni e per dolore trapalsò da questa vita a 21 Agosto.

Morto il Ponetice Gregoria, ragunat'i Cardinali per ercar il nuovo Papa, non effendo più che dieci, fipedirono Ambalciadori a Foderico, perchà li foffe contentato di mandare con quelle condizioni che gli foffero, piaceitte i due Cardinali che teneva prigioni. Federico gli inviò liberi in Roma con giurnamento di ritornare fatta la novella elezione,

escotto fe alcuno di loro fosse creato Pontefice

Lafeb Federico buon numero di foldati in Tivoli, e per la vis di compagna venne nel Regno fermando nell'Illa. Quiri comsando che s' cdificulle una nuova Cirià all'incotro di Cepparano, ordinando agli usunita d'Arte, di S. Gios in Carico, dell'Illoia dell'Ronte Scellerato, e di Palfena, che develfero colà nadre ad albergare, e per operari del movo etificio volle che vi andafic certo namero d'uomini de' Vaffalli di M. Cafino, e di S. Vincenzo del Volumoro, del Contado di Fondi, di Comino, e del Contado di Moldin, ficambiandos in giro fettimana per fettimana, qual Cirià in nominata Pagella, qual yolfet con tandine inferire, ch'era fondata per gravagliar Cepparano, e gli altri circoltanti luggio dell'uno, pè di quefia fi a menzione nel tempi apprello, o, perchà nan-finific d'ediffesti, o foffe discistra poro dono e il fuo comisciamento.

Paso Federico in Puglia, e comando che tutt' i mobili raccolti dalle Chiefe foster a lui condotti a Foggia. Intento i Cardinali elessero Nel mese di Decembre mort in Foggia l'Imperadrice Mabella, e

fu sepolta in Andria .

In quest'anno inviò Federico suoi Ambasciatori a Roma a compor-A.1. I242 re la pace frà Cardinali, e trattar dell'elezione del nuovo Pontefice . In questo medelimo morì Errico nella prigione di Martorano in Calabria di morte naturale. Federico dolendosi della morte di lui, scrisse lettere a tutt'i Prelati del Regno che celebraffero pompos efequie per un mese con Messe ed altri Sacrifizi a Dio, in emenda de' falli del morto figliuo-10. Lasciò Errico di Margherita d'Austria sua moglie due figliuoli gemelli Errico e Federico: questi in età di dodici anni suron fatti morire di veleno da Manfredi; e Margherita sopravvivuta al padre Leopo!do Duca d' Austria, detto il Glorioso, rimasta crede di quel Ducato come unico germe di quel lignaggio, fi rimaritò con Ottogaro figliuolo 'del Re di Boemia, col quale non generò figliuoli; anzi venuta feco in grave discordia, su da lui ripudiata; ed Ottogaro sotto pretesto d'averne avuta dispensa dal Pontefice, che invano avea sollecitato, s'ammogliò di nuovo con Cunigonda nipote di Bela Re d' Ungheria, e confinata Margherita in Austria nella Terra di Krembs, poce stante la sece anche col veleno morire; per la qual cosa succedute gravissime guerre, venne alla fine il Ducato d' Austria in potere della Casa de' Conti d' Auspurg, da' quali, preso il cognome d' Austria, sino a' nostri tempi col dominio d'altri Regni e Provincie, è felicemente posseduto.

Federico intanto, cui premea l'elezione del nuovo Pontefice, andò amichevolmente verso Roma sollecitando i Cardinali all'elezione; e non risolvendos a crear Papa a suo piacimento, entrò trato ne tenimenti di Roma, e quelli diffrusse, con rimener abbattuto da' Saraceni Albano, ch'era d'uno de Cardinali : e rappacificatoli poi co' Romani , rimife in libertà e rimandò onoratamente in Roma il Cardinal di Pre-

A.3. 1243 nefte, ed alcun tempo prima il Cardinal Oddo, perchè intervenisse alla creazione del Pana, Grearon dunque in Anagni a 24 Giugno Papa Sinibaldo Fieschi Genovese de Conta di Lavagna, nomato Innocenzio IV.

Era questi stato particolar amico di Federico, cui significatane la novella come di cofa affai cara, comando che fi rendeffero grazie a Dio per tutto il Regno, ed inviò l'Arciveseovo di Palermo, Pietro delle Vigne, e Taddeo da Seffa suoi Ambasciadori a rallegrarsi con sue amorevolissime lettere della di lui affunzione al Pontificato. Per la qual co-

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. VIII. fa i Popoli d' Italia giudicarono, che fi farebbero fenza fallo tolte le discordie: ma Federico, che conosceva l'animo d' Innocenzio, rispose agli amici che seco si rallegravano, ch'egli avea fortissima eagione di dolersi, perchè avea perduto un suo carissimo amico Cardinale, ed era flato creato Papa che gli sarebbe flato fierissimo nemico, come appunto addivenne. Perciocche appena che Innocenzio fi vide ful trono fe fignificare a Federico, ch' egli col Ponteficato avea presa la cura di difendere le ragioni della Chiefa, ed inviò tre Prelati ad intimargli, che doveffe purgarfi di tutte l'accuse che gli eran state appostege che se in alcona cola avels' egli offela la Chiefa, n'avelle avuto tollo a far l'emenda ad arbitrio d'alcuni, ch'ei avrebbe perciò eletti. Così scrisse Paolo Pansa nella vita d'Innocenzio IV. Federico udite le insolenti proposizioni fattegli dal Papa, le ributto immantanente, e fece guardar i Porti e le firade per impedir le lettere che sopra cotali affari scrivesse a' Signori e Popoli di là dell' Alpi, ed accortos che per mezzo di alcuni Frati Cordiglieri inviati da lui per mesti proceurava tirar a se l'inclinazione di que Signori e Popoli, fece tender infidie a que Frati, e trovatigli, gli fece impiccar tutti per la gola.

Il Pontefice nel mese d'Ottobre di Anagni se ne passò in Roma -Qui termina la sua Cronaca Riccardo da S. Germano, senza la cui guida per alcuni anni non si ebbe si fatta chiarezza degli avvenimenti

di que tempi.

Entrato il nuovo anno Federico entrò col suo esercito nello Stato A.J. 1244 della Chiesa: ma mosso dalle preghiere degli amici, e dalle continue ammonizioni degli altri Principi Cristiani, si dispose a voler accordarsi col Pontefice; onde inviò il Conte di Tolofa, Pietro delle Vigne, e Taddeo di Seffa per fuoi Ambafciadori in Roma, per mezzo de' quali nel giorno di Pasqua in presenza di Baldovino Imperador, di Costantinopoli, che colà dimorava, promife, che si sarebbe rimesso al prudente arbitrio d' Innocenzio, e che avrebbe lasciato in pace le ragioni ed à luoghi della Chiefa. Il Pontefice, perchè più da vicino poteffe trattarfi l'affare, passò con molti Cardinali a Civita Castellana, e di là a Sutri-Federico prima d'ogni altro pretendea che fosse assoluto dalla scomunica ingiustamente sulminatagli da Gregorio suo predecessore. Innocenzio all incontro non volle affolyerlo fe prima non reflituiva tutto ciò ch' epli diceva aver tolto alla Chiefa. Perlochè rottos il trattato, Federico cominciò a minacciarlo, e a trattar d'averlo in suo potere, di che accortos' il Papa, proccurò partir prestamente per iscampar le sue insidie, e da Civitavecchia s'imbarcò sopra 22 galee Genoveli fatte venire fingendo altra cagione, e giunse a Porto Venere, indi a Genova, dove per diversi camini pervennero sconosciuti col savor de Milanesi i Cardinali ch'eran rimalti a Sutri; e di là possaron a Lione di Francia, e per move-

Toogle

movere più fiera guerra contro Federico incontanente intimo Innocenzio un Concitio, citando tutt' i Prelati della Criftianità a venirvi sel giorno di Natale del S. Giro Bartilla, apposgiando il motivo per lo focorfo de' Criftiani in Terra Santa, e per le difcordie con Federico trattarfi del modo di ridurle in pace: ma il vero motivo era di doversi trat, tare della di lui deposizione.

Federico saputa la partenza del Pontefice, fortificò tut' i Juoghi del Patrimonio ch'ares in Guo potere, part poi da Tofeana e passo nel Regno, Scriffe tina sua lunga lettera a tutt' i Principi del Mondo con licovire i dilegni del Ponteste, e di i protesti presi, paichè la discordia ch'era in que Santi Juoghi fra i Templari, e gli Specalieri, era somena

tata da lui, per effer questi suoi seguaci.

A. J. 3245

Nel principio del feguente anno veggendo Federico che il Concilio monocate in Lione era contro di liu, intornò in Lombardia, e convoccò in Verona un general Parlamento, nel quale convennero molti Baron il Italiani e Tecletchi, e fra d'effi Corrado figuinolo di Baldaino Imperador di Coflantinopoli, il Duca d'Auftria, ed il Duca di Moravia con Ezellino; e dato affetto a diverfi affari d'Italia, fi dolfo acerbamente d'Innocenzio, purgoffi delle colpe, che gli apponeva, e deliberò mandar fuoi Legari al Concilio Pietro delle Vigne e Taddoo di Seffa, acciochè fi opponeffero agli attentati del Pontefice, ficcome in effetto andarono in Lione, dove anche intendes conduri Federico; onde partito d'il Verona s'avvib per paffare oltra i Monti; ma giunto a Torino in-effe, come a'ay-Luglio il Papa avea dato contro di lui fentezza, privandolo del Reame di Puglia, e di Sicilia, e della Cosona Imperiale, come rubello, nemico, e perfectore di Santa Chiefa.

## § X. Istoria del Concilio di Lione, e della deposizione di Federico.

N Arrano Matteo Paris ed altri graviffimi Scrittori , che congregato il Concilio nel Duomo di Lione , fedendo Innocenzio nel Soglio , ed alla fua define Balduino Imperador di Cofantinopoli , ornò in primo del Cappello roffo i Cardinali, volendo dimoftrare con tal colore , che devena effer protri fino allo Paragree del Inaque in fervigio della Chiefa contro Federico. Aggiunfe loro per maggior ornametro di tal dignità la vidigia, e la mazza d'argento quando cavaleavano , volendo che alla Regia dignità foffe la loro agguagliata. Ciò fece ad onta di Federico , si quale diecea che i Prelati doveano imitar Criflo, e gli Apofioli, ed andar fealzi, e a piedi, e che bifognava ridurgli alla powera primitiva della Chiefa. e del feccofo di Terra Santa, e della difefa contra i Tartari. Comincio quindi ad efaggia con la contra con la contra della Chiefa. e del feccofo di Terra Santa, e della difefa contra i Tartari. Comincio quindi ad efaggia con la contra con con contra con con contra con con contra con con contra contra con contra contra con contra contra contra con contra contra contra con contra contra contra contra contra con contra con contra con contra contra contra con contra contra

Dat. Reone Dt Narott. Par. II Car. VIII. gerare le malvagità di Federico, le perfecuzioni che dava a' Romant Pontefici da agli Ministri della Chiefa di Dio, mandando in efillo i Vefcovi, privargli d'ogni avere, imprigionando i Cherici, con fraglianche fpesse fiate crudelmente morire, con altre limigianti cartività. Surto in mezzo con intrepidezza Taddes di Selfa uno degli Ambifcia dori di Federico, rifipole al Pontefice in faccia di tutti eoloro del Concilio, che di tutte quelle accule, delle quali fi caricava il fun Signore, era quegli innocente, e che la colpa delle passite guerre dovea adodifică a Pontefici Romani, e ch'egli fidando nella giultizia del fuo Signore avrebbe dileguate tutte quelle accule: che Federico, fe Innocenzia avefe voluto riconciliarlo con la Chiefa, avrebbe procurato unire la Chiefa Greca alla Latina, e ricuperare Terra Santa, e avrebbe reflituiti i beni totti alla Chiefa Romana: di quefte prometfe egli ne offeriva mallevadori i Re di Francia e d'Inghiterra. Ma il Pontefice burlandofen

come vane ed illusorie, ributto l'offerte; co'quali discorsi si diè com-

pimento a quella prima Seffione . Ragunatifi nella seguente sertimana, si cominciò nella seconda sessione a trattar di nuovo dello stesso affare, e dopo aver il Pontefice orato di nuovo intorno alla malvagità di Federico, surse in mezzo il Vefeovo di Carinola, Frate già dell'ordine Cisterciense, ch' era uno de' Prelati fatti cacciare dall'Imperadore dal suo Reame : questi , mostrando con voce afflitta e mesta gli strazi ch'avea sofferti da Federico cominciò a far un racconto della costui mala vita da che era stato fanciullo . caricandolo di graviffime ingiurie, dicendo: che Federieo non credea nè a Dio ne a' Santi : che tenea più mogli : che favoriva i Saraceni : che tenea particolar familiarità col Soldano di Babilonia : che fovente fi contaminava con illeciti concubiti di donne Saracene : e che menando vita Epicurea e tutta mondana, mostrava non credere a niuna legge folito a ripetere quelle parole d'Averroe, che tre persone avevano ingannato tutto il Mondo, il Salvatore nostro Giesu i Cristiani, Moisè gli Ebrei, e Maometto gli Arabi; e dopo simiglianti accuse terminò il fuo discorso col dire, che Federico intendea di ridurre i Prelati a quella baffezza e povertà della primitiva Chiefa. Dopo coffui furfe un Arcivescivo Spagnuolo, e confermando le cose del Vescovo di Carino'a, ve n'aggiunse delle altre, accusadolo d'Eretico, di Sacrilego, di Spergiuro, confortando il Pontefice a procedere contro di lui, e deporlo dall' Imperio, ed offerse d'affisterlo con l'avere e con la persona in tutto quel che fosse stato necessario con tutt'i Prelati della sua Nazione, i quali in maggior numero, e con più magnificenza degli altri eran venuti al Concilio.

Taddes di Seffa impaziente per le perole ingieriofe del Vefcovo di Carinola rifopole intrepidamente, ch'egli in tutto ne mentiva, e non per Tom. Il.

zelo della giustizia, ma per odio particolare favellava in cotal guisa. opponendogli molti graviffimi falli, per li quali egli ed i suoi fratelli erano stati dall' Imperadore convenevolmente puniti : che mentiva chiunque volesse imputar Federico d'eresia, e che se egli fosse stato quivi presente avrebbe professata la vera Fede non men di tutt' i sedeli Criftiani : che della sua vera e Criftiana Religione poteva egli mostrare un incontrastabil argomento di non aver voluto tollerare ne suoi Domini gli Uluraj, e d'avergli severamente puniti; in boc Curiam Romanam reprebendens ( come dice Matteo Paris ) quans conflat boc vitio manime laborantem : ed avendo risposto a tutte le accuse di que Prelati , prego istantemente il Pontefice di sospendere a ragunar la terza volta il Concilio, perchè Federico eta giunto a Torino, e fra poco farebbe venuto di presenza per purgarsi de delitti, che se gli opponevano. Il Pontesice pegò alla prima di volergli dare quelta dilazione, anzi foggiunfe che fe Federico veniva, egli subito si farebbe partito: ma il seguente giorno a richiefta de' Proccuratori de' Re di Francia e d' Inghilterra , su coffretto a dar la dimandata dilazione, la quale non potè effer più lunga di due fettimane .

Diede contezza il Pontefice immantanente per sue particolari lettere di cotal sentenza a tutti i Principi Crissinai, ed inviò Filippo Fontana Vescovo di Ferrara a' Principi d' Alemagoa ed agli Elettoti, perchè creassiero nuovo Imperadore, esortandogli ad cialtare a tal dignità

Errico Langravio di Turingia, ---

Federico, intela la novella di cotal fatto in Torino, rivolto a fuoi Broni differ. Il Posseffer sui ha privata della Gerona laprosita, vazgiamo je così è; e fattafela recare innanzi, fe la pofe in telta, dicendo, che ni il Posseffer ni il Consilio aveam possibi di soglieranda: ed ancore chi riputaffe vana ed inguital cotal fentenza, naniladimono confiderando di quanto detrimento potea effergli cagione, non tralació egni sforza presenta del propositione del considera del con

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. VIII.

per riconciliarsi col Pontefice; onde per mezzo del Re di Francia fece offerire al Papa fatisfactionem facere competentem ( narra Paris ) obtulit atiam quod in Terram Santtam irrediturus abiret , quoad viveret Christo ibidem militaturus. Ma il Papa ridendoli di queste cole rispose al Re . che Federico tante volte queste, e cose maggiori avea promesse, e poi niun' attefa. Al che replico il Re: Septuagies septies pandendus est finus. peto, O petens consulo, tam pro me, quam pro multis aliis millium millibus peregrinaturis prosperum exitum expediantibus, imo potius pro Statu Universalis Ecclesia, & Christianitatis accipise, & acceptate tanti Principis s dem bumilitatem , Christi sequentes vestizia , qui se usque ad crucis patibulum bumiliaffe legitur; il che quando vide il Re di Francia rifiuterfi oftinatamente dal Papa, adirato contro di lui andò via fdegnato grandemente, ed ammirato, che quella umiltà che avea conosciuto in Federico Imperadore, non avea egli potuto trovare nel fervo de' fervi. Ed ancorche il Pontefice per mezzo di fue lettere avesse fatto volar per lo Mondo questa sentenza, nulladimeno, come scrive l' Abate Stadenie, quidam Principum cum multis aliis reclamabant, dicentes ad Papam non persinere Imperaturem instituere, pel deflituere, fed electum a Principibus, coronare . E fu cost wans , e di niua effetto cotal depofizione , che parra Tritemio, che Federico in tutto il tempo che visse dapoi , nec Papa , net aliquis Principum pravalere potuit ; sed non advertens sententiam Papa , quam frivolam , & injustam effe dicebat . . . .

Perlochè veggendo Federico niente giovargli la fua umiltà , volle diffingannar il Mondo di quanto proccurava opporgli Innocenzio : fe ferivere più sue lettere a tute'i Principi di Cristianità purgandosi dalle accufe , facendo nota la mullità di tal deposizione come quella che procedeva da chi non aveva potestà alcuna di farla. Dapino de Antig. Eccl. dife., ed altri valenti Teologi han dimostrato non effer della potestà del Pontefice, nemereno del Concilio di deporre i Principi ; e tanto meno può dirfi di questo Concilio di Lione, il quale oltre di non esfere ftato Generale, ficcome per tale non l'ebbe Matteo Paris, Alberto Stadense . Tritemio : Palmerio : Platina e ed altri per mancarvi tutte le condizioni de Concili generali, e per affero intervenati pochi Prelati ? nemmeno di sutte le Provincie d' Occidente, la festenza non su profferita dal Concilio c'ma dat folo Pontefice; non Sacro approbante Concilio, ma folamente Sucro profente Concilio, come fi legge negli atti di quel Concilio, e rapportano Dupino, ed alte infigni Scrittori Ecclefiastici.

Per la qual cofa quali tute'i Principi e Popoli d'Europa, anche dopo quelta deposizione tentata da Innocenzio, lo riconobbero per Imperadore e Re : Ne Federico permile che in cos alcuna fosse Innocenzio ubbidito da fuel fudditi ne fuoi Domini, e ne Regni di Sicilia; anzi ordino al G. Giustiziere di Sicilia, che desse aspro castigo, privandogli di H 2

660 I s t O N I A tut' i beni, e feacciaffe dal Regno tut' i Frati e Preti, che per ordine del Poutefice e suo interdetto non avesfier voluto in quell' líola celebra-re i Divini Usffie, e ministrare i Secranenti a' Popoli, e che nius Rebigioso potesfie traderiri da luogo a luogo fenna espressi licenza, e te-fismonianza dend' si wenist' e Serifie combinibil lettres al Collisiere di

ligiofo poteffe trasferiri da luogo a luogo fenza efpreffa licenza, e tefimonianza dond' ci yonife. Scriffe confimili lettere al Guiltiaire di Terra di Lavoro, e pl' impoir firettamente che dovefs' efigere da' Cherici la terza parte dell' entrate, che poffedevano di Chiefe, e pli faceffe pagare tutte l'altre imposte che pagavano i Laici, comandandoqli altresì che coloro i quali aveffero negato di citò fiere, gli aveffe imprigionati,

Pietro delle Vione, invisto anch' coli da Federico suo Ambasciadore nel Concilio di Lione, non fece in quell'Affemblea neppur minimo atto a discla del suo Signore, il che su supposto all'Imperadore che sosse stato corrotto o dalle parole o da premi d' Innocenzio , cagione che intepidi il grand' amore che peima gli portava, e venne in folpetto che non gli ordiffe qualche tradimento. Ammalatofi Cefare poco dopo in Puglia, fu configliato da Pietro che per ricuperar sua falute dovesse purgars' il ventre, e poi entrare in un bagno per ciò apprestato : sece da un Medico familiare di Pietro, che altre volte l'avea servito, comporre il medicamento, e mentre s'apprellava di torlo, gli fu data contezza, che Pietro corrotto da'doni del Pontefice , per infinuazione del medelimo tentav' avvelenarlo: onde presentandosigl' il medico colla bevanda, rivolto a lui ed a Pietro, che colà era, diffe loro : Amici io bo fede in voi, e fo che non mi darete il medicamento per veleno : Pietro gli rispose, o Signore, spesse volte questo mio Medico vi ha dato giovevol rimedio, perchè ora più del felito temete? L' Imperadore guardando con torvo aspetto il Medico diffe , dammi cotesta bevanda : atterrito colui, fingendo di fdrucciolare col piede, ne versò la maggior parte: per la qual cola venendo in maggior sospetto, sattigli prendere ambedue, fece trar di prigione alcuni condennati a morte, i quali bevuto d'ordine di Federico quel poco della medicina che rimalto vi era, prestamente gli uccife; e fi seoperse che di violentissimo veleno insiem col bagno era composto, sicchè chiarito Cefare del tradimento fece appiccar per la gola il Medico, e Pietro, non volendolo far morire, fu abbacinato e spogliato di tutt' i beni , dell'afficio , ed autorità ch' egli avea , e condotto a vivere mifera vita. Ma Pietro non potendo foffrir la caduta da tanta grandezza, informatofi da colui, che 'l guidava, ach' era presso d'un muro, o d'una colonna di marmo, come scrive il Sigopio, vi battè così fortemente la testa, che rottos'il cerebro, in un fu-

Ma dalle infidie teste da Innocenzio contro Federico per mezzo d' altri personaggi di conto tirando al suo partito molti Principi e Signori partigiani di Federico, con faciltà potè anche abbattere la cossanza e sedeltà

REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. VIII. deltà di Pietro delle Vigne. Poichè corruppe con doni e con denari poe mezzo del Vescovo di Ferrara alcuni Principi d' Alemagna , i quali per compiacere al Pontefice eleffero Re de' Romani Errico di Turingia, che

cominciò con vari successi a far aspra guerra contro Corrado.

Corruppe ancora molti fuoi Baroni , così quelli ch' eran con lui A. S. 1946. all' esercito, i quali si eran congiunti per ammazzarlo, come di quelli ch' erano nel Regno, che tentarono con sedizioni sconvolgergi'il Regno di Puglia. Questi furono Teobaldo Francesco, Pandolfo Riccardo, e Roberto della Fafanella con tutta la lor famiglia, tutt' i Sanfeverini Andrea Cicale Capitan Generale nel Regno, Gifolfo di Maina con molti altri . Costoro, mentre stavano attendendo di porre ad effetto il torgli la vita, furon scoverti a Federico dal Conte di Caserta, onde alcuni d'effi fur fatt'imprigionare, altri fi falvaron colla fuga . La maggior parte de congiurati con atrociffimi tormenti furon fatti morire incrudelendo altresì contro tutt' i loro legnaggi . Allora dovette fuccedere quel che Matteo Spinello scrive di Ruggieri Sanseverino , che salvato da Donatello Stazio suo familiare, sa per opra poi di Polisena Sanseverina sua zia inviato al Pontefice, da cui fatto allevare, divenne poi prode giovane, il quale con effo Pontefice nel Regno, e con più felice fortuna con Carlo I. d'Angiò, divenne capo de forusciti Napolitani a ricoverar il suo Stato, percioechè la rotta di Canosa, che Spinello racconta, non fu vera, se pure in luogo di voler dire la presa di Capaccio, ove s'eran fortificati i congiurati, non aveffe detto la rotta di Canosa, ovvero ve l'avesse di sua testa aggiunto, come in molti altri luoghi di quell'Autore si è fatto, facendogli serivere quelche mai non luccelle .

& XI. Profeguimento della guerra di Lombardia. Morte di Federico. Sue qualità . E disposizioni .

On men fiera che in Lombardia era la guerra in Atemagna tra Corrado ed Errico di Turingia, il quale ancorchè avesse data una gran rotta a Corrado, fu poi ucciso da un colpo di freccia mentre combattea la Città d'Ulma. Innocenzio faputa la morte d'Errico inviò di nuovo quattro altri fuoi Legati ad ifligare i Principi Tedeschi contro Federico; e per effere flato dal Re Enzio d'ordine del padre fatto morir impiccato per la gola un parente del Pontefice, scomunicò di nuovo amendue, e tant'operò co' Tedeschi, che su eletto nuovo Re de' Romani Guglielmo Conte d' Olanda, il quale incaminatoli dopo la fua elezione a prender la corona in Aquifgrana, se gli oppose col suo esercito Corrado. Non avea il Pontefice trascurata ogn'opera di far ribellare Corrado istesso contro il suo padre, facendogl' infinuare dal Cardinal Ubaldino

a dall'Arcivescovo di Colonia, a non seguire l'imprese e le donnate vestigia, com'essi diceano, di suo padre: ma Corrado Principe pio e costante etipose loro, che averbbe ditse le sue parti infin all'ultimo soi-

continue amboic

aire di fiu vita.

Pifa, e di là a Cremona. Quivi fugli da alcuni infinuato di dovertrooper quialche modo di riconciliari coita Chiefa, peccio conchiufe di andar di perfona in Lione per umiliarii al Pontefice; finche tolto in fua
compagnia onello numero di famigliari patto a Torino: ma giunto appena alle radici dell' Alpi abbe mello che per opra d'Innocenzio era
fiara da fuoi partigiani ribellata Parma, onde accorie immantauente per

riaverla.

A. J. 1248

Nal feguente anno per occafione di quella guerra, nella quale ora perdente, ora vincente, perdé Vittoria Girtà da loi esificata a fronte di Parma, nel qual fatto i fuoi nemici uccifero e fecer prigioni la maggior parte degli affeciiati, fra quali morì Taddeo di Seffa, ch era flato fatto Capitan Generule in, quell'affectio. Intanto il Conte d'Olanda do po un lungo contraflo, preta la Girtà d'Aquigrana, era fatto coronato dall' Arcivefcovo di Colonia Re de' Romani; e venuto di nuovo a battegli con Corronato ch'era triburato fopra quella Cirtà, il ruppe e

pole in fuga :

A. J. 3. 149 de de l'Anne Federico lafciato il Re Enzio fuo Vicario in Lomlori, parti l'Anne l'Anne de l'Anne de l'Anne de l'Anne de Goio Villani, non voll'antrare in Firenze, perchè, per vana predizione di Mifebele Seure grende, Affrologo e Mago di que tempi, gli era fitto detto, ch'avea da morirvi dentro, e fermatofi in un luogo ivi vicino, poco dopo patò in Puglia, ove dimoro finchè vife.

Enaio ebbe una terribli totta in quell'anno medefimo da Bolognef, e lo fectoro priginea, conducendolo con gran trionfo in Bologna. I Bolognefi flabilirono con pubblico decreto, che mai mon fi avelle a riporati in libertà, ma sifemujo regiamente e fipice del Pabblico, ac fi molforo a liberatio per le minacce del padre, sin per offerta di molforo in fino rificatto. In tal maniera s'ific 25 datin e o meñ, e ventto a morte fu legolto con nobilifima pompio mela Chile di S. Domenico.

- I Bolognesi col favor dell'ottenuta vittoria, dopo aver soggiogate

molte Città, e Cafelli di Lombardia e di Romagna, e fra effi Modema, the per alcin tempo frettemente affediarono, "moffero Federico a
disposti per rinnovar la puerra, e contac di riporre il figliuolo in liberma, e mentre i acio badava, ammalò del fico utimo male nel Cafel di
ma.). 1250 Fiorentino, ora difiatto, in Capitanatri di Puglia fei miglia Jungi da
ma la compara della compara della di Manteria Pintine di Taratto sono ficare con legazio fonetto che Manteria Pintine di Taratto sono ficare.

Lucera, non fenza forpetto che Manfredi Principe di Taranto fuo figliuol ballardo l'avelle avvelenato.

L'Im.

L'Imperadore aggravato del male, pentitofi de'fuoi falli, è chiedendone a Dio perdono si confesso a Bernardo Arcivescovo di Palermo. e da lui ricevette l'affoluzione ed il Saeramento dell' Eucaristia, se creder dobbiamo ad Alberto Abate di Stada : e persuaso dall' istesso Arcivescovo fece il suo testamento .

Così dunque fu il fine di Federico II Imperadore Romano, il quale mort in età di einquanta sette anni , e nel trentelimo settimo del suo Imperio, lo stesso giorno che su eletto a cotal dignità in Alemagna dopo aver 56 anni dominato il Reame di Puglia e di Sicilia, e 28 quel-

la di Gerusalemme

Egli fu un Principe amante delle buone lettere, in un fecolo nel quale, al dir dell' Anonimo delle gesta di Federico, erant Literati paus ci, vel nulli; e come studiosissimo di Filosofia e d'ogn' altra scienza contpose un libro de Natura O' Cura Animalium, Era versatifumo nelle lingue , cost nella Latina , come nella Greca , nell'Italiana , nella Francele, ed anche nella Saracena, oltre della Tedesca sua natia, e si diletto di Poelia Italiana, quando quella lingua furta dal meleuglio di tante altre lingue, e dalla latina precifamente, cominciava a diffonderfi, e che raffinata poi da valenti Serittori , meritò d' effer paragonata alla latina ed alla greca istessa, anzi contendere con quelle di maggioranza. Tolte da lui le false accuse, su Federico un Principe, in cui di pari garege giavano la giustizia, la magnificenza, e la dottrina. Egli ci lasciò molte sagge ed utili leggi : fondò una samosa Accademia : pose in grande onoranza lo Studio pubblico di Salerno per la Medicina, e ne fondò un altro in Padova: ornò l'Italia e questo nostro Regno di molti nobili edifizi : fondò molte Città, fra le quali l'Aquila in Apruzzi : ed espertiffimo nella militar disciplina, per la quale ottenne nobiliffime vittorie de' fuoi nemici , e mostrò non men fortezza ne' cali avversi , che temperanza e continenza ne' prosperi. Ma quello, di che quelto Regno l' è principalmente debitore si è il vedere, che sotto di lui con miglior ordine, e distinzione si videro divise queste nostre Provincie

Attorto adunque vien lacerata la fama di Federico da nostri Scrife tori Italiani, per lo più tutti Guelfi. E se egli su erudele contro alcuni Prelati, Frati, e Monaci, ben nel eorso di questo Capitolo fi for vedute le eartioni di tanta severità e delle occasioni dategli d'usarla -Ne deve riputarli estraneo dalla potestà del Principe , quando si mova con giuste cagioni, e precisamente se lo faccia per ragion di Stato, d' esiliare i Vescovi, discacciargli dalle loro Sedi, imprigionare i Fratied incrudelire contro d'effi, quando fono perturbatora dello Stato, e dele la pubblica quiete. E molto meno deve parer cofa strana di taffarei beni degli Ecclesastici , quando il bisogno del Principe, e della Repubblia with season sell

ca lo richiede

ISTORIA

I Principi, fempre che il bifogno de' loro Regni il richiedeva, fomo flati foliti imporre alle Chiefe e Monafleri certo tributo, ch' eligevano unitamente dalle Città e Feudataj. Li Patrimonj delle nofite Chiefe pagavano il tribato agl' Imperadori d'Oriente. Carlo M. refofi padrone del Regno d'Inilia, lo impose alle Chiefe e Monafleri d'Itilia, come lo tefiifica il Sigonio de Reg. Ind. nell'anno 774. E coloro che
fotto il nome di Principe di Beneverate reffero la maggiori prate di quefli tributti dalle Chiefe e Monafleri , che li taffavan a proporzione, dal
valore delle robe che poffedevano. Ma poi mutate le cofe, ed inanizato l'Ordine Ecclefiafice in più fublime flato, fottraendogli, coi per
ciò che riguardava le loro persone, come le loro robe, dalla poteffà e
giurifdizione del Principe, i embrava Federico campio e tranno, il quale
feguendo gli antichi ciempj, fi fludivara reflituire l'antiche cagioni e premunenze lorga la loro persone e besi.

In tempo de' Normanni come que' Re avean collogata la loro sede regia in Palermo quivi risedeva presso il Re la sua G. Corte: ma Federico che non seppe star fermo in alcun luogo e scorreva sempre per tutte le Provincie, presso di lui in ogoi Città ove si fermava era la fua G. Corte, ed il G. Giustiziere e Giudici che la componevano .Que-Ro faggio Principe per meglio riordinare queste Provincie, come amante della giustizia, nel general Parlamento convocato in Messina nell'anno 1223 flabili, che due volte l'anno, nel primo di Maggio e nel primo di Novembre, fi dovesse tener Corte generale in certe Provincie del nostro Regno, ove qualunque persona che si sentisse gravata, o mal soddisfatta de Giuftizieri, o di qualunque altro suo Ufficiale, esponesse le fue querele ad un Nunzio quivi a quell'effetto da lui inviato, il quale dovesse le querele di tutti porre in iscrittura, e questa ben suggellata col fuo fuggello, e di quattro altre persone Ecclesiastiche di provata probità, dovea presentarla alla sua Imperiale Corte. Le querele poi date contre colore che non eran Ufficiali , doveano i Giustizieri del Regno deciderle .

Doresso întevenire în quelle Corti generali quattro perfonc di căfeuna Citră di quella Provincia delle migliori, di buona fode ed opinione, coma sanche due di ciafcana Terra o Caffello i E quando non gli
feulaffe quatche giufio impedimento, fiabili ancora che vi dovefiero affifere i Prelati di que l'angoli, i quaii o per effi, o per aftri quando non
trano prefenti, dovefiero denunciare fe nella loro Provincia vi erano Patarena, o altri, 'infentari d' eretica pravità, anfiche foffero efleminati, e
ferveramente puniti. Doveano quefte Corti durare otto di, e poteva prorogarfi fino a quindici quand' occorreva. I luoghi ove doveano celebrafi terano, in Sicilia Pletge. In Calabria Cofenza, ove doveano comparire DEL REGNO DE NAPOLE PAR IL CAP. VIII.

le due Provincie, cioè Terra Jordana, e Valle di Crati, oggl Calabria ultra e citra. Nella Città di Grazzina convenir doveano le Provincie di Paglia, Capitanata, e Ballicitata. Nella Città di Salrane, ambedue le Provincie di Principato, Terra di Lavoro e Contado di Molife infino a Sorei. E nella Città di Salvanea canvenir doveano le due Provincie di Abruzzo. In quedle Cocti dovean sfificre in prefiana del Nunzio. Imperiale, il Masfro Giufitiere, il Giultiriere delle Provincie; il Masfro Giufitiere, il Giultiriere delle Provincie; il Masfro Giufitiere, il Giultiriere delle Provincia; il Masfro Giufitiere, con il prefatti, i Contri, i Bagoiri, e gli altri Uficiali della Corte, ed. i Prefatti, i Conti, i Baroni, e Cittadini di que'llaghi e di quella Provincia.

În quello medelimo Pariamento tenuto in Medina, per provedere ali abbondanta di quello Regno, fishii în fette parti le Riere generali, oue deveffero i meredanti potrate le Joro merci, e fintanto che quelle durafero, non foffe lor permello portarle alterue . La prima la lishii di fero, non foffe lor permello portarle alterue . La prima la lishii di Romano di di di S. Giorgio infino alla fefta dell'Invenzione di S. Arcangelo. La feconda in Capua dal as. Maggio infino agli 8 sii Giugno, La terta in Lacera dal di del B. Giovanni Papa per orto giorni. La quarta in Bari dal di di S. Maria Maddalena infino alla fefta di S. Lorrenzo. La quitti in Tarasse dal di di S. Bartolommeo infino alla Nafetti della B. Vergine. La fefti in Cofrage dalla felta di S. Marteninis no a quella di S. Dionigi. La fettima in Reggio dal di S. Luci reno quello di S. Dionigi. La fettima in Reggio dal di S. Luci reno quello di S. Dionigi. La fettima in Reggio dal di S. Luci reno quello di S. Luci in della di S. Dionigi. La fettima in Reggio dal di S. Luci reno quello di S. Luci reno quello di S. Dionigi.

fino al primo di Novembre.

Lasciò Federico di varie mogli e d'alcune concubine molti figliuoli . Ebbe , secondo scrive Gio: Culpiniano , set mogli . La I fu Costan-74 figliuola del Re Alfonso II d' Aragona, dalla quale generò Errico , e Giordano, che morì fanciullo: La II fu Jole figliuola di Gio; di Brenna Re di Gerusalemme, e con lei genero Corrado. La III fu Agnesa figliuola d'Ottone Duca di Moravia, da lui ripudiata, che si maritò ad Ulderico Duca di Carintia . La IV fu Rutina figliuola d' Ottone Conte di Wolffeuxhaulen in Baviera. La V fu Isabella figliuola di Lodovico Duca di Baviera, e di niuna di quelle tre generò prole . La VI fu Isa, bella ovvero Elifabetta figliuola di Gio: Re d' Inghilterra , forella del Principe di Galles, poi Re d'Inghilterra, detto Errico III, dal qual matrimonio effendone nato Errice, che poi fi credette effere ftato fatto avvelenar da Corrado, ne nacquero que' disturbi tra il Red'Inghilterra zio d'Errico con Corrado : dalla qual' Isabella ebbe anche a'cune figliuole ; la prima nomata Agnela fi maritò con Corrado Langravio di Turingia. e la feconda Coffanza con Lodovico Langravio d' Affia .

Ebbe ancore di Beatries Principella d'Antiochia ( che tolle, come dice Zurita, illegitimamente per moglie) Federico Principe d'Astiochia, e Conte d'Albi, di Celano, e di Loctoro, institulto da la padre Re d'Tolennez de collui nacque Corrado d'Antiochia, che ammogliatoli con

a Tom. II.

Federico prima di morire fece il luo teltamento in Fiorentino a' 17 Dicembre di quest'anno medelimo 1350, nel quale lasciò crede dell' Imperio, e di tutti gli altri fuoi Stati Corredo Re de Romani fuo figliuolo; e questi mancando senza figliuoli, dovesse succedere Errico altrofuo figliuolo; e questi pur morendo senza figliuoli, gli tievesse succede-re Manfredi Principe di Taranto parimente suo figliuolo; e dimorando Corrado in Alemagna, o in altro luogo, flabili per suo Balio in Italia. e particolarmente in Puglia ed in Sicilia, Manfredi con ampliffim' autorità. Lasciò ad esso Manfredi il Principato di Taranto con li Contadi di Montescaglioso, di Tricarico, di Gravina, ed il Contado di Monte S. Angelo col titolo ed onor fue, che gli avea in vita denativon tutte le Città, Terre, e Castella ad essa appartenenti, con riconoscere Corrado come Sovrano Signore.

Lafeio a Federico suo nipote il Ducato d'Austria, e di Stiria, con condizione che dovess' egli riconoscerio da Corrado, e di più dieci-

mila once d'oro .

Lasciò ad Errico pur suo figliuolo il Regno di Gerusalemme, o Alcarense, ad arbitrio del Re Gorrado, e centomila once d'oro; ed altre centomila ne lasciò da spendersi in sustidio di Terra Santa per la falute della fue anima, ferondo che aveffe ordinato il medelimo Corrado ed altri nobili Cracefegnatio and Co and it absorbt, ober

Ordino che fe reflituiffero tatt'i beni tolti a' Templari , ed a tutte l'altre Chiefe , e Religiosi , de quali avessero da godere la solita liber-- 14 dillio

th, e franchezza, che lor fi dovez.

Lasciò ordinato che i suoi vassalli del Reame di Napoli e di Sicilia fossero liberi ed efenti da tutte le generali Collette, fecondo ch'eraDEL REGNO DI NAPOLI PAR. H. CAP. IX.

no a tempo del buon Re Guglielmo; e che tutt' i Conti , Cavalieri , Baroni, e Feudatarj de' suoi Regni godessero delle loro giurisdizioni. privilegi, e franchezze, come goder foleano al tempo del detto Re Guelielmo ...

Ordino che si rifacessero i danni fatti da' suoi Ministei alle Chiese di Lucera, e di Sora, ed a cialcunt altra, che nella stessa guisa fosse stata danneggiata .

Ordino che fi poneffero in libertà tutt' i prigioni , fuorche quelli dell'Imperio e del Reame, ch' eran fostenuti per la congiura fatta con-

Ordinò parimente che si foddisfacessero tutti coloro, che dovean aver da lui alcuna fomma di moneta , e che fi restituisse alla Santa Romana Chiefa tutto ciò che fe l'apparteneva, ficcome quella avrebbe restituito tutto ciò che s'apparteneva alle ragioni dell'Imperio . 59

Ordinò che il suo corpo si dovesse trasportare in Sicilia, e sepellire nel Duomo di Palermo ( liccome da Manfredi fuo figliuole fu efeguito.) py eran fepolti il padre Errico, e la madre Coffanza, alla qual Chiefa lasciò cinquecent' once d'oro da spenders' in suo servigio per l' anima del padre, e della madre fua , con alcune altre cofe, che nel luo testamento si legeono, fatte non già com'eretico o cattiv' uomo , ma come buono e fedel Criftiano, esser a se est attratal les e allet il a nt fel von e dels stee R gen, che absolves la bendacce donn Chiera,

e groom I Green XI to po and pro Tor Tor To Acie or dame of

La caster 1997 Corrado Settimo Re di Sicilia et di Puglia. . . matti

the contract tree for the same of the code as large at some of Manfredi, preudo il gaverno de Reami, pen lo Re Carrado. Il Pantefice Innocenzio IV presendo some Rendi della Chiefa Romana ricaduri a quela la , c. li pone in vivoluzione i Napoli e Capua algan le handiere Pontis ficie . Napoli affediara . & L. H. Ra Corrado d' Alemagna cala in Isalia e faccheggia Napoli . Ingelofico della benevilenza de Popoli verfa Manfredi la spaglia di tutt' i fuoi Senti Morse di Corrado . Baliato del Regno per la piccol Re Corradino in perfond de Manfredi . 6-112 Spedizione di Papa Innocenzio IV fopra il Regno. Ingegnofa fimulazione ame di Manfredissoh Papa ch' eneravall' aquifio del Regno. Vistoria di Munfredi Jopra l'efercita Papale - Morte d'Annocenzio IV: in Napoli ? 1 . III . Spedigiono d' Alestandro IV Sopea il Regno D Efercisi Papalit battuti e fugati da Manfredior Il Papa abbandona Nopoli e't Regno. e passa in Campagna di Roma. Manfredi, riacquista tueso il Regno: . o fi corona Ro in Palermo, et no not emmol aus . extrebe in it of to a day two grants, e refero la les Carte à Pontebre line nette - M Orto Federico, ferive l'Annaimo delle fue gesta, la cui Cronaca si legge ne volumi dell' Ughello nella sua Italia Sacra, pesse immantannete il governo di questi Regni Massiredi sio sigli solo, per l'assenza di Corrado ch'era in Alemagna, qual Baiso Isliciato dal padre, e
Governadore de medelimi con assoluto potente ed autorità. Narra questo
Scrittore, che gli andamenti e le virità di Mansfredi suron cotasto conformi a quelle del padre, che anoccebe la morte de Principi soglia negli Stati sovente effer cagione di gravissimi terbamenti, muitadimanco
per la prodenza di Mansfredi ono si uveduo interrompimento alcuno, e
come se un medelimo spirito governassie non si viden el alla Corte, ne
tra gli Ufficiali, mutaziane alcuna; el avendo satto gidare il none
del Re Currado nel Regno di Puglia, manda Espisa suo fratel minore
a governaste in su vece la Scistilia e la Calabria.

Innocessio IV R. P. perfusio che per la fentezza della depofizione interpolia nel Concilio di Lione fuffe Federico con tatta la su pofieria di ecaduro da Reami di Sicilia e di Paglia, pretté, che come Fesidi della Chica Romana foffere a quella ricaduti per la contumacia del medidemo; onde intefa la fua morte, fi rifolve partir da Lione, e ritornar in Italia; ed intanto ferific a tutte le Città principati, et d' Barroni dell' uno e dell' altro Regno, che alsaffero le handiere della Chicfa, e giunto a Genova fiua patria, precurale movere i Genovefia a danne di

questi Reami .

Manfredi, che n'ebbe avrifo, non tardo, cavalenado per tutto il Regno, difipare quefte Papali inificie, e facendo gridare il nome del Re Cervath raccherò le nutrolenas, a conferend gli animi nell'ubbidiena ad la propisio Principe; in non afa parò che quali monti on defero fomento ad una occuba congiura, che poi fi feoperie nelle Provincie di Puglia, e di Terra di Lavoreo. In Puglia fi risbidiarono Poggia, Andria, e Barletta. In Terra di Lavoreo Mapoli e Gapua. Accorde tolto Manfredi in Puglia, e prefete la fisilonia di quelle Città, ed niando elemenza concedò perdono e que Cittadini, riducendogli nell'ubbidienza di Corrado.

Pario quindi in Perre di Lavoro, einfe di fretto affedio Capua devalladio inità ulte nune in lion territorio; e Nola, ch'era già naffata nel partito delle due Città ribelladif, non avendo voluto renderii, fia efiognata e prefa. Ma niun'alera Città modrò in tal congiontura più odtinazione quanto Napoli. Diamenticatifi così fabito i Napolitani de henefizi di Federico, con fomma ingratitudine, morto lui, fi ribella rono dal fuo figliuolo, e refero la leo Città al Pontefice Innocenzio al zando le bandiere delle Chiefa; il di cui efempio fegul Capua, ed i

- Day see by Groovelle

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II. CAP. IX. 69 Conti di Cafa d' Aquino", che a quel tempo possedevano quasi tutto quel-

lo ch'è tra il Volturno e'l Garagliano .

Manfredi inviò prima loro più melli, esortandogli a non dover macchiare con tanta indignità la lor fama : ma effa mostrando di non poter negare d'ubbidir al Pontefice, che gli minacciava terribili anatemi ed interdetti, gli fecero apertamente intendere, che amavan meglio di sottoporsi al dominio della Chiesa, che flar interdetti e scomunicati aderendo al partito di Corrado, cui fenza l'investitura del Papa non pofevan ricocofeere per loro legittimo Re. Per la qual cofa Manfredi deliberò di ridurgli per forza; ed avendo affediata la Città dalla parte del Monte Vefuvio, cominciò a devaffar totto il Territorio di quel contorno depredando infino alle mura, per obbligare i Napolitani ad uscire dalla Città, ed attaccargli in campo aperto, non avendo forze baftanti per affalire la Città cinta di ben forti, e ben difese mura . Ma i Napolitani deludendo l' arte coll' arte non vollero partirfi dalla Città . Manfredi ciò vedendo, pensò per altra parte cingerla d'affedio, e collocato il suo esercito nella Solfatara vicino Agnano, quivi cominciò a devastare e depredare tutto quel Territorio, per allettare i Napolitani ad nícir dalla Città , giacchè vedevano l'efercito nemico tra que' Monti, e quelle balze in luogo, donde con difficoltà poteva scampare se fosse stato inseguito. Ma i Napolitari fermi nel lor proponimento, non vollero abbandonar la Città ed esporsi a battaglia; ed ancorchè Manfredi gli aveffe più volte sfidati alla pugna, non vollero, ed avendo devastati tutti que'luoghi , partiffi da quivi , e s'incaminò per altre parti di Terra di Lavoro per mantenere in fede que' Popoli, accioche non feguiffero l'elempio di Napoli e di Capua

§ I. Il Re Corrado d' Alemagna cala in Italia e faccbeggia Napoli .

Orrado effendosi disbrigato dalle guerre d'Alemagna se ne cala cor. A.7. 1252 potent escreto di Tedeschi in Italia, e giunto in Lombardia travole le sorse de' Ghibelliori tanto abbassate, che su altretto indugiare alquanto per poter poi entrar con più ficure a Regdo; onde chiamati tutt. I Capi di quel partito, ordinò che unistrer un giusto escreto; del quale solle capo Exzellino Tiramo di Padova, e che avesse di dabaster tanto la parte Guelfa, che Papa Innocensio non potesse vascreto; e contender con lui della possessione del Regno. Determinò con provido configlio di passa a Regno per mare: mando adunque a Veneziani per mavi e galec i questi per lo desderio di vederio presto partito di sh, gii mandarnon tutte le navi che i volle nelle marine del Friuti, dove imbarcato con tutto l'escretto giusse in pobali di alle resdici del Monta

- Goo

T S. W. O. R P

Gargano, e diè in terra all'antica Città di Siponto. Quivi Manfredi e tutt'i Baroni di quella Provincia furon ad incontrarlo; ed informato dello Stato del Regno, deliberarono infieme di dover prima d'ogn'altra-impresa debellare i Conti d' Aquino, i quali potevan fomministrare al Papa potente ajuto; ed all'incontro occupati

que'luoghi, co' quali ferravali ogni firada di poter venire foccorfo a Capua ed a Napoli, si sarebbe facilitata l'espugnazione di quelle due Città cotanto importanti. Si mosse perciò il Re Corrado seguitato dal Principe Manfredi con tutto il fuo efercito per la via-di Capitanata. e di Molife, contra que ribelli.

Il Papa che da Genova era passato a Milano, india Ferrara, e Bologna, e poi a Perugia, schivando d'andare in Roma, perchè i Romani eran pieni di fazioni, e molti aderivano a Corrado, anviò subito in foccorfo de Conti d' Aquino alcum foldati da Perugia, promettendo loro di mandar mapgiori ajuti : ma fu tanta la forza e 'l valore dell' efercito di Corrado, accrefciuto poi da Manfredi con gran numero di Saraceni venuti da Lucera e da Sicilia, che que ribelli in pochi di fa-A. J. 1252 ron debellati; e le principali Città a loro foggette faccheggiate ed arfe, tra le quali fu- Arpino , Seffa , Aquino , S. Germano , ed altri Caftelli

di quel contorno.

Quindi passo Corrado fopra Capua, ove non ritrovò refistenz'alcui-'na pet l'elempio fresco delle Terre arte, onde tosto a lui si rese. Così tutte l'ira di Corrado, e tutta la fua forza fi raggirò contro la Città di Napoli, la quale arditamente determino di contraftare al Re, e leguire le parti della Chiefa. Accampato dunque Corrado vicino alla Città, lo cinfe di firetto affedio, e fe venire le palee ch'erano in Si-

cilia per impedirel'il vivere della parte di mare.

"I Napolitani non mancarono di spedie spià volte Ambasciadore al Papa per soccorso, i quali tornaron sempre carichi di benedizioni e di promeffe, ma voti d'ogni ajuto, perchè Ezzellino avez follevata la parte Chibellina in Lombardia; ed i Guelfig tea' quali il Papa avea molti parenti e feguaci non potevan partirfi dalla difela delle cofe loro; ed i Guelfi di Tofcana e di Romagna, ancorchè foffero liberi, avendo estinta in tutto la porte Ghibellina, come suol accadere nelle felicità, eran venut' in difcordia fra laro . Ne dalla Città di Genova, cui il Papa molto confidava, poteva sperarii ajuto , poiche si trovava aver mandata la fua armata contro pl' infedeli . .

Nè quefto affedio per terra e per mare balto a far piegare l'oftinazione degli affediati , ed eran in tal mode per la grandiffima fame eftenuati, ch'eranfi ridotti a non pater più fostener in mano l'armi; onde i vecchi della Città cominciaron a perfuadere che fi mandaffe per trattare di renderfi a patti, e così fi efegui. Ma Corrado, il qual fa-

DEL REGNO DI NAPOLI PARI III CAP. IX.

peva l'estrema necessità loro, rigettò gli Ambalciadori? ed avendo con macchine disposte intorno alla Città, e con cave sotterrance scosse le mura della medessa; in quest'anno la costrince a rendessi, solo col a. J. 1253 patto della fatute delle persone?

La Città su messa a sicco, nè si trassició atto alcuno di crudeltà e di rigore: scacionne l' Arcivescovo: ed entrató dentro volle che per mano de l'opore/ Cittadini sofforo buttate a terra da sonamenti le forti mura. E dono estre quivi dimorato due messa, che consumo in punire severamente l'infedeltà del Napolitani, sece ritorno la Poglia seco memando Manfredi, cui volle che si desse il secondo grado dopo lui.

Innocenzio che vide perdute, le Citth sue amiche, e s'unito il disfegno di poter per se conquistare il Regno di Puglia, pensò d'invitare alla conquista di esto Ricciarde, o-come altri lo chi marono Ciarlosio fratello d'Errico II Re d'Inghisterra, e Conte di Contubia, e di niviò in significara Alberto Notsojo Applolico per trattare sopra le condizioni dell'investitura offertagli; ma questa svanà, perchè quegli per più motivi non, volle.

Intento Corrado pel genio suo aspro e severo era entrato in grandissimi di presso pres

se per intercessione e benignità di Manfredi.

Corrado infospetito di Manfredi forgenciolo d'elevati pensire e d'animo regio, ed atto spita dominare che a governare da Balio il Regno, e che l'amor de l'opoli non lo facelle alpirar'al Reame, deli, berò di trovar il modo d'abbassirio. Un di gli dife, chi vaca in pensire di trovar il modo d'abbassirio. Un di gli dife, chi vaca in pensire di trovar il modo d'abbassirio. Un di gli dife, chi vaca in pensire del la contra del conservato del conservato del manosissimo parte vaca facel ten el sono tentamento, come quelle chi erra danosissimo allo Stato, gai di ettrimento alla sua Corona, e perche gli altri Baroni coa animo pacato il copportassiro, voleva incominetar da lui, acciochè da lue estra pio ri inducestro gli artis. Con sono dissimili area dissimula Manfredi di crederio; e moltrandoli con prontezza di fecondario, voll'effer il prisono prontanzamente a risucciar in fue mani il Contado di Monte S. Appelor, e la Città di Brindili, che per ragion, del Principato di Taranto posserva

Tollegli ancora di tempo in tempo, fecondo fe gli presentavana se congiunture, li Contadi di Gravina, di Tricarico, e di Montelegisso, che posseda per concessione di Federico suo passe, e sol gli, rimate il priori di concessione di Priori di Contagni di Cont

Ownermay Chingle

. . . . . . . .

Principato di Tarante affisi diminuto, el affische nommeno di qual Principato rimifoggi poseffe riceverne profitto, e gli tiudifie institue impofe agli uomini di quello una pefante general colletta, che faceri eligere el applicare ai uo R. Errario R. Rimifolia di rimipiato di profitto del Romano del profitto del Romano del montro del Romano del ricerio el potetto, che Pederico gli avea canceduto fopra quel Principato e ordino che il Principe fopra di quello non avefe altra giurifitizione, che nelle caufe eigetti folamente; poichè in quefti tempi non foleva a' Baroni conoccerio il mero importo fopra i Feudi, ma folamente ad acuni grandi e della Cafa Regia, o fuoi congiunti per ifpezial favore e grazzia del Re rare volte fi conoccedera ci to che poi a tempo d'Allono I d'Aragona cominciofis a dare a quafi tutt'i Baroni, onde nacque che ora non v'è Barone ancorche piccolo che non l'abbia.

Nè fermoffi qu' l'animofità di Corradocontro quel Principe, una vohendoto ridurre ati efterna hafezza per liberar fia ogni folpetto, fotto mendicate occasioni comando, che dal Regno ufcilfero taté i fuoi congionti ed affini, ch' ei teneva dal late materno. Ne mandò via Gualvano Lancia, creato da l'ederico fuo Vicario ia Tofenaa, Federico Lancia fuo fratello, con Bonifacio d' Anglono sio materno di Manfredi, ce turti gli attri fuoi confanguinei ed affini, e con effo loro le mogli, madri, forelle figliuole, rea figliaole grandi e piccoti. Quali tutti effendofi ricovrati in Romania preffo Coltanza Imperadrice di Coftantinopoli forella di Manfredi, mandò Corrado Berroldo. Marchefe d' Honebrach a far intendere all' Imperadore, che gli avrebbe facto un dispiacere grandifimo, fe riteneffe preffo di fe quegli ciuli; o ande da d'upo a r

quell' Imperadore che gli faceffe partire anche da' fuoi Stati.

Tutte queste offele fossiva il Principe Maustredi con una prudenza e diffimulazione d'animo maravigliose; e non perciò tralacciava con ilarità di ajutato e di seguito in tutte le imprele, simulando il suo acerbo dispetto; e nel tempo issesso con assuria grandissima cattivando: i

Baroni ed i Popoli era nella benevolenza di quelli .

Accadde a quefto tempo, che mente' era Corcado in Melfi, Errico fion firatello, che non avez più che dodici anni, venne di Sicilita vi fitarlo; ed ancorchè l'Anonimo non faccia autor Corrado di tanta fcelle-ratezza, non mancano però gravi Autori che rapportano, che per mezzo di Gloi Moro Capitano Saracono, ch' Errico avez feco portato da Sicilia, lo faceffe crudelmente avvelenare. Negli Atti d'Inghilterra fatt' imprimere dalla Regima Anna fi legge una legge di Corrado Critta. sell' sono 1544 al Re d'Inghilterra sio d'Errico, nella quale, per toglica questo rumore che a'era fanto d'averlo fatto avvelenare, diegli l'avvis de della morte di fuo nipote con fentimenti d'afflizione e dolore: ma Papa Inno-

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. IX.

Innocenzio fomentando l'inimicini nata per ciò tra Carrado ed Errico, offer il Regno di Sicilia ad Esmondo figiulo di Errico, ch'era nacci-fanciallo; e notafi in quelli Atti, che Innocenzio non tra-facio così canca per impegnar il padre a meterfene in pofelfo, fino, ad ar ordine al Ciero d'inghilterra di preflar denari a quello Principo , e d'impegnar perciò i b'oni delle loro Chiefe. Ma por tutto quello denaro fia impiegato ad altri ufi del medefimo Papa, onde quello fecondo trattato rimale in tutto ancor l'antito.

Nella Primavera di quell'anno, mentre Corrado s'accingeva di paf- A.J. 1354 fare verfo le parti dell'Imperio, fu affaito nel campi vicino Lavello da mortal febbre, che in pochi giorni nel più bel fiore di fina età, non avendo più che 36 anni, a 31 Maggio lo tolle a' mortali, avendo durato il fiuo reno poco più che, tre anni; o node di quello Principe non-

abbiamo leggi attinenti alla polizia di queste Provincie.

Fece Corrado prima di morire il fuo tellamento, nel quale avendo lafciato erede il piesale Corrada fuo figliundo, e Balio il Marchele
di Honebruch, fra l'altre cofe prevedendo gli fconvolgimenti, che avrebbe potuto cagionargli Innocenzio IV, raccomandò al Balio, che procuraffe tuta opni fludio d'oftene per Corradino la grazia e la pace della
Sede Apoftolica, per non veder implicato quel fanciullo in nuove guerre col Pontefice.

Gli Scrittori della parte Guelfa, infelti non men a Federico che alla fus propenie, parrano, che Manfredi per mezzo d' o faceffe avvelenare per occupare il Regno, e che nulla di ciò fapendo Corrado, la faciaffe mel teffamento renede Corradino, e Balio Manfredi -Ma fe dobbiamo preflar fede all'Anonimo Scrittor contemporanco, non avremo Manfecti per autore git talle federatezza, pe per Balio Infection

da Corrado.

Il Marchefe avendo affunto il Baliato, mando Legati al Pontefice "Innocenzio, Acidendogli in nome di Corradino la pace e la fua buona grazia. Lanocenzio che eredeva aver per le mani la più opportuna congiountura d'impoffeffari del Reame, repurb quefla Legazione piuttoflo un argomento della debolezza dalla parte Regia, che arto di devozione; rifoote a Legati, che in tutte le maniere egli voleva prender la poffei fino del Regno devoluto già alla Chiefa Romana: che venuto poi alla pubertà Corradino, allora fi farebbero efaminate le fue perenfioni, e fe la Sede Apoflolica ne l'aveffe reputato degno, gli avrebbe conceduta la fina grazia.

Questa risposta fece avvertito il Marchefe e i Baroni del Regno, che l'animo del Papa era tutto rivolto ad occupar il Regno, e già cominiciava a ragonare un convenient efercito per invadeto, e a erano feoverti alcuni trattati che taneva con molti Baroni affecionisti della Chiefa, perchè l'ajutaffero alla conquista, i quali mal foddisfatti del govertom. Il

1 0/// 4

no del Marchefe, e dell'infolenza de Tedéfchi, amavano 'meglio fottoporfi al dominio della Chiefa, che vivere oppreffi fotto la loro fervità. Il Marchefe volle riparare all'imminente invasione, che già l'efercito Papale era per entrare ne' confini del Regno, avvilis' in maniera, che pentifoli d'aver assura il maniera perito di devera fistori di Baliato, lo deport

I Conti e Baroni, e gli altri Magnati del Regno, ch' eran rimafi fermi nella fede del Re, ricofero al Principe Manfredi peganadolo, che per non veder ruinato il Regno, e de fepolo a perdefi, riprendefs' egli il Baliato, cui di ragion s'appartenea. Manfredi ripugnava dicendo, ora che le cofe erano in ilitato pur troppo calamitofo, non volca perder il fuo onore; finalmente i Baroni l'induffero a pigliarne il governo.

Avendo dunque Manfredi afunto il Baliato del Regno, fi fece giurare fedeltà dall' ildefo Marchefe, dalli Conti, Baroni, e da turt' i fedeli del Regno in cotal maniera, che fe viveva il piccolo Re ( perchè erafí fparfa voce che Corradino foffe morto p giuraffero a lui come General luo Balio, fe foffe morto, aveffero da ora a riputarlo per loro Re, e Signore del Regno.

## & II. Spedizione di Papa Innocenzio IV fopra il Regno.

M Anfredi intanto cominciò a disporre l'efercito per poter fronteggiare a quello del Papa, che a gran giornate marciava verso il Regnos pressisto S. Germano, e sortisco Capua con tutte le vicine Terre, che cominciavano a fluttuare.

Innocenzio avea fatti progreffi grandi per facilitare l'imprefa: avea inviati Meffi a Piterto Renfo di Calabria, che dal Marchele d'Hone-bruch era flato lafciato Balio della Sicilia, e della Calabria, perchè di-poneffie que' Popoli ad altara le bandiere della Chiefa; ed in fatti Pies tro da Meffina fipedi al Papa Foloca fuo nipote, ed altri fopra due gasea a fignificargli, che tanto la Sicilia quanto la Calabria a' andavan disfiponendo ad abbandonar Manferdi; e darif dalla parte fua:

Riccardo da Monte Negro per l'inimicizia che teneva col Marchefe Bertoldo èrea doto gla nel partito del Pontefee, cui promie daza libero il paffo al fuo efercito per le fue Terre che teneva ne confini del Regno. Molti altri Baroni avean ancora nafeoflamente mandato ai Papa e giurangli fedeltà, ed a ricceve da lui la rianovazione dell'invefiture de loro Feudi, che poffedevano, ed altri ottennero con faciltà dal Pontefee anove invefiture, ed in cotal guifa gratificandogli «è avea rei li gi e dipendenti i migliori Baroni del Regno, e ridotti molti perfonaggi udi conto al fuo partiro.

Di vantaggio erafi penetrata una congiura erdit'a Capua contro Manfredi con deliberazione, fubito che l'efercite Papale fi fosse accofiato DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. IXA

Rato al Regno, dar sopra a quel Principe per imprigionarlo, o ucciderlo. Eras ancor scoverta la poca fole del Marchese Bertoldo, gravando que suddir in Puglia d'eccessive taglie, ed i suoi Tedeschi per la loro rapacità gli aveano alienati dalla sode, che doveano al ke, e dessura

vano il dominio del Papa.

Vedutoli perciò il Principe Manfredi in così gravi angustie, nelle quali era più per gli occulti, che per li palefi nemici, riputando inutile ogni suo sforzo di voler colla forza contrastare al Pontefice, bisoond cedere al tempo, e ricorrere per vincer l'inimico alle fimulazioni, ed agl'inganni. Eras' il Pontefice Innocenzio disposto di venir egli da persona a conquistar il Regno, e fermato in Anagni era tutto intelo al grande apparecchio, e perchè non fi tralasciasse strada per agevolarne l'impresa, avea mandati più mesti a tentar l'istesso Manfredi, affinche lasciasse il governo del Regno, e lo ponesse in mano della Chiesa. Manfredi con fomm' accortezza andava differendo la rispolta; ma ora vedutofi in queste angustie, deliberò fargli tornar al Pontefice con risposhe tutte umili e riverenti, dicendogli che rapportassero al Papa, ch'egli fidando al suo gran zelo e pietà ch'avea verso il Re pupillo suo nipote e riputando effer proprio della Sede Apostolica di proteggerlo e riceverlo nel suo seno con paternal amore e grazia, non ripugnava abbandonar il governo del Regno, e ponerlo in mano della Chiesa madre pietola di tutti, e più de' pupilli; e sperava che con ciò si fossero adempiuti i voti di Corrado padre del Re fanciullo, che nel suo testamento avev' ardentemente desiderato, che la Santa Sede ricevesse sotto la sua protezione e grazia l'innocente fanciullo; ch'egli non folo non contraflerebbe, ma darebbe ogni ajuto alla fua entrata, e possessione del Regno, fenza però che dovesse recarsi con tal atto alcun pregiudizio alle ragioni sue, e del Re pupillo.

Il Pontefice, rievuta quefta rifpofta con indicibil allegrezza, fi lodò tanto di Manfredi, che quando prima teneva quel Principe per ifcomunicato e niente Cattolico, ora lo ricevè in fua grazia, ed in quelà della Sede Apoflolica, dimenticando ogni offefa; ed avendogli fatto animo che fidaffe in lui, che con pore il Regpo in mano della Chicla non fi farebber punto pregiudicate le regioni del Re pupillo, e fue; e che quando farebbe quegli ventto all'etamaggiore, la Sede Apoflolica l'avrebbe renduta fua ragione; fi dispofe ad entrar nel Regno col fuo efercito.

Inviò intanto Manfredi, per maggiormente afficurario della fua Cedett, Galvano, Lancia fuo Zio ad Anagni per umiliarfi col Pontefice; e fe deve riputarfi vera quella Bolla rapportata dal Tutini, fi vede, che Innocenzio a' 37 Settembre di quell'anno 1554 in Anagni gli confermo l' inveftitura, colla quale per mezzo dell'ifletfo Galvano invefti e confermò a Manfredi il Principato di Taranto (del, quale prima ne

Me de Google

aves invedito Oddo Frangipane ), il Contado di Gravina, e di Tricarico, con l'onore del M. S. Angelo, e con tutte le lupreme regalie, onori, e preminenze, colle quali l'Imp. Federico fuo padre glie l'avea conceduti, e che Corrado gli avea tolni; ed in cambio del Contado di Monnetagliofo, ch'allora fi posfedes dal Marchele Bertoldo, gli dicide il Contado d' Andria, invedendone in pubblico Concisiono in fuo nome

Galvano Lancia, dandogl' in segno un anello.

Manfredi, ancorché dal trênor di questa investitura, e da altri fatti compendeste che l'animo d'Innocenzio era di non povernare come Balio il Regno, ma supponendolo devoluto alla Sede Apostolica dominario con affoluto ed indipendente imperio, con mirabile affuzia dissimulava il tutto e per maggiormente fario cadere nelle sur ceri , vieppiù mostravati di liut tutto umile ed ubbidiente: anzi per segno di maggior venerazione, effendos l'innocenzio già incamminato, volle andar ad iancontrario insino a Cepperano, e quivi incontratolo volle inginocchione adorato, e prendendo poi il freno del fuo cavallo, lo servi in cotal maniera per un pezzo di strada insino che passisti il ponte di Garigliano.

Innocenzio gradi tanto queste umili dimostrazioni, che ancorche vecchio, e per esperienza prudentissimo, fi lasciò ingannare, in guisa che oltre d'aver conferito con lui quasi tutt'i suoi pensieri, credendo che conserverebbe la più efficace divozione alla Sede Apostolica, volle cumularlo di maggiori onori, gli diè il primo luogo fra tutt'i Baroni, e lo creò Vicario del Regno dal Faro per fino al Fiume Sele, e per tutto il Contado di Molile, e Terra Beneventana, costituendogli ottomil'once d'oro l'anno di foldo; ed effendofi già sparsa fama per tutto il Regno, che il Papa con accordo e permiffione di Manfredi era entrato nel Regno per amministrarlo, i Popoli che stavano infastiditi de' mali trattamenti che ricevevan da' Tedeschi , eran già tutti disposti per riceverlo , ed effer fuor di periglio da interdetti degli Ufficiali facri . Manfredi con astuzie configliò il Papa, che compartisse il suo esercito per le più ricche Provincie del Regno; dal qual configlio ne avvenne che i Capitani Tedeschi, parte per timore dell'esercito del Papa, parte per mala volontà che conoscevano ne Popoli, i quali ricusavano di pagar loro cos'alcuna, fi partirono dal Regno, e tornaron in Germania delusi da Manfredi. Questi, toltisi così d'attorno i Tedeschi, che gli davan maggior sospetto che i nemici palesi, e tratto tratto acquistando forza in quelle Provincie, ov' era egli stato creato Vicario dal Papa, cercava opportunità come potesse scacciarne i costui foldati, che compartir in più luoghi, divisi fra di loro, credeva con più facilità de-

Il Pontefice entrato nel Regno giunse a Capua, ove su ricevuto

DEL RECNO DI NAPOLI PAR. II CAP. IX.

con pompa: quivi fermatofi, cra tutto intefo ad unire forto il dominio della Sede Apoflolica tutte le altre Provincie del Regno di Poglia e di Sicilia, come avea fatto dell'Abbruzzo, di Terra di Lavoro, parte della Puglia, e di Revene della Puglia, e di Sede Apoflolica fopra il Regno il Cardinal di S. Euflashio fion inpote, cui avea data tutta l'astorità fua e potrer per amminifarbo. Quelti, effendo giovane e congionto ad Innocenzio, cominciò con atterigia a governar-lo, non come Governadore, ma come affoliato padonne ci obbligava i Conti, i Baroni, e tutti gli altri a dagl'il giuramento di fedela, nul-le jura Regio, e Principio Salvo, constanti di Regno devoluto. Per quelfa eggione perendev'a nocora chi Principe Manfredi, ficcome avean fatto gii altri Baroni, doveffe prefara a lui confimil gii-

Allora fu, che Manfredi opportunamente cominciò pian piano a togliera i l'eto della finulazione, ed a refifere apertamente al Legato ean dirgli, che le convenzioni avute col Pontefice erano flare che il actiaffe ia mano della Chitca il governo del Regno, falve però le fue ragioni, e quelle del nipote, ed infin a ranto che il pupillo aon farà fatto pibere, aon dovefic mutarii cos alcuma dello Stato, nel quiale era il Regno, sper la qual cofa non volle dare il ricerato giuramento.

Borrello d'Anglone avend'ottenuto da l'Pontefice, prima ch'entrafie sel Regio, l'insciliura del Contado di Lefina, perché abbandonaffe le parti Regie, e leguitaffe quelle della Chiefa, faccome avea fatto con molti altri Baroni, pretendea che a lui s'apparteneffe. Manfredi fe featingli che fi alteneffe di turbarnelo come appartenente al Contado di M. S. Angelo. Borrello inluperbito per lo favor del Papa difprezzò l'imbaticata di Manfredi i quale per non contendere con difiguate, diffimulo l'imgiuria, net volle ufar la forza, ma che ricorfo ad Innocenzio, cui effoge il torte fattogdi da Borrello, e lo prego che vi ri-paraffe, perchè non fortiffero inconvenienti maggiori. Il Pontefice gli rispote a guità d'oracolo: 75 prefeta Berrello nicil de juribut Principie concisipife. Manfredi ben comprefe da quella riffolta qual fosfe l'animo del Pontefice.

Intanto s'ebbe notizia, che il Marchefe Bertoldo da Puglia veniv'a Capua per inchinarfi al Pontefice: Manfredi per non incontrarfi col medelimo, prefe congedo dal Papa per tornarfene; e mentir esa in cammino, da lungi videli Borrello, che con molta gente armata era in aguato per afaliri ad un lungo auguno il Principe. Di che avvedurofi, que' della comitiva di Manfredi gli dieder fopra, e polito in fiuga, rimafe in quel rumore uccifo Borrello dalle genti del Principe, niente fapendogas Manferdi della fiua morte. I S T O R T A

. Il Papa, cui variando il fatto con supporre reo di questo delitto Manfredi, chi avea inviato Galvano Lancia fuo Zio per fincerarnelo, pretendeva che si presentalle avanti di lui per conoscere della di lui inquifizione. Manfredi non ripugnav' andarvi purche fe gli foffe promeffa ficurtà della fua persona: ma Galvano avendo penetrato che il Papa volea imprigionarlo, ne volca dargli ficurtà, e che si fosse presentato avant'il suo Legato, avvisò Mansredi che partisse dall' Acerra ov'era in cafa del Conte suo cognato, ed andasse in Puglia. Manfredi a questo avviso parti di notte con due fidati giovani nobili Napolitani Marino Capece, e Corrado suo fratello, e giunse in Lucera, ove coll'ajuto de' suoi Saraceni ch' eran dentro, infrante le porte, entrò ivi, e su da tutta la Città acclamato, e gridato per lor Principe e Signore, a'quali esponendo le cagioni per le quali erafi allontanato dalle parti del Pontefice, the non come Governadore ma come Signore voleva usurpare il Regno al Re pupillo suo nipote, dichiarò la volontà sua non effer altra, che jure Regis nepotis sui, & fua, & libertatem, bonumque statum Regni , O Civitatis ipfius viriliter manutenere , atque defendere . Perlochè tutti gli prestarono giuramento di fedeltà, e d'omagio pre parte Regis, O fua.

Il Marchele Bertoldo, Odone suo fratello, ed il Legato del Pontefice, udita la forpresa di Lucera, tosto unit'insieme marciaron colle loro truppe in Troja per refistergli. Manfredi, che s'era impadronito di Foggia, avanzava alla giornata di forze, e refo formidabile il fuo efercito, dopo varie vicende, ruppe finalmente il Legato, e l'efercito Papale, prese Troja, disperse le genti d'Odone e di Bertoldo, e sopra

d'esse ottenne rimarchevol vittoria .

Innocenzio fin dal mefe di Giugno erafi colla fua Corte portato in Napoli, dove sentendo i progressi di Mansredi fatt'in Puglia, temè non finalmente dovesse discacciarlo da tutte l'altre Provincie del Regno. ch' eran nell' ubbidienza della Chiefa; ed avendo contezza in quel tempo che fu in Francia, del valore e prudenza di Carlo d'Angiò Conte di Provenza, fratello del Santo Re Lodovico di Francia, spedì a quel-Io Maestro Alberto da Parma sue Cappellano e Segretario, per trattare la sua venuta in Regno, offerendogliene l'investitura. Ma per trovars' il Re in Oriente implicato nella guerra Sagra, non potè niente conchinderfi .

Infermatos' innocenzio in Napoli, avendo intefa la novella della

vittoria ottenuta da Manfredi, v'è chi scriffe, che ne moriffe di cordoglio a' 7 o a' 12 di Dicembre di quest'anno 1254, e giace sepolto nel Duomo. Pontefice che può dars' il vanto d'aver per più meli avuto il corporal poffesto di questo Reame, e che per altri tanti lo tramand'affe al suo successore Alessandro IV. Perciò si veggono de lus tante

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. IX.

iavediture concedute a moiti Baroni. Pontefice ancor egli intendentidimo di ragion civile, e che orno la nofira Giurifipuelara di molti trattati e volumi. Volendo emulare Innocernio III pur famolo Giureconfulto, in mezzo alle cure del fuo turboleato Pontificato, flando in Lione ferific fopra i cinque Libri de Decretali gli Apparati, di che tanto i Canonilli fi fervono. Scriife le Coffituzioni che fece nel Concilio di Lione, parte delle quali s'hanno nel Soffe libro de Decretali. Compofe un libro, che Oftienfe nella fua Somma chiama Austriche. Ed una altro intitolato spologetico contro a Picto delle Vigne, i atorno alla giurisdizione dell' Imperio ed autorità del Papa. E compofe anche i Commentary del vecchio, e del nuovo tell'amento.

## § III . Spedizione d' Aleffandro IV fopra il Regno .

L Legato Apoftolico intimorito per la vittoria ottenata da Manfredi, abbandorò la Puglia, e ritorab coll'efercito in Terra di Lavoro, incammianado verio Napoli, ove giunto trovò morto giorni prima Insocenzio. Quando i Cardinali videro il Legato, e il Marchefe Bertoddo, ed intelero la ruina del Joro eferciti, volveana toflo partir da Napoli, e ritirara in Campagna di Roma; ma confortati del Marchefe, fi fictero. I Cardinali temendo che il differir i elezione del nuovo Postefice foffe cagione di maggiore lor danno, uniti in Napoli eleftero di Cardinali temendo che il differir i elezione del nuovo Postefice foffe cagione di maggiore lor danno, uniti in Napoli eleftero di Cardinali temendo Aldjandre IV, e fu conferrato nel Duoma di Napoli, e coronatto.

Intanto il Principe Manfredi ridusse fotto la sia ubbidlenza quasi tutte le Città della Puglia che avean alzate le bandiere della Chiefa. Si sottopose a lui Barletta, Venosa, ed Acerenza, dove Gio: Moro si da Saraceni crudelimente fatto morire. Prende Rapolla, Trani, Bari, ed in breve tutta la Puglia, rottone alcune Città di Terra d'Ortanto.

che ancor si mantenevano sotto l'ubbidienza della Chiesa.

Il Pontefice Aleffandro IV atterrito nel principio del suo Pontificaro di questi progressi del Principe, pinsi Tommaso Conte dell'Acerra cognato del Principe, e Riccardo Filangerio, che andassero trovar Manstredi per insinuargii. che non mancassi e mandar sinsi Ambalciadori a rall'ograrsi col nuovo Pontefice della sia afaltazione a quella Cartedra, portando ammirazione, che ciò che tutti gli altri Principi del Mondo facerano, non volesse far ggli. Mansfredi dubitando, ficcome altra volta era accaduto, che questi na Legazione al nuovo Pontefice non sofsi interprettra per sia acholezza, loro rispose, chi egli non avrebbe mandati altri Ambalciadori al nuovo Pontefice, se non per trattar la pace con tali condizioni si v. Reguemo in dominio p. Possignico seggis Cornadai III

nepotis fui , fud Baliatu Principis remaneret . Composicio autem fuper es santum effet , ut cenfus pro ipfo Regno Romana Ecclefia augeretur .

Quando il Pontefice intele la risposta di Manfredi, cominciò a moftrarlegli più inimico del suo predecessore. Fece ripigliar il trattato da Alberto da Parma con Carlo Conte di Provenza, dal quale avuti riscontri, che Carlo non si trovava disposto per l'impresa del Renno, si volto ad Errico. Re d'Inghilterra , rinnovando il trattato, che il fue predecessore avea cominciato col medesimo; e notali negli Atti di quel Regno, che Papa Alessandro per quell'impresa commutò il voto, che avean fatto il Re d'Inghilterra, il Re di Norvegia, ed altri, d'andare in Terra Santa, nell'andare a conquistar la Sicilia, e'l Regno di Puglia in favor della Chiefa.

Mandò ancora un Vescovo in Puglia a citar Manfredi da sua parte. Rispose Manfredi per sua lettera dirett'al Pontefice, purgandosi di ciò che se gl'imputava della morte di Borrello; e per quello che toccava d'aver discacciato il Legato, e l'efercito della Chiesa da Puglia, non avea fatta veruna ingiuria alla Chiesa Romana, difendendo con ciò

la giustizia di suo nipote, e sua.

Venne a trovar Manfredi Maestro Giordano da Terracina Notajo della Sede Apostolica suo benevolo, il quale mostrando disniacere di quefle contese, consigliò il Principe, che in tutte le maniere mandasse al Papa i fuoi Ambalciadori, perchè quella miffione non altro che fomm" onore n'avrebbe ritratto. Finalmente Manfredi mosfo dal consiglio di costui destinò due Legati suoi Secretari al Pontefice, dandogli potere per trattar la pace.

Giunti costoro in Napoli, cominciaron a trattare con alcuni Cardinali deputati per questo effetto la pace; ed incontrandoli delle difficoltà e de' dubbi . i Legati persuadevano il Pontefice che mandasse un Cardinale in Puglia a trattar con Manfredi , perchè la concordia feguisse . Ma i Cardinali gonfi per la loro dignità e prandezza, la quale di frefco era flata da Innocenzio cotanto innalzata, dicevano id non convenire

Sedis bonori, us Cardinales boc modo mittantur.

Entrati in costernazione il Pontefice ed i Cardinali, che Manfredi non fi avvicinaffe a Napoli , pensavano già d'imbarcarfi ed uscire da quella Città: per la qual cofa avvertirono gli Ambasciadori del Principe a dovergli far intendere, che se veramente egli voleva la pace colla Chiefa, partiffe col fuo efercito, e ritornaffe in Puglia. Gli Ambafciadori accortifi del timore, gli promifero di voler scrivere a Manfredi che ritornasse in Puglia, come socero; ma nell'effesso tempo in secreto gli significarono, che se egli s'incamminava verso Napoli, per la paura entrata nelle genti del Papa, con facilità l'avrebbe disfatti, e si farebbe impadronito di Terra di Lavoro. Manfredi avuta tal notizia, era

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. IX.

disposto, ancorche impedito dalle tante nevi cadute; ma lo ritenne l'avvilo d'una sollevazione scoverta la Terca d'Otranto; laonde convenne

a Manfredi di accorrervi.

I Cardinali vedutolo alloutanato ed implicato a quefla nuova imperfa, fir affreddaenon per la pace; anci il Papa ecco allora un altro Legato della Sede Apoflelica per lo Regno, e fu il Cardinal Ottaviano, il quale cominciò ad unite gente per formar un competent' efectica da opporfi a Manfredi, di che avvedatis' i Legati del Principe, partiron da Nasoli.

Manfredi di ciò nom intimorito volle profequie! i imprefa. Or mentr'era tutto intelo a fedare quefle rivoluzioni, altre nuove lo chiamarono in più rimote parti di Sicilia e Calabria, follevare da Pietro Ruffo di Calabria Conte di Catanazao Governadore di quefle Provincie, confederata col Posteffie, i quanto per mezzo di Giordano Ruffo fono inpregli avea foonvolto non men la Sicilia che la Calabria. Manfredi fpeda rofto fue truppe fotto il commando di Corrado Truich, e di Gervafio di Martina. Furon da quefti valorofi guerrieri dopo varj fuecceffi poste finalmente quelle Provincie fotto! ubbidienza del Re Coreadino, con aver afgugnata Reggio e Meffina; ed egli incanto ridulfe la Città di Terra d'

Otranto alla iua divozione.

Mentre Manfredi tenev affedirat Oria, Ottaviano Legato della Sede Apofiglica con un efercito ben grande calava per invader la Puglia. Manfredi abbandonò l'affedio e marciò verso Melfi per refishere a quel torrente. Uni come potè meglio i suoi Tesfechi e Saraceni; ca ancorchè il suo efercito cedesse di mumero a quello del Legato, per lo valore de suoi doldati con intrepidezza mirabile se gli fec inconte invitandolo a battaglia. Ma l'efercito Pepale, alla cui testa era il Legato, non volle mai ascetta n'i suvio, e so si frontegiava quello del Principe.

fatto fau Disto la condotta dell'Arciprete di Padova, che il Legato avea fatto fao Viscrio, erafi ragunato un altro efercito per l'impredia di Calabria, animata da Pietro Ruffo (cacciato da Meffina e fuggite da Calabria, S'aggiunfero ancera gli flimoli di Bartolommeo Pignatelli, creato allora dal Papa Arcivescovo di Cofenza: Accoppiosfi anche a coltro Adome Marchele di Honebruch, cui Alessadro avea conceduto per maggiormente adelcato l'investitura del Contado di Catanaro totto da Man-

fredi a Pietro Ruffo.

Or mentre eran questi per incamminare in Calabria, su dal Legato chiamato l'Arciprete per dover colle sue rruppe accrescrete il suo elercitto che sironteggiava quello di Mansfredi, e s'avviarono l'Arcivestoros di Cosenza, e Pietro Russo in Cosenza, ove giunti, avvendo prima sparfe molte finte novelle per atterrire que Popoli, finalmente gli richiestro che si rendessero al Papa. Ma stando alla disesa di que'consini Gervasso.

Tom. II.

- Politida Cing

I S T O R T A

di Martina, fece lor valida refistenza. Per la mancanza delle genti dell' Arciprete l'esercito dell' Arcivescovo era molto estenuato : questo Prelato per accrescere il numero, tenendone facoltà dal Papa, cominciò a croeesignare quanti Calabresi potè avere per que contorni, togliendogli dalla zappa, dall' aratro, e dal remo, i quali correvano in folla a farfa crocefignare, poiche l'Arcivescovo avea publicata la Crociata contro Manfredi, con remissione di tutt'i loro peccati ed indulgenze così plenarie come se pigliassero la Croce contro Infedeli per discacciargli da Terra Santa e dal Sepolero di Cristo. Si crocesignarono percio da due mila Calabrefi, che uniti colle genti dell'Arcivescovo aneorchè mel in arnefe d'armi e cavalli, nulladimanco come fe andaffero a prender il martizio per la Fede, mostrarono intrepidezza tale, che stimolavano l' Arcivescovo a dover in tutt'i modi ulcir a combattere l'esercito contrario. Ma Gervafio di Martina disprezzando le loro forze, dopo varie vicende descritte minutamente dall' Anonimo, alla perfine gli pose in suga, gli diffipò tutti , e costrinse l' Arcivescovo e Pietro Ruffo a suggire. Questi avvenimenti stabilirono la Calabria nella fede del Principe Manfredi, e tutte pacate sotto la sua ubbidienza tornarono.

Întanto mentre i due eferciti eran a fronte non volendo mai il Legato venire a battaglia, giunfe in Paglia a Manfredi un Marcfeialto del Duca di Baviera zio del lanciullo Re Corradino, invisto dalla Regina Elifabetta madre del Re e dal Duca illeffo, per teatrare con "Manfredi e colla Corte Romana di quell'ninteralla, riberan propri di quel Principera.

Tofto che il Legato e'l Marchele Bertoldo feppero l'arrivo del Maresciallo, e la cagione , mandaron al Principe Mansredi a dimandargià tregua e sospension d'arme, affin di potersi trattar la pace tra 'l Papa e'l Re Corradino per mezzo del Maresciallo. Manfredi glie l'accordò : ed effendofi per molti nobili e Baroni dell'una e l' altra parte giurata la tregua per fino che duraffe il trattato e per cinque di dapoi nel cafo niente fi conchiudesse; il Legato nulla rispondendo circa la dilazione di cinque giorni, diede di fe sospetto non volesse ingannario, siccome l' evento dimostro. Poiche, effendosi Manfredi, fermata che fu la tregua, allontanato col fuo efercito da quel luogo, e scorrendo per le marine di Bari, il Legato, contro i patti della tregua, entrò col fao efercito in Capitanata e sorprese Foggia ; pose in costernazione tutte l' altre Città di questa Provincia; e la Città di S. Angelo si ribello contro il Principe . Manfredi ch'era a Trani , pien di stupore per la violata fede del Legato, non crede in prima la forpresa di Foggia, ma accertato di sì grave attentato, passò velocemente col suo esercito a Barleita, ed avendola mantenuta in fede, ritornò in Lucera; indi passò al Gargano, ove prela per affalto quella Città ribellante, la riduffe alla fua ubbidienza; e ristorato il suo esercito, si appressa a Foggia, ove assedia l'eserDEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. 1X.

63
cito Papale ch'erafi ritirato in quella Città. Intrato il Marchefe Bergoldo en'accorfo colle fue trupper in ajunt del Lorato. Manfesti le

toldo er accorso colle sue truppe in ajuto del Legato. Manfredi le prevenne, e datagli una fiera rotta, lo pone in suga e prende tutto il

fuo bagaglio .

Il Legato fi chiude in Foggia eol fuo efercito, e Manfredi cinge la Città di ficto affecio, e vi cagiona una penuria grandifiuma di viveri, tanto che fi dava un cavallo per una gallina, e fopra quelli mali vi s'aggiuude altro peggiore, d'una infermità coal prave, che ne periron on molti del fuo efercito, e l'ifleffo Legato cadde infermo. Vedutofi perciò ni quelle angulfie, conoficendo che non poteva più refiftere alla fogruna e valore del Principe, per non veder perire tutte le fue genti angulfiate da quell'affetio, namob fuoi Meffi a Manfredi pregandolo del la pace. Non fui il Principe renitente ad abbracciarli, onde dopo vani trattati fra di loro avuti, fui la pace conchinita con quelle condizioni.

Che il Principe tenesse il Regno per se e per parte del Re Corradino suo nipote, eccetto Terra di Lavoro: che questa Provincia dovesse tenessi dalla Chiesa: che se Papa Alessandro non volesse forse accettar questa concordia e transacione, fosse setto al Principe ricuperare

tutta quella Terra, ch'appartenea al fue dominio.

Fermata che su dal Principe e dal Legato, quella pace, su da costui Manfresi ifiantemente pregato, che volesse da imitazione del nostro buon Redentore perdonare a que' gentiluomini del Regno, che nel tempo dell' Imp. Federico suo paste reano state idiati dal Regno, e che allora eraso col Legato. Mansfedi, ancorchè questo non sossi concede a turt' il perdono, e non solamente lor diede la sua grazia, ma restitui lore atutte le Terre, che in pena della fellonia in erano state giustamente solte, con che però nell' avvenire colla loro fedelt ed onore cancellastero le pastia coste della fellonia della grazia sossi eccettuato il Marchele Bertoldo co suoi fratelli, ma con ampio perdono gli ammise nuovamente alla sua familiarità, permettendo che poteffece ritenere ai loro Stati, da quali per le loro colpe avrebono meritato essenza collegiore.

Conchinfa in cotal maniera quetla pace, l'efercito Papale col Legato parti da Foggia el andò in Terra di Lavoro; e Manfredi avenda colto l'affedio andò a divertira alla caccia in quelle vicine pianure; ma non trafucir inivira fuoi Ambafciadori al Papa a chiedergii l'accertazione di quant' erali col Legato concordato; altrimente rifiutando l' accordo, averbbe procurato ridurre fotto la fua ubbidienza Terra di

Lavoro.

Giunti gli Ambasciadori del Principe in Napoli , trovarono nella L 2 Corte

Dm gla Goog

ISTORIA

Corte del Papa il Conte Guaferbuch, il quale foopel loro una congtura, che, coll' intelligenza di quella Corte, il Marchefe Bertoldo e luoi fratelli con alcuni nobili del Regno tramavano contro la persona di Mansfredi, cui bisognava tosto avvisidas perché se ne guardasse. S'avvidero antora che il Papa Alessadora o tut' altro era inchinato che tonfermar l'accordo avuto col Logato; onde dell'uno e dell'altro ne avvertirono Mansfredi.

Il Principe sorpreso da tale notizia, ricercari altr'indizi di talcongiura, s'avvide ch'era vero; onde sece tolto imprigionare il Marchele;
e suoi fratelli. E ritornati gli Ambasiciadori dalla Corte del Papa senza
conchiader mulai, nitrinò una general Corte a tutr'i Contri Butoni del
Regnò da tenere' in Barletta nel di della Parificzione del sequente anno. Ed intanto perchè niente dal fisio canto mancasse, totto ad inviar
di nuovo gli Ambasiciadori al Pomtefice se volesse confermar il trattato
di concordia: una Alessandoro negnado espressimente si sermata, ne ri-

mandò i Legati.

A. 1. 1256 Manfredi nello flabilito tempo de'a Febbrajo convoco in Barletta il general Parlamento, nel quale in presenza di tutt' i Conti e Baroni del Regno furon vari e gravi affari risoluti... Fu privato per sentenza de' medesimi Pietro Ruffo, di Calabria tanto dell' onot del Contado di Catanzaro, quanto dell' Ufficio della Marefcialleria Regia del Regno di Sicilia, per sua sellonia. Fu creato Conte del Principato di Salerno Galvano Lancia zio del Principe, cui fu conceduto l' Ufficio di G. Marefciallo del Regno di Sicilia, Il fratello di Galvano zio parimente da Manfredi su fatto Conte di Squillaci; e ad Errico da Spernaria su conceduto il Contado di Matfieo. Fu in questa general Corte agitata e discussa la causa del Marchese Bertoldo e de suoi fratelli, i quali, convinti della congiura macchinata contro il Principe, con concorde voto de' Conti e de' Baroni del Regno furon con loro fentenza condannati a morte. Ma Manfredi volendo usar loro clemenza commutò la pena In Careere perpetua, ove miseramente finiron la lor vita

Dibbigsto Manfredi quella Corte, fu poi tutto rivolto all' impendi di Terra di Lavoro, ed a [peppere affaito dalla Calabria, e più stalla Sicilia, la fazione del Papa, il quale in quell' [fola ascor vi taba Frate Rufino dell' Ordine de Minori per Legato della Sede Apollolica; the poseva in liconvolgiamenti continui quell' [fola A. ripara queli mall creò Manfredi per fuo general Vicario di Calabria e di Sicilia Federico Lancia foo aio, il quale com minbile delfreza, e gran valore, ripole le Città di Calabria fluttuanti interamente in pace quieto, e fotto l'ubbificana del Re, e dando animo all' efercito Regio che ra in Palermo, fece si che il Legato Rufino e fuoi feguaci foffero fatti tatti priglioni e, foffer refittista Palerma e tutti que' luoghi all' lubbir.

ilenza

DEL REGNO DI NAFOLI PAR. II CAP. IX. dienza del Re; e passato poi a Messina ridusse parimente quella Città al-

la fede Regia . Intanto il Principe Manfredi avendo intimata la guerra al Papa . ehe allontanatofi dal Regno avea prima in Anagni e poi in Viterbo trasferita la sua Corte, s'accinse all'impresa di Terra di Lavoro per reflituirla sotto il suo dominio. Spiegò li suoi stendardi , e con potent esercito entrò ne confini e verso Napoli incamminossi. Fu veramente cofa maravigliofa, come notò il Coftanzo, che la Città di Napoli, la quale pochi anni prima avea fanto offinatamente chiufe le porte e nagata l'ubbidienz'a Corrado, ora mandaffe suoi Messi a Manfredi mentr' era ancor lontano, e spontaneamente offerirsegli. Non v' è dubbio che vi cooperarono molto le prometfe di Manfredi, il quale mandò a dire a molai gentiluomini fuoi eonofcenti, quanto maggior efaltazione gli uomini valorofi potean sperare da lui, che dal governo de' Preti; il che si potea vedere per esempio di molti di Puglia, di Calabria, e d'altre Provincie, ch'egli con fomma liberalità e munificenza avea efaltati con ordine di cavalleria, e con altre dignità e preminenze. In fatti i Napolitani riceverono con gran-festa e giubilo Manfredi nella loro Città . il quale , perchè l'effetto fosse conforme alle promesse , entrato che su , rinnovò a sue spese gli edifizi pubblici, afficurando tutti coloro che s' eran mostrati nemici della Casa di Svevia, onorò molti Nobili con prenderli secondo l'età e la virtà, o per Consiglieri o per Cortegiani appresso la fua persona.

L'efempio di Napoli moffe anche i Capuani di rendergii parimente la loro Città, ed il fimile fecro totte le altre convicité. Solo Averfa per la fazione ch'avevan del Papa fece qualche refifienza; ma finalmente bifognò che cedeffe alla forza di Manfredi, ed in Dreve tutta la
Provincia di Terra di Lavoro fi fottopole alla fou ubbidienza. Pafab in
Capitanata, ed india Brindifi per reprimere la fedizione, che l'Arcivelcovo di quella Città avezagli fomentata i a riduffe in fua fede, ed
imprigionò l'Arcivelcovo. Ariano e l'Aquila, che furon l'ultime, e
le più offinate a mantenerfi nella ribellione, furon da lui arfe ediffratte.

Così avendo questo Principe restituito con tanto valore al suo deminio tutto il Regno di Puglia, navigò per Sicilia, e giunto in Med-A-J. 1257 sina, passò a Palermo; dove, per vano rumore d'ester Corradiano mor-

to, feceli coronare, e si stabilì nel Trono di Sicilia.

Was me

CA.

Manfredi Ottavo Re di Sicilia e di Puolia.

Oronazione del Re Manfredi in Palermo. Belle sue prerogative . Cena sure fuiminate da Papa Aleffandro W contro Manfredi : citazione e privazione de' Prelati dalle loro Chiefe , che affisterono alla di lui coronazione : ed interdetto alle Città che lo riceveffero. Ambafciata della Regina Elifabetta madre di Corradino al Re Manfredi, Sponfalizio di Costanza figliuda di Manfredi con Pictro d'Aragona primogenito del Re Giacomo . & L. Spedizione di Papa Urbano IV contro Manfredi . Crociata pubblicata in Francia contro Manfredi . Infrutsuofa fpedizione de' Crocesignati setto la guida del Conte di Fiandra contro Manfredi . Invito del Papa fatto a Carlo d' Angiò per la conquifta del Regno . \ II. Spedizione di Clemente IV che investe del Regno di Puglia e di Sicilia Carlo d'Angiò. Capitoli del trattato dell'investisura . Carlo coronato in Roma . 6 III. Battaglia tra Carlo e Manfredi , nella quale tradito da' suoi rimane ucciso . 6 IV. Compilazione delle Decretali, lor ufo, ed autorità . Speglio delle Regalie colla nuova investitura in persona di Carlo d'Angiò nell'elezione de Vescovi . arrogatesi dalla Corte di Roma . Introduzione de Benefici , e regole della Cancellaria Romana. Conoscenza nelle cause presesa dal Romane Pontefice , e dalla Giuftizia Ecclefiaftica a danno di quella de Principi . Q V. Comparazione della Polizia Ecclefiastica di questo Secolo decimoterzo con quella de' primi Secoli della Chiefa , Catalogo de' Pontofici . Elezione de Velcovi .

MAnfredi Principe di Taranto era già in pacifico possessi di tutto il Regno di Sicilia e di Puglia. Non mancavano a lui voglie di maggior ingrandimento, nè Configlieri che le fomentaffero e ne promovessero il compimento. Benchè intorno alle cose di lui non ci restino da quì innanzi se non Istorici Guelfi, per lo più sospetti di troppo maliziare, e di alterar la verità secondo le loro paffioni, pure è probabilmente da credere, per l'ambizione ch'ebbe di dominare, ch'egli pensò, e vi avea pensato, d'affumere il titolo e la dignità di Re di Sicilia . A questo fine sec'egli sparger voce che Corradino suo nipote fosse mancato di vita in Germania, ed estinto il legittimo erede della 4.5. 1258 Corona , fi foffe aperta in lui la successione . Comunque sia , nel di 11 . Agosto fu egli solennemente coronato Re nel Duomo di Palermo da tre Arcivescovi col concorso e plauso d'innumerabili Prelati, Baroni, e Popolo.

Abbondavan in lui, anche per confessione de' suoi avversarj, mol-

fiffine di quelle prerogative , che rendon i' uomo depon di regnare . Giovane di bello afpetto, faccua fun gloria la cortefia, l'affabitis, e la etemenza, fan' aver creditata la crudeltà de fuoi Maggiori. Singolare fu la fua prudenza, e l'iottendimento fuperiore di lunga manov all'est. Grande il fuo amore vero le lettere e i Letterati, e degli fleffo ben ifiruito delle Scienze, e dell'Arti più nobili ma fopra tutto riplendeva in lui largenerofità e la gratitudine in premiare chiunque gli prefisava fervigio. Specialmente nel tempo della comonazione ii diffidero le ruggiade della fua liberalità e magnificenza con profisione di donativi al Popolo, e di Contadi, Baronie, ed altri Uffici, de' quasi principalmente furon a parte i fuoi sizi materni Murchel Lancia, ed altri iuoi parenti, e molit Lombardi, de' quali più che d'altri fi fidava. Ch' egli fofic Principe di poca fede, di minor piette, e delito a piaceri e alla buffuzia, lo dicono gli Scrittori Pontific; Cetto è che la politica mondana, e l'ambitione, ebbero il primazio nel fuo corre, e fu di ai più

riprovato l'aver egli occupato il Regno dovuto al mipote.

Il Pontefice Aleffandro veggendo discacciate le sue genti da Puglia, da Terra di Lavoro, e da Sicilia, presi e punit' i ribelli, e coronato Manfredi Re in Palermo, adirato più che mai, fi rivolfe alle armi spirituali, giucchè nulla giovavano le temporali, onde ricorse alle scomuniche ed interdetti. Prefigge certo termine al Rc Manfredi perchè comparisse avanti lui, e dassegli soddissazione ed ammenda di tutto ciò che contro la Sede Apostolica avea attentato, altramente l'avrebbe deposto, fcomunicato, e privato di tutti gli onori . Ma non comparendo Manfredi , poco curante di queste minacce; egli lo scomunica , le dichiara ribelle, inimico della Romana Chiefa, e facrilego occupatore, predone delle sue ragioni , e che avea stretta confederazione co' Saraceni , de' quali s'era fatto Capo . Lo priva del Principato di Taranto, e di tutt'à Feudi , ragioni , onori , e preminenze . Lo dichiara reo d'elecrandi delitti, d'aver posto in oscuro carcere Fra Rufino suo Legato in Sicilia e Calabria; d'aver stefe le sacrileghe mani sopra i beni delle Chiese del Regno di Sicilia; d'aver preso e tenuto in istrette prigioni l'Arcivescovo di Brindisi; con ispogliarlo di tutte le sue robe; e d'aver con esecrando ed orribil attentato aspirato al soglio Regale di Sicilia , con aver occupato quel Regno devoluto alla Sede Apostolica, e sacrilegamente fattofene coronare Re fenza fua permissione e consenso Dichiarava perciò, col voto e configlio de' suoi Cardinali , Manfredi scomunicato, nulla ed irrita la fira coronazione, e tutti gli atti d'unzione ed ogn' altro aftinente a quella .

Interdisse tutte le Città, luoghi e Castelli, che ricevessen Mansredie lo avesseno per Re. Proibì a tutti gli Arcivescovi, Vescovi, Abati, e qualunque altra persona Ecclesiassica di celebrare i Divini Uffici

presente Manfredi; e che non sicevessero da lui benefici Ecclesiastici, e siun' amministrazione di Chiesa o Monasteri; e che coloro che si tro-

vassero avergli ricevuti, fra due mesi dovessero relignargli.

Citò generalmente tutti gli Arcivescovi, Vescovi, Abati, ed altri Prelati del Regno di Sicilia, ch' eran intervenuti alla di lui coronazione, e nominatamente alcuni, che dovessero comparire personalmente fra certo termine avanti di lui. Ma perchè niuno era compario, niente curando dell'intimazione fattagli, perciò scomunicava Rinaldo Vescovo d'Agrigento, e lo deponeva dalla Vescovil dignità, per aver colle sacrileghe sue mani unto in Re quel Principe, ed avea nel giorno della coronazione celebrata folennemente la Messa. Scomunicav' ancora l'Arcivescevo di Sorrento, e lo deponeva dalla sua Chiesa; come anche l'Abate Caffinense, privandolo del governo di quel Monastero, per aver affistito a quell'unzione e coronazione : comandando a' Capitoli delle Chiefe d'Agrigento e di Sorrento, al Monistero di Casino, ed a tutt' i loro vaffalli, che non l'ubbidiffero, nè li riconoscessero per tali, nè lor contribuissero l'entrate e ragioni . Agli Arcivescovi di Salerno, di Taranto, e di Monreale, ch'eran parimente intervenuti alla coronazione, ed avendo all' indegno capo di Manfredi posta la Real corona, e postolo nel Regal Trono di Palermo, spedi citazione con termine perentorio e prefiso, che dovessero personalmente presentarsi avanti di lui. La carta di queste terribili censure, che Alessandro scagliò contro Manfredi e suoi partigiani, vien rapportata dal Tutini nel suo trattato de' Contestabili del Regno.

Di questi fulmini non si facea alcun conto; eran riputati vani e sena ragiocol cagione stagaliari; onde non si mossero ne Manfredi, ne le Cirtà del Regno, ne i Prelazi , nè que Popoli ad ubbidingli; anni Manfredi rigorosimente comando che si profeguisiren per tutte le Chiefe del Regno come prima i Divini Usfici, nel che non incontrò verunta erapugnana ne Prelazi, ed in tutte l'altre persone Eccielassiche. E resolt da per tutto potente e gloriosi anche nell'altre parti d'Italia, 1 fazion dibibellita comincio à sollevarsi flopra la Guella, ed in Lomi

bardia, ed in Firenze fatto avea mirabili progressi.

E perchè vedeva che l'opulenta dell'uno e l'altro Regno, ancorchè folle grande, non ballava e mantenre grandi elerciti, come biógnava per l'inimicizis de Pontefici Romani: prefe partiro di mandar parte dell'efercito in Tofcana, e parte in Lombardia in uffisijo de Ghibellini; onde veniva ad evitar la ípefa, e divertir il peníero del Papa dal molellarlo, cui era più neceffario attendere alla confervazione de Guelfa, e de finoi Stati; ed egili fi rimafe nel Regno nelle Città marittime di Paglia, e più d'ogn'altra in Barletta.

J. 1259 Or mentr'egli dimorava in questa Città, giunsero quivi gli Am-

hasciadori della Regina Erisabetta madre del Re Corradino, e del Duca di Baviera, i quali l'esposero che Corradino era vivo, e che si dovean punire coloro che falfamente avean pubblicata la fua morte; onde in nome della Regina e del Duca lo pregavano che volesse lasciar il Regno, che legittimamente era di Corradino . Manfredi ricevè gli Ambafciadori con grand'onore e stima; e come molto accorto e prudente avendo prevista l'ambaseiata, prontamente loro rispose : ch'era già notorio e palese a tutti, che il Regno era perduto per Corradino, e ch'egli con tanti sudori e vigilie per viva forza avealo ricuperato dalle mani di due Pontefici : ch' effendo Corradino di poca età , tornerebbe facilmente a perderlo; ed i Pontefici Romani fieri nemici della cafa Sveva con facilità glielo ritoglierebbero; oltra che le genti del Regno non avrebbero comportato, dovendon egli valere de' Tedeschi, de' quali avean orrore, che dominasse più in quella la nazion Tedesca: che non bilognava ora che i Popoli cran affuefatti al fuo dominio, ed alle fue maniere placide, ed all' Italiana, con dar loro nuovo Principe, metters' in pe icolo di nuove rivoluzioni; e perchè fi scorgesse, che non per ambizion di regnare, ma per maggior utile del piccolo Re, egli non lasciava il Reano, prometteva di conservarlo per lui, e governarlo mentr'egli vivea, e dapoi lasciarlo a Corradino: che perciò la Reina avrebbe satto assai prudentemente di mandarlo a lui ad allevare, acciocche apprendesse i costum' Italiani, perch'egli l'avrebbe tenuto non come nipote, ma come proprio suo figliuolo . Così narra Costanzo . Gli Ambalciadori ricevuta tal risposta, chiesta licenza si partirono ricchi di doni ; e mandò al Duca di Baviera dieci corfieri belliffimi, ed al picciol Corradino molte gioje .

Effendosi Mansredi stabilito ora più che mai nel Regno, s'era estesa la sua fama per tutte le nazioni d'Europa per lo suo coraggio, munificenza, e splendidezza. Si vide perciò savorito e stimato da quali tutt' i Principi d'Europa, co' quali egli trattava con estraordinaria magnificenza e splendore: ed accadde in questi tempi, ch' essendo venuto a Bari Balduino Imperador di Costantinopoli, trovandosi egli in Bar-·letta, andò subito cortesemente a riceverlo, e lo trattenne in splendidiffime seste, e diversi giuochi d'armi, ove suron invitati i Signori più

riguardevoli così dell' uno che dell' altro Regno.

Per questa sua gran fama su mosso il Re Giacomo d'Aragona a voler imparentare con lui, sposando il suo primogenito Pietro d'Aragona alla sua figliuola Costanza, ch'egli avea generata di Beatrice figliuola d'Amadeo Conte di Savoja sua prima moglie, presa in tempo che ancor vivea l'Imperador suo padre; ed il Marchese di Monferrato si sposò un'altra sua figlipola.

Dispiacquero al Pontefice Alessandro queste parentele, e per impe-Tom. II.

ISTORIA

Zire quella col Re d'Aragona ingiuns a Reisbrudo da Pennaforte Frate Domenticano, e celebre per la sin Compilatione de Derretti, che aludo peraffe con esficacia presto quel Re, di cui eggi era Contesfore, per fusionaria: ma tutti gl'impegni del Papa, e le infinuzzioni di Fra Raimondo a nulla vullero. Manfredi infino alla morte d'Alessandro region com molta quiete, e volte pression al lassira di si mimortal memoria con sondare alla falda del Gargano ne ilidi del mare una magnifica Città, ch'estinio assisto in antica Siponto, e che dal sino nascere insino ad ora ritiene il nome di Manfredmira, ancorche Carlo d'Angio, occupato il Regno, e el i Romani Pontefici per l'implacabil odio al nome di Manfredi, avessero fatto ogni studio, perchè non Mansfredonia, ma navous Sipanse s'a appellasse.

Il Pontefice Alessandro non potendo sossener di vantaggio i continui dispiaceri , che, per le prosperità di Manfredi, e de Ghibellini , riceveva nell'animo, vinto finalmente da grave cordoglio, mentr'era colla sua Corte a Viterbo , gravemente infermossi , ed indi a poco usci

A.J. 1260 di vita in quest' anno, secondo l'Anonimo, poichè il Sigonio, Inveges, cd altri, riportano la sua morte nell'anno seguente 1261.

I Cardinali nell'elezione del successore furon in contrasti, e non possibili del concentrato del concentrato del contrasti del Collegio, che si Gistomo Partarca di Geruslatemme, che si tropas allora in Viterbo, di nazion Francese, somo di grande spirito, zelantissimo per la Corte Romana, e nominossi Urbana IV.

## § I. Spedizione di Papa Urbano IV contro Manfredi .

IL Re Manfredi che intefe l'elezione d' Urbano oltremodo turbolli, 
I e cominciò a tenner che non volles ricorrere alle forze di Francia 
per turbargli la pasc nel Regno. Non furon vani i sinoi sospetti, poichè dopo aver tentato invano il disfacimento del matrimonio già conchiuso da Pietro d' Aragona con Costanza sua figliuola, volle riteratar 
a. J. 1261 s. cuas sua, onde nel di della Cena del Signore gli spedi folenemente 
una terribile citzazione con farl' affiggere nelle porte delle Chiefe, per la 
quale citava Manfredi di dover comparire avanti di lui per purragric chifendersi sopra molti altri gravi, ed enormi delitti, e ricever da lui que'
castighi e quelle pene, che la giussitzia gli averbe persuso d'imporgli.

I delitit elpreffi nella citazione rapportata dal Tutini erano, che Manfredi per mano de Sarzencia ava fatto abbatter fin da fondamenti la Città d'Ariano: che avea fatto uccidere Tommafo d'Oria, e Tommafo Salice: avea data crudel morte e con tradimento a Pietro Ruffo di Calabria Conte di Catanzaro; e fatta crudel firage di motif dedit dulla Romana Chiefa. Che in difregzao delle cenfure Ecclefafiche face

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. X.

va celebrare avanti di lui ne' luogh' înterdetti i Divini Uffici , ciò che non era senza sospetto d'eretica pravità : ch'egli preseriva a' Cristiani à Saraceni conversando con esti familiarmente: che avea ridotto il Regno di Sicilia in una dura fervitù per le grav' imposizioni degli abitatori e che s'era imbrattato del fangue de' suoi congiunti ; ed avea fatto trucidare proditoriamente Corrado Bufario Nunzio e vaffallo di Corradino: oltre di molti altri elecrandi eccessi, per li quali era dannato di notoria infamia .

Manfredi udita la citazione non volle mancare d'inviar fuoi Nunzi al Papa per difendersi di quanto se gl'imputava, ma ne suron rimandat' indietro; ed approffimandos' il tempo prefiffo alla citazione, torno a mandare altri fuoi Meffi, i quali dimandarono che farebbe Manfredi venuto a presentarsi avanti al Papa purchè se gli spedissero da lui lettere di afficuramento, affinchè dovendo paffare per luoghi della Chiefa non ricevesse molestia ed ostilità . Il Papa gli concedè licenza di poter venire, ma ristrinse il numero della sua compagnia, e ch'entrasse fenz' armata. Manfredi incamminoffi con numero competente di foldati, e molti Cavalieri per fua ficurezza. Urbano riputando ciò a temerità di Manfredi, rinnovò le cenfure, di nuovo lo scomunica, e lo dichiara tiranno, eretico, e nimico della Chiesa.

Allora Manfredi , toltali ogni lulinga di poter entrare in grazia d'Urbano, veggendolo risoluto a suoi danni, e che non v'era altro rimedio che reprimere la sua alterigia colla forza, mandò subito ad assoldare nuove compagnie di Saraceni spedendole a' confini del Regno, perchè infestaffero lo Stato della Chiesa in Campagna di Roma ; ed altre truppe mandò nella Marca d'Ancona, ritirandos egl' in Puelia a provvedere a' bisogni d'una nuova guerra, che già prevedeva doversi sare

con Urbano.

Queste mosse accrebbero in guisa lo sdegno del Papa, che non contento d'aver umiliat' i Svevi in Germania, cercò anche abbattergl' in Italia: ed avendo scorto che i ricorsi fatti da suoi Predecessori in Inghilterra erapo riusciti tutti vani, volle tentare se in Francia potesse- A. J. 1262 re avere miglior successo . Spedì per tanto ivi M. Alberto Notajo Apostolico a trattare col Re Lodovico, perchè accettasse l'investitura per alcuno de' tre minori fuoi figliuoli . Ma il Santo Re non accetto l'offerta, temendo, come rapporta Rainaldo ne' suoi Annali, di non fcandalizzare il Mondo, affaltando un Regno, che a Corradino Svevo era dovuto per eredità, e ad Edmondo d'Inghilterra donato per inveflitura d' Aleffandro IV.

Escluso per tanto Urbano dal Re Lodovico si rivolse a pubblicar: la Crociata in Francia : laonde inviò ivi un Legato Apostolico ad assoldar buon numero di gente, ed a predicar l'indulgenza plenaria e re-

gi I s T O R I A miffione de' peccati a chi pigliava l'arme contra Manfredi, dichiaran-

dolo per tiranno, eretico, e nimico della Chiefa.

Giunto il Legato in Francia pubblicò la Crociata, ed affoldò gran murero di foldari forto Roberto Conte di Fiandra, genero di Carlo Conte di Provenza e d'Angiò, il quale venuto in Italia con buson mumero di Cavalieri Franceli, animò in tal modo i Guelfi, e sbigorti i Ghibellini, che Manfredi richiamò gran parte delle genti che tenes Iparfa in Italia in favor de' Ghibellini; ed i Guelfi di Tofcana e di Romagna infieme con Roberto debellarono il Marchefe Uberto Pallavicino. Il Re per accorrere a' mali pili gravi andò ad accamparfi con tutto l'efercito tra Frofinone ed Anagni.

Er' allora il Papa in Viterbo, e volle che Roberto con tutto l'efercito paffisfic di la, dore benigamente l'accolle, e benedirfic le bandirer
e le genti, mandandolo carico di lodi e di promeffe; delle quali gonfator Roberto nadò ad accamparfi vicino a Manfredi. Ma quedti conofeendo che non era per lui di fronteggiare nella Campagna, e piuttollo
munir le Torri e guardari paffi, per temporeggiare quella Nazione,
che di natura è impraziente delle fatiche quando vanno a lungo, fi ritirrò di quà il Garigliano ne confini del Regno; e già Roberto cercava
di paffar ancor il fiume. Ecco che i Romani fi ribellarono e tollero in
tutto l'ubbidicenza al Papa, e crearono un novo Magifiardo detto de'

Banderesi ; perlochè Urbano su costretto a chiamar l'elercito Francese ,

per mantenere almeno con la persona sua il resto dello Stato Ecclesiastico, che non seguisse l'esempio di Roma.

Non laíció Manfredi di valerfi di al opportuna occalone, e di travagliarlo: polchè partiro che fu dull'altra trua del fume l'efercito nimico, paísò folo co Saraceni, ricufando i fuoi Baroni Regnicoli d' ander con lui ad offeta delle Terre della Chiefa, col pretello che l'obbli go loro era folo di militare per la difetà del Regno; come fe non folse difender il Regno abbatter con tal diversione le jorze del nemico. Ma Manfredi cedendo al tempo, diffimulo l'abbanionamento, e con placidezza diede a tutti licenza, che partifero ed amafifero quietamente alle loro cafe: gil chiefe folamente a titolo d'imprefianza, che lo foveniffero di que' denari, che aveanfi portato per le spefe; il che fu trastato dal Conte di Caferta, e coal fu fatto.

L'intrepido Re folamente co suoi Saraceni ando verso Roma, e porgendo ajuto agli altri ribelli del Papa, perturbò tanto lo Stato Ecclesaltico, che que soldati ch'eran venuti al soldo, non potendo aver le paghe, si ritornarono di là dall'Alpi, e gli altri che rimasero, ap-

pena bastaron a difenderlo.

Questo accidente crebbe lo sdegno nell'animo d'Urbano, che lo se pensare a più potenti modi di ruinarlo; e perchè vedeva che le sorze-

del

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. X.

del Pontificato non eran bastanti di condur a fine sì grand' imprela chiamò il Collegio de' Cardinali , e al riferir di Coftanzo , con un'accurata o azione commemorando le ingiurie e gl'incomodi, che per lo spazio di cinquant' anni la Chiesa Romana avea ricevuti da Federico; da Corrado, e da Manfredi, fenza niun rispetto ne di Religione ne d'umanità, propose, ch'era molto necessario non solo alla riputazione della Sede Apostolica, ma ancora alla salute delle persone loro, di estirpare quell'empia e nefanda progenie; e seguendo la fentenza della privazione di Federico data nel Concilio di Lione da Papa Innocenzio IV, concedere l'uno e l'altro Regno, giustamente devoluto alla Chiesa, ad alcun Principe valoroso e potente, ch'a sue spese togliesse l'impresa di liberare non folo la Chiefa, ma tanti Popoli oppressi ed aggravati da quel perfido, e crudel tiranno, dal quale parevagli ad or ora di vederfi legare con tutto il Sacro Collegio, e mandarfi a vogare i remi nelle palee. Queste e simili parole dette dal Papa con gran veemenza commoffero l'animo di tutto il Collegio, e con gran plaufo fu da tutti lodato il parer di S. S.

Si venne alla difuffione intorno all'elezion del Principe; e poice che dal Re Frico d'Inghiltera non era da fiperafi cos akuma; dal Re di Francia efferne flato efeuto; d'Alemagna non era d'attenderi foccorfo, implicat tra fiere guerre per l'elezione di due Re d'Romani Alfonfo X Re di Spagna, e Rainulfo fratello del Re d'Inghilterra; i Principi di Spagna effer parte a Manfredi congiunti di fiangue, e parte lourani el impotenti; non reflava che dalla Francia, come non molto lontana e fempre propenfa a foccorrere la Chife Romana, di ricerra quito.

Er' allora Carlo Conte di Provenza affa famolo in arte militare, ed illuftre per le gran cofe da lui oprate in Afa contra gl'infeddi forto le bandiere del Re Lodovico di Francia fuo fratello e perch' era ancor ben ricco e poffeteva per l'evedità della moglie tutta la Provenza, Linguadoca, e gran parte del Piemonte, parve al Papa ed al Collegio più degli altri attiffimo a quell' imprefa: onde fezza altro indugio celfes. 1: 1263 so Bartolomeo Pignatelli già Arrivefcovo d'Amalfi, ora di Cofenza, e poi di Meffinia, per andar con titolo di Legato Appfoliole a trovario in Provenza, e riferirgii la buona volontà del Papa e del Collegio di fario Re di due Regni, ed a trattar la vennta fina quanto prima fi poteffe.

Fu anche invisto in Inghilterra altro Legato al Re Errico, e ad Edmondo fuo fogliuolo, affinch non volendo acettar i patti contenui nell' investitura concessa, ne estendo in istato di adempir le condizioni, colle quali ere stato il Regno conceduto, immuniasseo in mano del Legato le ragioni che mai potesseo avere in questi Reami per l'investitura fattagli da Papa Alessandro IV. Que' Principi prontamente, nuafesti da tanti patti, come narra il Tutuita; e condizioni dal Papa riceri

cate

sate , riunnziarono l'inveltitura , nè vollero fentir di ciò più parola : Ond è che gl'Inglesi, incolpando il Re Errico, essi dicono, che avrebbe dovato alla prima pensare, che donare un Regno sopra del quale non vi si abbia in soltanza alcun diritto a condizione che s'abbia d'andar a conquillare a proprie spese rischio, è lo stesso de se abbia d'andar a conquillare a proprie spese rischio, è lo stesso de se colui che l'acectta, quanto dissonra e hi lo dona.

Giunto in Provenza l'Arcivescovo di Cosenza, nimico di Manfredi, esaggerò a quel Principe con molta vivacità la bellezza e l'opulenza dell'uno e l'altro Reame, e l'agevolezza d'acquistargli per l'odio che portavano universalmente i Popoli alla Casa di Svevia. Carlo, ancorchè Principe ambiziolo, intefa l'ambasciata restò alquanto sospeso, pensando all'arduità dell'impresa, ed all'avversione che v'ebbe sempre il Re Lodovico suo fratello, onde su per rinunciare l'offerta se stato non fosse stimolato da Beatrice sua moglie, la quale non poteva soffrire, che tre sue sorelle, l'una Regina di Francia, l'altra d'Inghilterra, e l'altra di Germania, ed ella, ch'avea avuta maggior dote effendo rimasta erede di Provenza e di Linguadoca, non avesse altro titolo che di Contessa, e veggendo il marito così sospeso, gli offerse tutto il tesoro, tutte le cole sue preziose, fino a quelle che servivano per lo culto della fua persona , purchè non lasciasse un'impresa così onorata. Mosso adunque non men dal defiderio di soddisfare alla moglie, che dalla cupidità fua di regnare, rispose all'Arcivescovo, ch'egli ringraziava il Papa di così amorevol offerta, e che accordate che si sossero le condizioni dell' investitura, non sarebbe rimasto altro che di parlarne al Re di Francia fuo fratello ."

Essendosi cominciato a trattar delle condizioni, che il Papa voleva imporre su i due Reami di Sicilia e di Puglia, si vide che Urbano voleva inveftir Carlo con quelle condizioni, colle quali erali stabilita in pace tra Manfredi e'l Cardinal Ottaviano allora Legato Apostolico, cioè che Napoli e tutta la Provincia di Terra di Lavoro colle sue Città e Terre , e l' Isole adjacents , come Capri e Procida ; Benevento col suo Territorio, e Val di Gaudo, restaffero alla Chiesa Romana: e tutte l'altre Provincie coll' Ifola di Sicilia si farebbero a lui per investitura concedute . Il Conte non volle in conto alcuno accettar quelle condizioni , e dal canto fuo all' incontro fi fecero queste modificazioni : Ch' egli non avrebbe inclinato ad accettar l'impresa se non se gli fosse conceduto interamente il Regno di Sicilia con tutta la Terra di que dal Faro infino alli confini dello Stato della Chiefa , ficcome lo possederono i Re Normanni e Svevi , di maniera che eccettuatane la Città di Benevento con tutt' i fuoi distretti e pertinenze, niente dell'altre Terre farebbe rimafto alla Sede Apostolica, se non il Censo, ch'egli avrebbe pagato ogni anno di dieci mila onge d'ore . Perchè DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. X.

Perchè premera ad Urbano di fracciar Manfredi dal Regno, fu contento fecondo il volere di Carlo, onde conchialo il trattato in cotal modo, feriffe anche al Re Lodovico che deffe ajuto a Carlo fuo fratello , fippificandogli che i denati foffe per fomminiltrargli fi farebhon prefi per titolo di prefinaza con aimo di refitirargii. Il Re Lodovico noa port refifere a tant'impolfi, e di mala voglia fu alla perfine coftretto a dar il confento, che fuo fratello accettaffe i'nivito.

Questa memoranda deliberazione, siccome su eggione della fatal ruina della Casa di Svevia, così ancora non può negarsi che portalle indeme la desolazione della stessa Casa d'Angio, ma anche tante spesie ed inutili spedizioni della Corona di Francia, la quale per lo cosso di più secoli si vide impegnata perciò a sosteneme molte dispendiose guerraticitette sempre con insclice successo, e questo nostro Reame mileramente

afflitto, refo teatro d'aspre e crudeli guerre .

Mentre il Legato Apollolico era di ritorno in Italia, portando la novella della venuta di Carlo, Urbano dimorando in Perugia, fe ne munre in quell'anno, ciò che impedì per allora il paffaggio di Carlo A.J. 1264 in Italia.

§ II. Spedizione d' Clemente IV che investe del Regno di Puglia e di Sicilia Carlo d' Angiò.

M Orto Papa Urbano, i Cardinali studiaronsi di creare nn Papa d' animo e di valore simile al morto, e di comun consenso a Febbrajo del morto, e di comun consenso a Febrajo del morto nuovo anno crearono Papa il Cardinal Narbona. Costilu era di nazion Francese, vassallo di Carlo: ebbe pià moglie e siglinoli, e si uno de' primi Giurcconsellit della Francia. Morta siu moglie si stato Velcovo di Poir, indi di Narbona, e poi Cardinale e Legato in Francia. Tosto che feppe la sua elezione partissi di Francia, e di na bito fenosiciato di mendicante, secondo il Platina, o di mercatante, come vuol Collenaccio, venne a Perugia, ove da Cardinali con somma riverenza ricevuto, fu adorato Pontesice, e chiamato Clemense IV, indi lo condussero si

La prima cofa ch'ei trattò fu la conclusione del trattato con Carlo d'Angio, cel inviò libito i' Arciviccovo di Cofenza a follecitare la renata di Carlo. Confermò il Cardinal Simone Legato in Francia, dal fuo predecetiore eletto, e gli ferifie che affolvesse su conquilta di Sicilia, come si raccoglie da un' epistola di Clemente stesso ricitata da Agossimo preges. Scrisse nacora al G. Re Lodovico, che delle ajuto a Carlo suo fratello, e commise al Cardinal di Tours che accordasse i patti, co quali egli volvea che si fosse da suorche sinente populari egli volvea che si fosse da suorche sinente populari egli volvea che si fosse da suorche sinente populari egli volvea che si fosse da suorche sinente populari egli volvea che si fosse da suorche sinente populari egli volvea che si fosse da suorche sinente populari egli volvea che si fosse da suorche sinente populari egli volvea che si fosse da suorche sinente populari estato della suorche sinente sinente sinente sinente della suorche sinente sinente sinente sinente sinente sinente sinente sinente s

elle

teffe alterare di ciò ch'erafi convenuto con Urbano fopra le modificazioni già fatte, nulladimeno ora che vide Carlo impegnato volle obbli-

garlo di gravi e pelanti condizioni.

Proccurars Urbano con ogo indultia che la Pravineta di Terra di Lavoro con Napoli e l'Ilofe asipacati non altrimente che Reneven fofo; eccertuata in questa anova inveditura e si aggiadicasi alla Chiefa; ma Carlo non ne volle fentir parola, poiche finalmente non fe gli concedera un Regno, la cui possessimi possessimi possessimi possessimi prospetto del prapa non vi metter'altro che benedizioni ed indulgenze, ed un poco di carta per l'investitura e giacchè le sine forze estra costi deboli, che non poteva nemmeno matrenerar in Roma. Clemente proccurò almeno gravare l'investitura di putti e conditioni, che veramente resi il nuovo Re ligio, foggliandolo ci molte prerogative, delle quali eran prima adorni i predecessioni Re Normannie Svevi.

I Capitoli stipulati e giurati da Carlo nel modo che il Papa gli avea cercati, secondo che vengono rapportati dal Summonte, da Rainal-

do, e da Inveges, fono i leguenti.

I. Fu inveltito da Clemente Carlo Contz di Provenza del Regno di Sicilis sièra e citra, cioù di quell' flola, e di tutta i. Terra ch' è di qua d'al Faro infino a' confini dello Stato della R. Chiefa, eccetto la Città di Benevento con tutto il fuo Territorio e pertinenze, e ne di inveflito pro se, descudentibus massinis s' feminis: s'ed massinis ransinista, s'eminia son succession s' o internazionale, propositio reputationale productionale della considerationale della considerazione della

II. Che non poffa in modo alcuno dividere il Regno.

IIL Che debba prestar il giuramento di sedeltà, e di ligio omag-

gio alla Chiefa Romana.

IV. Che Carlo non aspirafic affatto, o proccurafic farti eleggere o ungere in Re ed Imperadore Romano, ovvero Re de Teutonici, o pure Signore di Lombardia, o di Tofcana, o della maggior parte di quelle Provincie, e se vi foss' eletto, e fra quattro mesi non rinunziasse, è intenda decaduto dal Regno.

V. Che non aspiri ad occupar l'Imperio Romano, il Regno de'

Teutonici, ovvero la Tofcana, e la Lombardia.

VI. Che se accaderà, stante le contese ardevano per l'elezione dell' Imperador d'Occidente, che soss' eletto Carlo, debba alle mani del R. Pontesice emancipar il suo figliuolo che dovrebbe succedergii, e al medesimo rinunciar il Regno, niente presso di se ritenendolene.

VII. Che il Re maggiore d'anni 18 possa amministrare il Regno, ma essendo minore di quest'età, non poss'amministrario, e debbasi por-

DEL REGNO DI NABOLI-PAR. H CAP. X.

re fotte la cultodia, e Baliato della R. Chiefa infino che il Re farà fat-

storie Res . R . mer wice . Wills Cheile accadelle una fun figliusla femmina cafarir coll'Imperadore vivente il padre, e quegli defunto rimanels' ella erede, non polfu fuccedere al Regno ; e , le deferie a lei la fucceffiane del Regno , fi

cafaffe coll' Imperadore, cada dalle ragioni di fuccedere

Bliefk Chelib Regno di Sicilia non fi possa mai unire all'Imperio . X. Che fia tenuto pagare per lo cenfo otto mila once d'oro l'anno nella festa de' SS. Pietro e Paolo in tre termini, e mancando decada dal Regno : e di più un palafreno bianco, bello, e buono ( .e fecondo un iftromento che fi legge nel regale Archivio, rapportato da Chioccarelli. che fecero li Teforieri del Re Carlo I nell'anno 1274 con alcuni Menestariti di pesare alla Sede Apostolica otto mila once d'oro per questo cenfo, fi vede, che fei mila fi pagavano per lo Regno di Puglia, e due mila mer d' Hola di Sicilia ).

XI. Che debba pagare alla Chiefa R. 5000 marche sterline egni

fei melischnientle infler 3 all 1 -

XII. Che in sussidio delle Terre della Chiesa, a richiesta del Pontefice, fin tenuto mandare goo Cavalieri ben armati; in guifa che ciascumo abbie da mantenere a sue spele almeno tre cavalli per tre mesi in cialebedan anno ovvere la poffano commutare in foccorlo di Navi.

XIII. Che debba stare a quello diffinirà il Pontefice sopra la deter-

minazione de confini da farfi di Benevento,

XIV. Che dia ficurtà a' Beneventani per tutto il Regno, ed offerve i loro privilegi : e che permetta di poter dilponere liberamente de' foro-propre benilares

KV. Che non posta nelle Terre della Chiesa R. acquistar cos' alcuna per qualunque titolo, nè ottenere in quella Rettoria, o altra Podestaria. XVI. Che s'abbiano a restituire alle Chiese del Regno tutt'i beni,

che alle medefime furon, tolte mais

m ereKVII. Che tutte le Chiefe, loro Prelati, e Rettori godano della libertà Ecclefiastica, e particolarmente nell'elezioni, ristabilendo Clemente ciò che Alessandro IV avea aggiunto nell'investitura data ad Edmondo figliuolo del Re d'Inghilterra, cioè che il Re e suoi successori non s'intromettano nell'elezioni a postulazioni , e provisioni de' Prelati", in guife che net aute electionem , five, in electione, vel post , Regius affenfur, vel. confilium aliquatenus requiratur; loggiungendoli però, che ciò non abbia a pregiudicare al Re e suoi eredi in quanto s'appartiene in jure patronatus , fi quod Reges Sicilia , feu ejufdem Regni , & Terra Domini, baltenns in aliqua , wel aliquibus Ecclefiarum ipfarum confueverunt babere : in tantum tamen, in quantum Ecclesiarum patrenis canonica institute concedunt ; liccome per ciò non furon esclus' i Re, sempre che Tom. II,

1 17 5 1 70 " la persona eletta foffe loro fospetta d' infedeltà , d' impedire il possesso. e concedere il placito Regio alle Bolle di provisione.

" XVIII. Che le cause Ecclesiaftiche faranno trattate innanzi agli Or-

dinari , e per appellazione dalla Sede Apostolica .

XIX. Che abbia a rivocare tutti gli Statuti emanati contre la li-

berth Ecclefiastica.

XX. Che i Cherici ne per le cause civili , ne per le criminali si possono convenire avant' il Giudice Secolare, se non fi trattaffe civilmente di cause attinenti a' Feudi .

XXI. Che niumo imponga taglie alle Chiefe.

XXII. Che nelle Chiefe vacanti son poffa pretendere ed avere ne regalie , nè frutti.

XXIII. Che gli eliliati della Sicilia fi riducano nel Regne , fecon-

do che comanderà la Chiefa Romana. XXIV. Che non faccia lega, o confederazione con alcuno contro

la Chiefa .

XXV. Che debba tener pronti mille Cavalieri oltramontani, appe-

recchiati per Terra Santa, o altro affare della Fede. Quelle fono quelle convenzioni, delle quali spesso Marino di Caramanico, Andrea d'Ifernia , e gli altri nostri Serittori fanno memoria quando trattano de pefi, che nell'inveflitura dat'a Carlo, furono da Papa Clemente aggiunti .

A.I. 1364

Accordate in cotal maniera quelle Capitolazioni, intraprende Carlo il passaggio per mare con pochi legni , e giunge , dopo aver miracolofamente fcampate l' infidit telegli de Manfredi con 80 galee , nel mele di Maggio a Roma, ove fu da Romani con applaufi ricevuto . e fu tanta la vanità, narra l' Anonimo, de' Romani , che ritenendo effi per la dignità Senatoria un picciol veftigio dell'antica loro libertà , vollero di quella spogliarfi, ed esclus'i loro nobili, crearene Carlo lor Signore e Senatore perpetuo di Roma. La Contella Beatrice fua moglie accompagnata da molti Capitani, e Cavalieri Franceli e Provenzali, fece il viaggio per tefra.

Quelta si felice venuta di Carlo gli dil tanta riputazione e fama di Principe valorofo, che vennero tofto da lui tutti que' della fazione Guelfa a visitario, e ad offerirfi di fervirio. In tanto sit suo esercito ch' eras' inviato per terra, dopo varj avvenimenti, era entrato in Italia. e la Contella Beatrice a Roma; e defiderofo d'entrar prefto nel Regno, per timore che trattenendosi troppo in Roma non venisser a mancargi'a denari per supplire alle paghe de foldati , follerito l'espedizione ; unen-

do tutta la fua milizia per combatter l'efereito di Manfredi .

Ma prima d'uscir di Roma volle che Clemente il coronasse Re, ed infieme gi' inviaffe l' investitura. Il Popuefice , ch'ore a Perupia , gli DEL REGNO BE NAPOLI PAR. II C. P. X.

Spiel fet Bolla per la quale cammite a cinque Cardinali, che in 5. Gior Laterano vunti all' attre pubblicaffera la Bolla dell' invelitivat, a ricei veffero dal Conte il giuramento di fedeltà, del ligio amaggio, a dell' offervanta di que Capitoli di logra sotati, a colo debite forme il coronaffori Re dell' una e Patera Stellaza Li Cardinali definanti nel giora no dell' Epifania 6 Gennajo di quell' anno, colle folite cerimonie coronarono Carlo Re d'ambedue le Sicilie influente con Beatrice fua moglis, e fi leffe la Bolla, per la quale e on que' patti riferiti l'iavefità del Regno di Sicilia, o' de sono Terra citra Phanum Cre, acepta Civitate

Beneventana Oc.

All'incintro i Cardinali cicurerono il ligio omaggio del Re, cel Iguramento di fedelte, la cicu formola infieme colì liftomento del la coronazione vien rapporato dal Turini, ed è: Nos Cerolus Dilignostica Rea Sicilie, Duesna Apulie, O Principeras Capua Colè Vidio Duminis Ora Diagnis Cardinalibus, quibat per literar fuat Dominus Papa somnifis extepsionen ligis bomagii, quad pre Reguo Sicilie, an alia Erreri Nobis a predicta Estella Romana solectfis tenemer, nidem Dominus Clementi Papa IV. O gius fiscofforbia canonice instantibus, O poedi-Re Estelfa Romana Giavera, un in manibat colbris, viese, O monina spina Domini Clementi Papa o un imanibate colbris, viese, O monina spina Domini Clementi Papa o Università di publica di publica di Coloria di Coloria

Dono ancora questo erincipe sin ricompensa e memoria di quest'atco al Capitolo di S. Pietro, e fuoi Canonici sin perpetuo, ile rendite e proventi della Biglivà della Città d'Aitona, e l'altre rendite che Camera Regia efigeva sopra di alcuse Terce site negli Abruzzi, come per una carta dell'Archivio Regio-rapportira il Tutini; i, e di più quali

anno in perpetuo 50 once d'oro fopra la Dogana di Napoli .
Quella è la prima feritura y nella quale quelti due Regni veogon

la prima volta chiemati di Sicilia sirua. Cultra Pherma, leggendoi quivi Clemen IV infendaviri Repnas divisita vita, Cultra Pherma. Leggendoi quivi Clemen IV infendaviri Repnas divisita vita, Cultra Pherma. E da qui in propretto di tempo tebe caigste il altro titolo modernoi Rev strainfana Sicilia i Carlo però mai l'and nei foni diplomit, e privis leggi, ma ricena fempre più antichi titoli, feccome fi a offervato nella riferita ferittura del ligio omaggio. Pervanne poi a Carlo, dopo lamone ed di Corractivo; per cefficio di Maria d'Anticolia II titolo e la committa di Reventiletime.

Terminate le feste della coronazione, il Re Carlo si pose in cammino colle sue genti contro Manfredi, ce a aviò verso S. Germano il

Papa

Papa per agevolar l'imprefa mando in Sicilia il Cardinal Rodolfi Vefevor d'Albano, accid coorfignafe i Siciliani, e follevaffe que popoli contro Mungrati o Altra renciara aven già apubblicata in Italia.

§ III. Baseglie rra Carle e Manfred well pain realite 44 196

corner Carlo Re d'ambatac te à c'e etter e en lle re ce da ce ! L Re Manfredi non tralofciava conf intrepidezza e valore accorrere in tutte le parti per prepararfi ad una valida difefa . Stupiya in veggendo il suo nemico non solo aver con tanta felicità su poche navi valicato il mare; e ssuggito l'incontro delle sue galee, ma con giubilo e felte effere flato riconosciuto in Roma e istrutto il suo esercito effergià ne' confini del Regno . L'Stupiva in vedere ne' medelimi luoi fudditi tanta incostanza e volubilità , sembrandogli che tutti chiamassero Carlo, e già per ogni angolo non s'udin' altro che il fuo nome, e quello de' Francesi. Non tralasciova in tanto il mal avventuroso Principe inanimarghi, ed incoragiorghi alla difefa ; ed a ral fine convoco in Napoli una general Affemblea di tutt' i Conti e Baroni , richiedendogli del lor ajuto. Scorreva egli or a Capua, or a Capparano, or a Benevento, e commise la custodia de passi a due, de quali dovea promettersi ogni accortezza e fedeltà : al Conte di Caferta fao cognato , ed al Conte Giordano Lancia suo parente. Presidiò S. Germana, ed ivi pole gran parte de'fuoi-Cavaliert Tedeschi e Pugliefi, e sutt'i Saraceni di Lucera; ed intanto va a Benevento per tener in fede quella Città, e per accorrere da quivi a' bilogni del suo escreito, ed indi passa a Capua,

Ma tette quelle pretenzioni nieste giuvanos all'infelice Principe, poithe effendo Carlo giunto all'altra eix ed. Garigliano pecifia e Cep-parano, il Conte di Caferta ch'era alla guardia di quel palfo, con alcune ficale fi rittin indietro, e laficio che pafaffe, il lume fanz alcun ofiscolo; il Conte Giordano flupifice del tradimento, e torna indietro per la via di Capus a trovar Manfeedi. Ecco come Carlo co, flo. vii; teriofo efercito entra nel Reune; e come tetti i luoghi apetti fe gli rendono, 100a perendendo Aquino, e la Rocca d'Arge.

Il Re Manfredi internatifice al tradimento, ad avendo Jubito unito le fue genti coll' derectio del Corte Giredano, comincido a temper non gli altre Baroni facefiero il famile, ed avendo già per folgetta la fest de Regnicolli, trattò di voleri irende Carlo annico, ed instruta, con lui di prese orando pertuatto funi Ambifeiadori al medelimo a corcargii pe, ce o treguatta il Re. Carlo, che vedeta in forenna nolar rial fine santo, non volle perdere si buone occasioni, onde agli Ambifeiadori, nel fuo linguaggio Franceico, ciede qual' altresa sipolata Diris al Saldam di Lustra, che is vuo lui una vaglio al past ad tregua, e che peglo e in man-

10

derè lui all'Inferue, o gif manderà me in Paradite. Avera Carlo pea inanimare i fitof foldari los perfusio, e thegis militava per las Fede Cattolica contro Manfedi (formanicato, cretico) e Saraçcio, et dii crus foldati di Cristo; e che in qualuqui evento il tarebbero espatit ad una certa vittoria o d'effet cronati colla crona dei materito; amorano; o debellando l'inimico; con corona trionfate d'altoro, e renduti gloriole el immortali per tutti fecci. "Svala de la seconda dei materiali per tutti fecci. "Svala de la seconda dei materiali per tutti fecci. "Svala de la seconda dei materiali per tutti fecci. "Svala de la seconda dei materiali per tutti fecci. "Svala de la seconda dei materiali per tutti fecci. "Svala de la seconda dei materiali per tutti fecci. "Svala de la seconda dei materiali per tutti fecci. "Svala de la seconda dei materiali per tutti fecci. "Svala de la seconda dei materiali per tutti fecci. "Svala de la seconda dei materiali per tutti fecci."

Ricevuta Manfredi quelta rifpofta , for tutto rivolto all'armi; ed avendo ripofta tutta la fua speranza nel nagliardo prelidio ch' avea lae fciato in. S. Germano, credea che il Re Carlo non avesse da procedere più oltre per non lasciatsi dietro le spalle una banda così grossa di saldati pemici, e che per lo fito forte di S. Germano fi farebbe trattenuto tanto, che o l'efercito Francese fosse diffolire per trovaria nel mese di Gennajo in que' lnoghi paluftri e guazzofi , o che a lui arrivaffero gagliardi soceorsi di Barberia, dove avea mundato ad assoldar gran numero di Saraceni, o di Ghibellini di Tofcana e di Lombardia. Ma ecco i giudizi umani come toko vengon diffirati dagli alti giudizi Divini: poiche contro la natura delle flagioni, i giorni erano tepidi e fereni , come foglion effere i più belli giorni di Primavera ; e quelli ch'eran rimali al prelidio di S. Germano non moltrarono quel valore nel difenderlo, ch'egli'aven promeffo, perche în brevi di, per la virtu de' Cuvalieri Francefi, dato l'affaito alla Terra, con tutto che i Saraceni valorofamente fi difendeffero, fu non di meno quella prefa, e gran parte del presidio uccifa: - 3

Come Manfredi intefe la perdita di S. Germano, ritornando di la la gente sconsitta; e mandata molta gente a presidiar Capua, egli consigliato dal Conte Galvano Lancia, e dagli altri suoi fidati Baroni , fi ritiro nella Città di Benevento per aver l'elezione o di dar battaglia all' inimico quando volca, ovvero di ritirara in Puglia se bisognasse. Il Re Carlo intendendo la ritirata di Manfredi in Benevento si pose a seguirlo, e giunfe appunto il festo di di Febbrajo a quella Campagna, e s'accampe due miglia lomano dalla Città, e manco d'un miglio dal campo de nemici. Allora Manfredi, col configlio de principali del fuo campo delibero dar la battuglia giudicando che la franchezza de foldata di Carlo poreffe promettergli certa vittoria. Dall'altra parte Re Carlo fpinto dall'ardire fuo proprio, e da quello che pli dava la fortuna , la qual parve che à tutte l'imprese sue le favorisse ; posto in ordine i suoi, ancorche ftanchi, ufct ed attaccare il fatto d'arme, ande, fi cominciò quella memoranda e fiera battaglia, "la quale con thete; le circoftanze vien deferites dell' Anonimo, dal Summonte, Inveges, Tutini, e da 

L'infelice Manfredi, mentre la pugna tutt' arde, ed egli la mira

son rilevato colle, voele due fichice sel fue afeccito ch'eran mul menate di nemici, e volendo movare la terra, eli era fotro la fias guida sotta di Puglicio, grida s'Capitani fuoi che tofto ivi accorasfiero alla difefa: c'avvede che molti de notri Regnicoli, corretti da Carlo, feguirano il fuo partio, e cen infime tradimente non ubbidianno ma s'aftenevano di combattera quand' il bifogoo più l' richiedessa. Allora morire, che fopravivera e anni ziatono fiasi Campiosi che sedes in quella frage marire, cala egli al campo, cd ove la pugna più arde fi milchia aclla più fotta fehirera de fiosi zemcio, e tra loro compatendo, da colpi di fossofciuto braccio, perchè niun poreffe dara il vanto di fou morte, reftò infelicemente in terra effinito, a fossofciuto tra inquemerabile folla di cadavari affinit, are di prissa che foffe ravgiliato, mai-feramente giaque. Così infantamente da fuoi traditio no l'america.

Ecco J infelice fine di quello invitto e valorafo Erce, Principe, cui fe togli la fosserchia ambazion di reguare, e non avelle avuto l'odio di più Romani Pontefici che lo dipinfero al Mondo per crudele, barbaro, e fenza Religione, da paragonaria è più fanco i Capitani de fecoli vetuffi. Della fus magnificorga fone a not rimali beo chiari vellici.

al Porto di Salerno, e la famola Città di Manfredonia.

Intaren l'efercito di Carlo avendo interamente didatte quello dell', infelice Manferdi, inoletto di al Regoo, e di n pullando non vi fu caudellà e llrage, che i Francci non utilifero: Benevento ando a facco ed a ruba, e fia perdonato a Refio, a da del A. Que' Baroni che nella puega non reflarono ellimiti, parte fuggendo femagucano, la morte, e parte infegniti da que' di Carlo funo l'atti prigioni esi alcuni me farron amandati prigioni in Procenza, ove gli fece morire d'algra a candel moste; alcuni altri Baroni Tedelchi e Paglieti ritenne prigioni in diverti luogibi del Regoo; ed a prophiser di Bartolomno Pignattili Arcispiccoro di Cofenza die libertà a Conti Galvano e Federico fratelli, ed a Coserado e Masion Capece di Napoli cari factili; ed

Erm footh ere giorni, e di Manfredi non a aven novella, tonto che fi credin avetle colò finga (campto la morte; mi stata fir de Carbo e fattiffina ditigenza nel campo esa cogii morti, fin finalmente a să firebrija revvisito i fin o scalagene, a condetto aventi al Re, lo fece o ficreare da Riccardo Conte di Caferta, e dal Conte Giordino Lancia, e da altri pringinierieri a guando fin esfonto ngli preli alla Giordano, quelli tofto che la rimanebbe, dandoli applie mama al reltra, a piangendo è gli prito forpo tenantolo a discento i Giordino, di prito forpo tenantolo a discento i Giordino, de si sa danosi, translamane del ci i conggetta principale mama di patrica, giunta del Regis, prochi mi è angene am collette, ali imi penefin misdere; pe, assompognam

BEL REONO DI NAPOLI PAR. II CAP. X.

ti alla morte, come ti fano melle mijenie; e così pingendo non fe gli potea diffaccare, commendando que Signoti Francesi munico sottanta lus fedeltà, ed amore verfo il morte Priseire. Richiefto Carlo edi Francesi impietofiti del cafe chremo, che facette onora almeno, degli ultima ultici, con fangli dar fepotura in luogo facero, si oppoè il Legato Apos fiolico, dicendo che non conseniva, esfende morto in contunacia di Santa Chiefa, omde Carlo loro rispole, ch'egli lo farebbe molto volentici fe non suffe morto frommicato. Per la qual coda se il suo cata vere septilito in una fossa pressio il Ponte di Benevento, ove ogni soldato, affinche à posteri fosse noto il luogo de suo sepotero, e l'ossa cultodite; vi butto una pietra, segmendovisi perciò in qual luogo no piecio monte di fassi.

Ma l'Arcivelcovo di Cofessa fere inimice di Manfredi, cui non baltò la morte per eltinquere il fue implassibil odio, a da alta voce gris-dando cominciò a dire; che februe non foffe flato Manfredi lepolto si luogo farco, cra però flate Il fue calavere polto prefio a Benevanto in terreno chi era della R. Chiefa: che dovra quel case morto levardi da quel luogo, o portari fuori del Regno, ie a offa battari al vento; del cui zelo tanto fi compiacque Fapa Clemente, che faton l'offa difforterrate, ed a lume fepato futoro trafforate in riva del futoro Fundo, oggi appellato Marino, ed efpolto alla pinaggia ed al vento, tanto che gli alteratori di que fluoghi pono proceso mai di quelle trovar (expo, o memo-

ria alcuna.

## § IV. Compilazione delle Decretali, lor ufo, ed auterità.

Ecretall eron ne primi tempi chiamate quelle lettere che i Vefcovi delle Sedi maggiori ferivevano a Padri della Chiefa, che gli vichidevano-di qualche parere intorno alla dotrina e difciplina della Chiefa. Ma poi il Postefac Romano, come Capo della Chiefa, a efficado innitatta lopra tutt'à Vefcovi e Patriarchi, e facendo perciò valere la faa autorità più di tutti gli altir, i a apporpit egli folo di mandar fue epitole a Padri di tutti gli altir, i a apporpit egli folo di mandar fue epitole a Padri ed a Vefcovi, che ricorrevano a lui per confuttarif di qualche affare delle loro Chiefe, e perventte quell' epifolo a qualche numero da Pasa delle loro Chiefe, e perventte quell' epifolo a qualche numero da Pasa quelle confernate, acquifando vigore non meao che i Canonii fabilità ne' Concili; fiecome fi ha dal Sinodo Romano fotto Gelafo nel citato anno. Ma a' rempi di Carlo M. che favori cotanto i Pontefici Romani, sequifando più forsa le loro decettali; fi comiscio a fepararde da casoni, e riputandofi non effer mellieri per aver vigore d'effer confirmate da Concili o Sinodi; il ceredette ch' effe cho ballaffero per regolar, il ad Concili o Sinodi; il ceredette ch' effe cho ballaffero per regolar, il a

lot-

contrinave la disciplina della Chiesa perciò s'attrodusse un eurovo dritto Ponteficio ; dalciando flar da parte i Canoni de Concilionelli la marca don La potenza de Romani Pontefici le ftele in quello secolo decimoterzo cotanto y che non fu vedută su saltri, templo maggiore in Wolevan effer creduti Monarchi non men nello spirituale, che nel temporale , e s'arrogavano perciò la facoltà di poter deporre i Principi da loro, Stati e Signories chiamargl'in Roma a purgarfi de delitti, de quoti erapo flarivacculatile affeame loro certo termine a companire, fentenziareli, e nel culo mon ubbidiffero e dichiarargli decaduti da loro Reamis affolyere i lera vellalli de cincamenti data ed invitar alcuni alla conquiffa delle Simone a and erano flati depulli. Riputandoli Signori del Mondo y non aveano difficoltà d'inveftire i loro devoti di Provincie e di Regni in tutta la Terra; ed in tutto il Mare d'Islo e Golfi; e d'altre Provincie seonosciute e lontane i La Cattedra di S. Pietro volevano che si siputaffe la Rengia univertale del Cristianesimo, ed a questo fine ingrandirene i Cardinali , e depreffero i Velcovi, per render più macftola la for Sede ed Innocenzio IV volle, che alla Regin dignità folle la lore anguantiate i tanto che dagli adulatori della Corte Romana vennero anche chiamati Grandi Senatori, che venerati con regali onoranza eleggono il Suprimo Principe, che così chiamano il Papa e ed affiltono al luo mencione diserve el elgallo ella pierre ed si vento inclui estado arrigidad

Divenuto il Papa Monarca, i Cardinali gran Senatori, e ila Sede Apostolica Reppia, e Corte universale del Cristianesimo, Gregorio IX per maggiormente stabilite la Monarchia applicò l'animo ad una compilazione e- pubblicazione delle Decesali , le quali serminatoro di metter interamente in rovina il diritto antico de' Canoni , e stabilirono la polfanz'affoluta e fenza termine de' Romani Pontefici , con formare van suova polizia per la Chiela accomodata a fuoi tempi, imitando glumperadori Teodofio e Giuffiniano , c di ridurre, in un corpo tutte l'epistale decretati de' suoi predecessori con separarle da' canoni , e dalle alte' epistole de Pontefici ; le quali non potevano servire come quelte ch'egli trascelfe, per flabilire la Monarchia Romana, e massimamente per la materia beneficiale, e per lo Foro Episcopale, giacche mutate le cole, in compilazione del Decreso non era a propolito per maggiormente ftendere la consicenza nelle cause, e la loro giurisdizione. Ond' egli ordino la compilazione d'un nuovo Codice, ed aboliti tutti gli altri referitti : volle che quello suo libro , che chiamo Decretale , avelle . tutta la forza e vigor di legge, che concerne più all'edificazione de' processi, che dell'anime .

La prima compilazione di quelle lettere decretali feparate de canoni la fece Bernardo Circa Prepolito di Pavia, poi Velcovo di Facaza, il quale fotto certi titoli dispose le decretali de Pontesci da Lucio III DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. X.

III infino a Papa Celeftino III, che pervenne al Pontificato nell'anno 1111. Quella raccolta fu chiamata libro delle Stramaganti, perchè le Coltituzioni ivi racchiule vagaran fiori del Dezerte. In questo decimo tezzo (ecolo ne furfe un'altra, di cui fi nominano tre Autori, Gilberte, Aflano, e Givonani Gallenfe. Questi imitando Bernardo, raccolicro le decretali di quelli Pontefici, che visifero dopo Bernardo. La terza la dobbiamo a Bernardo Compofiellano, il quale da' Regiltri d'Innocenzio III Pontefice il più dotto, c'il maggior iscitore di decetali, le raccol-

fe . e fu chiamata Romana . Tutte queste Collezioni essendosi fatte per privat' autorità, allegate nel Foro o altrove non avean vigore alcuno, ond'era di mestieri da' ferigni della Chiefa Romana cavar gli esemplari perchè sacessero autorità. Per la qual cofa Innocenzio III a prephiere de' Romani diede la cura a Pietro Beneventano suo Notajo che sacesse una nuova Compilazione. Questi nell'undecimo anno del suo Pontificato intorno il 1210 la sece, e su la prima raccolta del jus Pontificio, che si facesse con pubblic' autorità, come nota Mastricht nell' istoria del diritto Canonico. Paffati cinque anni, coll'occasione del Concilio tenuto in Laterano sotto il medelimo Pontefice , se ne fece un'altra nel 1215 , nella quale suron aggiunte tutte le decretali e referitti , che in quello spazio eransi emanati. Dapoi nell'anno 1227 Tancredi Diacono di Bologna ne fece un'altra, nella quale uni le Costituzioni d'Onorio III successor d'Innocenzio: ma quantunque fosse slata terminata in quell'anno, nel quale morì Onorio . Gregorio IX suo successore, che meditava oscurar la fama de' fuoi predeceffori con una più ampia e nuova Compilazione, la fece supprimere, ne mai vide la luce del Mondo, se non quando Innocenzio Cironio nell'anno 1645 la fece imprimere in Tolosa colle sue

dottifime chiofe.

Gregorio IX sdunque per magiormente flabilire la Monarchia Romana ordinò, che fi compilaffe un nuovo Codice, nel quale ad imitazione dell'imperadore Giufiniano volle, che rificate le altre Coftituzioni de Pontefici fuoi predecessori, e quali non erano più confacenti a suoi tempi, a sinettifero in quello le sue, e i altre de suoi predecessori, e suoi manie a proposito, e do latre a ciò, perchè non si avesse consone di riorere a la se civile, flabili da se molte cose, dice Cujacio, ancorchè non richiesto, assinchè con questo suo codice si repostatero i Tribunali ne giudizi, e le Scuole nell'insignara a si giovani la Giurisprudenza. Commite la Compilazione di quest'o per a Raimondo de Primagnete del Contacto di Barcellona, Frate Domeniano, gran Canonisa ed Esquissione in Castalogas, Consessor, Frate Domeniano, giona. Gregorio i, tratto dalla sama della sua dottrina e bonti de' comini, lo foce veniri in Roma, e lo creb Cappellano e Penitenziaro, di-

, lo lece venir in Roma, e lo creò Cappellano e Penitenziero, d Tom. II. O gni

Explanacy Coby

ISTORIA

100 guità che a que' tempi non fi conferiva se non che ad uomini riguardevoli, e letteratissimi. Costui esquendo la sua commessione la ridusse a compinento. Divise l'opera in cinque libri, e seguità l'istessimo che tenne Triboniano nella compilazione del Codice di Giustiniano.

Gregorio, vengendo terminata l'opera a feconda del fuo genio, tofoo promulgo una Coftituzione, che la prepole all'infello Codice, per la
quale abolendo tutte le altre, comandò a tutti che folamente di quefla
Compilazione fi fervifiero così ne' giudizi come nelle fucule; proibendo
che niuno abbia l'ariimento di farne altra fenza feezal' autorità della
Sede Apoftolica: e comandò ancora che per tutto il Mondo fi divolgaffe, edi nutte l'Accademie, ed Univertità d'Europa fi esgeffe.

Non vi su parte d'Europa che per la potenza e gredito di Gregorio non la rievesse con artore, e si mossilero i Frossessi da vicularia 
parti, non. men ad infegnaria nelle Scuole, che di farvi copiose chiose. 
I primi surono Ressimo, s'invessor, accessor al suglete: Redavico di Pezopossile, e Pietro Corbola, ovveco Balisto Spagnuolo: Bertrando, Damaslo, ed Alman Inglete: Pietro Proposti od Pavia, Pietro Galing di Volterra, Bernardo Compositiano, Vincenzo Cassiglione di Milano, Gio: Testomico, e Taneccasi. Seguitarono Gassigliono, Masso, e Giacomo d'Albongo Vescovo di Faenza, Pincenzo Gossigliono, Rosso, e Giacomo d'Albongo Vescovo di Faenza, Pincenzo Gossigliono, Rippo, Innucenzio Ossigliono, Pietro
Sampso, Egialio Bolognesio, Banagania di Arezzo, Franceso da Verestii,
Razino di Mantua, e l'Arcidiazono. Ma surie poi sopra gli altri Bermardo Battono di Pazigi, il quale raccogliando tutte le coltono Chiose,
ne sece egli intorno il anno 1240 una più ampia, trasferendo a se la
gloria di tutti.

Anche i Monaci per secondare il genio de' Pontesici v' impiegarono i loro talenti, e sopra queste Decretali composero un' opera intitolata Suffiagium Monachoum, ma ripiena d'errori e di cose vane. Frate Giacomo Canonico di S. Giovann' in Monte volle anche affaticassi; ma

così egli, come tutti gli altri riuscirono inetti.

Dopo quella Compilazione di Gregorio non tralafciarono altri Pontefci iuni iuvelori di fiabilire altre Collinzioni, ficche nel fine di quello festo XIII Secolo non fosse filmata necessaria da Bonifacio VIII una nuovi altra Compilazione. Se ni erano stabilire da Gregorio issesso multe da innocenzio IV, da Aletsandro IV, da Urbano IV, da Ciemente IV, vida Gregorio X, da Niccolò III, e dall' istesso Bonifacio e Vi erano ancora molte Cossilizazioni fatte nel Concissio di Lione nell'anno 1345 sotto Innocenzio IV. Ve ni erano pure delle stabilite nell'altro Concisso di Lione tenuo est 1275 fosto Gregorio X. Pet tanto Ronifacio VIII, il quale sopra tutti gli altri suoi predecessori bebe idee molto grandit e vasse del sonostificato Romano, riputando per quella sua veramente suoi proposito del prop

107

pa fia maneggiar ugualmente i due coltelli , e la fovranità temporale effer dependente dalla spirituale ; volle che di tutte quelle Collituzioni fe ne facesse una nuova raccolta, e sosse come Giunta a quella satta da Gregorio IX, e ne diede l'incumbenza a tre Cardinali, a Guglielmo Mandageto Arcivescovo d'Embrum, al Vescovo Berengario Fredello. ed a Riccardo Malumbro da Siena gran Dottore di que tempi, e Vicecancelliere della Chiela Romana. Coftoro diedero compimento all'opera, e la divifero pure in cinque libri, e quali in altrettanti titoli, come fu divila da Raimondo di Pennaforte la fua. Bonifacio, compita che fu , la fece pubblicare intorno l'anno 1299 , e volle che s'aggiungesse al volume delle Decretali di Gregorio, e si chiamasse perciò il Sello libro: e con sua particolar Bolla ordinò che da tutti s' osservasse, che in tutte l'Università del Mondo si leggesse, e ne Tribunali avesse la fua forza e vigore, non altrimente di quel che Gregorio fece per la fua: ma in Francia questa compilazione di Bonifacio non ebbe gran succello, non folo per contener molte ordinazioni riguardanti l'ingrandimento della sua potenza, e del maggior guadagno della sua Corte, ma ancora perchè molte cose in quella avea stabilite in odio del Regno di Francia per le controversie, ch'allora ardevan fra lui e'l Re Filippo il Bello. Non così gli avvenne negli altri Regni, dove fu con onore ricevuta, nè vi mancarono Canonisti che vi facessero le loro Chiose, e fra gli altri il famoso Giovanni d' Andrea insigne Dottore del diritto Canonico di que' tempi .

Seguirono dapoi nel feguente fecolo XIV l'altre collezioni chiamate le Ciementine; ed anche l'Effravaganti, affinché corrispondessero alle Novelle, come quelle del Decreto alle Pandette, e le Decretali al Codicere nessi ultimi secoli si venne a far compilare i libri delle llistugioni,

Quelle-Décretali preffo noi durante il Regno de' Svevi in quelle cofe che în opponeravon alle noftre Caflinzioni, non chèbro gran fuscello; e così Federico II come gli altri Re Svevi fuoi fuccellori fectro valere le loro Coltituzioni, e quelle de' Re Normanni fuoi predecellori, contraftando con vigore alle lorprefe che intenderano fare i Romani Pontefici lopra i loro diriti e fupreme regalie: facevano valere le leggi da effi flabilite fuorpra i matrimoni, fopra gli acquifit de flabili alle Chiefe, mantenerano le loro Regalie nelle Sedi vacanti, nell' elezione de' Prelati, e fopra tutto ciò che nel precedenti Capitoli fi è potto difervare.

Ma caduto quello Regno fotto la denominazione degli Angioini nomini ligi de Pontefici Romani, e da quali riconofevano il Regno, prendendo vigore la fazion Guelfa, ed abbaffata la Ghibellina, tantofio fi vide tutto mutato, ed introdotte nuove maffime, e le Destetali non pur ricevute ed infegnate nelle feuole, ma anche ne Tribunali; non già per l'eggi d'alcun Principe, ma per l'uio e confuetudine, che di quel.

le s'avea in ciò che non era espresso nel diritto civile, e malfimamente per l'edificazione de proceffi nelle cause forensi, per la forma, e per l'ordine di procedere ne giudizi, contenuto nel secondo libro : siccome ancora per le cause Ecclesiastiche, e dove accadeva disputarsi di cosa che poteva portar peccato e pericolo della falute dell'anima, come scriffe Arturo Duck sopra l'Autentiche del diritto civile. Ed i nostri Principi d' Angiò, ancorchè conoscessero essersi quel volume satto compilare per gareggiare colle leggi degl' Imperadori , ed ingrandire la potenza de' Pontefici , e che si metteva mano non pur alle cose Ecclesiastiche , ma anche alle profane, con affumersi autorità di giudicare sopra tutte le cause ne' Domini de' Principi Cristiani, così fra gli Ecclesiastici come fra laici : nulladimanco parte per trascuraggine ed ignoranza , non fapendo effi farne migliori, parte perchè molto lor premea aver la grazia e buona corrispondenza de Pontefici , non si curarono di farle valere ne loro Domini, e che non pure nelle pubbliche Scuole s'infegnaffero, ma anche ne' loro Tribunali s'allegaffero.

I nostri Profestori percip vi s'applicarono non men di quello che factora gli altri nell'altre Città d'Italia, onde imbevuti delle loro madifime, ciò che non era a quelle conforme, era riputato strano ed ingiu-fino. Alcune Costituzioni di Federico, e degli altri Re Normanni parvero loro empie, e tra l'altre quelle che disponevano de mattimonj, degli acquisti, della cura della roba delle Chiete vacanti, e simili: si tredette che ciò non posteste appartence alla postellà del Principe, e foci-

fe un metter la falce nell'altrui meffe.

A tutto ciò providero ancora i Romani Pontefici nell'invefitiure che diedero a' noferi Re, e Clemente IV in quella che diede a Caio I d' Angio, volle che s' annullaffero tutte le Cofituzioni, e tutti gli Statuti, che riputava effer contra la libertà Reclefallita (che fi diffi in namzi al Cap. XIX dell'invefitura), tropliendogli molte regolie e preminenze, che i Re Normanni e Svevi s'avan mantenue; onde prefici di noi nel Regno degli Angioni non folo i Pontefici Romani non che bero altun oficacio a' loro difigni di fiballire la Monacchia, ma trattama do questo Reame come lor Feudo, ed i Principi come veri Feudatari e loro lifi; vi fectoro porgetti maravigilori per loro life; vi fectoro porgetti maravigilori per loro life; vi fectoro porgetti maravigilori.

Siccome i Principi, per gratificare i lovo fedeli, e per premiare coloro che per effi militavano, concedevan Feudi, Digniris, ed Ufici,
coaì fi d'uopo al Pontefice Romano averne de'confimili per poterpli
difipenfare a coloro che militavano per la fua Corte, e trovar mezzi
per ifiabilirpli, affinche niente mancafe, ed in turto il Sacerdozio corrispondefic all' Imperio. S' illutiorinon percito molte digniri, et u uffici, i,
quali non appartengon punto alla Gerarchia della Chiefa per ciò che
concerna il luo potter fipritutule, ma indirizzati folamente per la term

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. X.

poralità e giurisalizione, e per le cose del governo politico; ed in ciò la Corte di Roma ha superate tutte l'altre Corti de Principi. Per li Feddi si sono siliunit'i Benessi;, e siccome per la materia Feddels sindenta nuova Giurisprudenza, che ha occupati molti volumi; così per la materia Benessiede ne surse un altra, che ha occupati affai più volumi presso i Camonisti, che non la Fendels presso i Legisti.

La maniera che fi praticò per fargli forgere fu non meno ingegnofa che travagliofa: bifognò lungo tempo per iftabilirgli, e s'ebbero da foftenere grandi contese co Principi, co Popoli, e Capitoli delle Pro-

vincie per tirargli tutti a Roma.

L'élezioni de Velcovi ancorché in apparenza fi lafciaffero al Clero, i Pontefici fi ferviavan di vayi mezzi per titrale tutte in Roma. 5i proceurò ancora togliere nell'elezioni l'affenfo a' noftri Principi: Clemente IV inveltendo Carlo i d'Angio, fra i Capitoli che gli fece giurare, voll'espressamente che si rimunciasse a questo affenso, e nel Cap-XVII gli preferisse nece aggli, come i stosi disception on a' intromettesse nell'elezioni possibilità gono prima nel dopo il elezione si riccressisse Rafinso, an ochamente lor rimanesse falvo il diritto, che per ragion di parroanta avelesco in altune Chiefe, per quanto i cannoi conocono a' padravia di quelle.

Rimale folamente a noftqi Re la facoltà di poter impedire all'eletto, che fe gli deffe la poffeffione fenza il lor placitoragio, e quefla pure tentarono di contrallata; ma non meno gli Aragoneti, che gli Angioni fleffi loro ligi fe la mantennero, cioè che quando gli eletti non eran loro fofpetti, davan alle bolle Papali l'avequatur; come pità effen-

pj fe ne leggono presso Ughello, e Chioccarelli.

Tolse ancora Clemente a'nofiri Re la Regalire, la quale, non men che i Re di Francil; tenevano nelle Sedi vasani del noftro Regno, con porvi Regi Baglivi, o altre persone da esti dellinate per l'amministrazione dull'entarte, per conservarie al liccessfore, secondo il preferito de Canoni, e Federico II come dalla sua Costituzione Pervenit ad audientium negliarm iti. 31 lib. 3. ve la mantenne; ficonome fece altrect Corrado, il quale, secondo che narra Matteo Paris, essendo fitto dal Pontefice imputato che avessi del cocupato i beni delle Chiefe vasanti, ri-spoie ch'egli non faceva usurpazione alcuna, ma valevasfi di quell'intellar regione, che i suoi predecessiori s'eran valsfi nelle Sedi vacanti, con dara la cura de'heni di quelle a'ssioni proccurator' sidonei, e fargli da quell'amministrare; e ch'egli era contento di valers di quelle regioni che i Re di Francia, e d'Inghilterra valevansi nelle Chiefe vacanti de Regni loro.

Ma Clemente IV ne'cennati Capitoli investendo Carlo I ciò nonpiacendogli, volle nel Cap. XXII obbligare quel Re e suoi successoria rinua-

-----

rinunziare a qualunque Regalia, stabilendo che nelle Sedi vacanti non potesse pretendere, nè avere Regalie, nè frutti; rimanendo intanto, finchè non fossero proviste, la custodia delle Chiese presso le persone Ecclefiastiche, le quali secondo il prescritto de canoni dovranno amminifirar le rendite di quelle, e conservarle a' futuri successori. Questo su un gran passo che avanzarono i Pontefici Romani, togliendo a'nostri Principi le Regalie nelle Chiese vacanti, poichè se bene in questi tempi si mostrasse di far rimanere la cura delle medesime alle persone Ecclesiastiche: e di regolare l'amministrazione delle loro entrate secondo i Canoni , nulladimanco in processo di tempo vi destinaron essi i Collett ri, e Nunzi, i quali mettendo mano sopra i beni di quelle, non più a futuri successori, ma a Roma si serbavano i frutti; onde su stabilito presso di noi un nuovo sondo, e cominciò a sentirsi il nome di Nunzio Apostolico; il che non ebbe perfezione se non nel Regno di Roberto.

Altre sorprese si secero a questi tempi per tirar tutto in Roma, poichè quando prima, fecondo i concordati avuti dal Re Gu lielmo I colla Sede Apostolica, non eran accordate le appellazioni del Regno di Sicilia, ora nel XVIII articolo dell'investitura dat'a Carlo espressamente convenne, che le cause Ecclesiastiche dovessero trattarii innanzi agli Ordinari, e per appellazione dalla Sede Apostolica; e con ciò s'estese la conoscenza, ed il Foro Episcopale in immenso, con tirare tutte le

cause in Roma.

Ma quello che portò maggior vantaggio alla Corte di Roma, e povertà al Regno, fu la provisione de benefici, ed i varj mezzi stabiliti per le loro Decretali, ed Estravaganti, e molto più per le Regole della Cancellaria introdotte da Gio: XXII, per le quali quali tutto il de-

naro delle nostre Chiese, e Monasteri andav'a colare in Roma.

Il nome di Beneficio fu ne' primi secoli della Chiesa inaudito, nè per tutto il tempo che durò la quadripartita divisione de' beni di quella, s'intese mai; ma posta poi in disuso ed annullata, si videro varie mutazioni. Siccome la parte affegnat' a' poveri si diede a' Vescovi col pelo d'alimentargli; così la porzione affegnat'a' Cherici celsò, ed in lua vece furon affegnati agli Ecclefiastici uffici certi, con destinar loro determinate rendite, delle quali si servissero i Ministri delle Chiese come di roba propria; e questo dritto di raccogliere le mentovate rendite congiunto col ministerio spirituale, su generalmente appellato Beneficio; e credesi che tal nome, ed affegnamento di rendite a ciascun ministerio cominciasse nel nono secolo circa l'anno 813, come si raccoglie dal Concilio Maguntino celebrato in quell' anno, dove la prima volta si fa menzione del Beneficio Ecclesiastico. In cotal guisa, siccome coloro che militavano per l'Imperio eran premiati con Feudi, che pure fi differo Beneficj : così i Ministri militanti per la Chiesa era di dovere che si pre-

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. X. premiaffero con tal forta di Benefici, cioè con queste rendite e dignità

Ecclesiastiche, le quali eran chiamate Benefici, affinche con tal premio ciascuno adempisse al proprio dovere ed ufficio.

Ma questi benefiej non effendo che un dritto annesso e dipendente dal ministerio di godere le rendite Ecclesiastiche in vigor d'una canonica inflituzione, bilognava che chi il conferiva avesse ragione e potestà di conserirlo, e che la persona a chi si conferiva fosse parimente Ecclesiastica per cagion del ministerio, coi con titolo perpetuo era unito. Nelle Dioceli la facoltà di conferire era de Vescovi, i quali o liberamente gli conferivano, ovvero di necessità, ed era quando il benefi io non poteva conferirsi se non a colui, che il padrone presentava in vigor del patronato che v'avea; diritto, ch'erafi a lui acquiffato o per aver fondata la Chiefa, o arricchitala di beni, sopra i quali avea instituito il beneficio.

I Pontefici Romani trovaron mezzi di tirar in Roma le collazioni, e privarne i Velcovi, ed i padroni delle prefentazioni, con inventare nuove regole. Prescrissero certi termini così agli uni come agli altri di valerfi di loro ragioni, quali elaffi, la collazione fi devolvesse a Roma. Parimente se nominavano persone indepne ed incapaci, ed a quali ostassero canonic' impedimenti , riserbando a se soli la potestà di poter dispensare, togliendola ad ogn'altro. Se fra gli presentati, o eletti accadeva litigio, la causa era tirata in Roma, e spesso il beneficio si conferiva nè all'uno, nè all' altro, ma ad un terzo. S' introdusse che il Papa potesse concorrere, e prevenire alcun collatore de' Benefici - S'inventò la Rifervazione, ch'è un decreto, per cui il Papa innanzi che un Beneficio vachi, si dichiara che quando vacherà, nessun lo possa conferire. Che li vacant' in Curia, la provisione sia del Papa; siccome tutti li vacanti per privazione, ovvero per translazione ad un altro Beneficio, ed ancora tutti quelli, che fossero rinunziat'in Curia, e tutti li beneficj de' Cardinali, Ufficiali della Corte, Legati, Nunzj, ed altri Rettori, e Tesorieri nelle Terre dello Stato Romano, e parimente li beneficj di quelli, che vanno alla Corte per negozi, se nell'andare o nel tornare moriffero circa 40 miglia vicino alla Corte, ed ancora tutti quelli che vacaffero, a cagion che li possessori loro avessero avuto un altro beneficio-

Furon ancora introdotte le Raffernazioni, comandandoli, fotto pretesto di levare la pluralità de' benefici, che chi ne avea più gli raffegnaffe; e per l'avvenire, chi avendo un beneficio Curato ne ricevesse un altro, dovesse parimente rassegnar il primo, e li rassegnati fostero rifervati alla disposizione del Papa.

S' introduffero in quello secolo le Commende de benefici . le quali fecondo la loro instituzione antica non duravano che per poco tempo :

per.

ISTORTA

112 perchè vacando un beneficio, che dall' Ordinario per qualche rispetto non à potesse immediatamente provvedere, la cura di quello era raccomandata dal Superiore a qualche foggetto degno, fin tanto che la provisione si facesse, il quale però non avea facoltà di valersi dell'entrate, ma di governarle e riferbarle al futuro successore; ma poi, ancorchè i Pontefici proibiffero a'Vescovi il commendare più che sei mesi, essi passaron a dare le Commende a vita. E le Commende delle nostre Badie rendute ricchissime, che stabilirono nel nostro Reame, han tirato in Roma più tesori, che quelle di tutte l'altre parti d'Italia.

Papa Giovanni XXII, che fi distinse sopra tutti gli altri in arricchire l'erario Pontificio, in vent'anni di Pontificato ragunò incredibili tesori, e con tutta la prosusione usata in vita, pure lasciò alla morte fua venticinque milioni . Introdusse dapoi l' Annate, ordinando, che per tre anni ognuno che otteneva bencficio di maggior rendita che 24 ducati, dovesse nell'espedizione delle Bolle pagar l'entrata d'un anno: qual pagamento però finit' i tre anni su continuato così da lui, come

da' fuoi fucceffori.

Furon anche introdotte le Pensioni sopra i benefici, le quali sono riuscite più utili, che i benefici stessi . S' introdussero anche le Coadjutorie, li Regreffi, le Grazie espettative, gli Spogli, e tanti altri modi narrati nel Trattato delle materie Beneficiarie attribuito al P. Paolo Sarpa Servita. Ma sopra tutto li tanti divieti, per potervi appoggiar poi le tante dispense, così per la pluralità de' beneficj in una persona, come per li gradi di matrimoni, per le irrepolarità, per l'illegitimità di natali, e per tante altre innumerabili cagioni, con togliersi a'nostri Vescovi la provisione di quasi tutt'i benefici del Regno, li quali eran in Roma provveduti nella maggior parte a' forestieri, esclus'i nazionali, contro il prescritto de' Canoni,

Quando nella General Dieta tenuta in Vormazia, alle querele de' Principi e de' Vescovi si trattò di togliere questi abusi, narra il Cardinal Pallavicino nella sua istoria del Concilio di Trento, che il Legato del Papa Girolamo Aleandro altamante si protestava, che ciò sarebbe uno sconvolgere tutto il Mondo; e sacendo la Chiesa un Corpo politico, diceva , che il volerlo ridurre all'antica disciplina , era l'istesso che sar tornare un giovane al vitto che usò bambino, e che siccome le compleffioni fi mutano ne' corpi umani, così parimente avviene ne' corpi politici. E quando nel Concilio di Trento s' ebbe a trattare di quest' istessa materia, per darvi almeno risorma, su la cosa più tensibile e spiacente che mai potesse proporsi . Si opposero con vigore i Prelati del Papa, e difendevano gli abusi per quest'istesso, che sarebbe dissolvere quello Corpo politico, e quella gran Monarchia; e l'istesso Cardinal Pallavicino alla svelata dice, ch'effendo il Papa il Supremo Principe, che ha tanti gran Senatori venerati con Regali onoranze in una Reggia universale del Cristianesimo, non deve sembrar cosa strana se per conservar lo splendore d'una Reggia Ecclesiastica abbia tirato a se tutte le grazie, le discense, le collazioni, e tanti altri emolumenti per le resignazioni, recressi, annate, pensioni, spogli, e tanti altri mod' introdotti per tirar denaro in Roma; poiche, ei dice, siccome qualunque Principe ri-fcuote senza biasimo i diritti per le grazie, e per le dilpensazioni, ch' egli concede secondo le tasse del suo Governo, così non debba biasmars' il Papa Principe Supremo e Monarca per ciò che concede e dispensa nel Cristianesimo: e siccome i Principi qualora taluno de' suoi fedeli s' è segnalato in qualche azion militare o politica gli concede Feudi o altra mercede; cost il Papa Principe Supremo dispensa quanti benefizi egli vuole a chi s'è fegnalato in qualche azione, o d'aver maneggiato bene un affare, compita bene una Legazione, o Nunziatura, o fatti altr' importanti servizi alla Santa Sede; ed affinche non fossero distratti da' loro impieghi, e fi toglieffe l'incompatibilità d'aver molti di questi benefici, e non adempire a'ministeri, cui son' annessi, s'introdussero, che in vece dell'ufficio, bastasse la semplice recitazione del breviario, e dell' ore canoniche.

Per mantener questa Reggia, dice ancor questo Cardinale, che hifognav' aprir più fonti per cavar denari ed onori, onde i fuoi Ministri si mantengano con decoro, e pompa conveniente a' Re; e che perciò non debbiasi molto badare all'unione di più benesici in una persona, fenza obbligargli alla refidenza. Questi sono i mezzi in verità, ei dice, per conservar con splendore l'Ordine Clericale, ed una Reggia Ecclesia. flica: uno de' più efficaci è la copia di que' benefici, i quali non obbligano a residenza: dovea provvedersi con ciò ad una Corte, e ad una Reggia universale. Ed altrove ( lib. 2 cap. 6 ) valendosi del medesimo paragone del Principe, apertamente dice, che ficcome l'Erario del Principe bisogna star sempre pieno per ben governarsi lo Stato, così tener l' Erario voto il Papa, Principe Supremo, è i' istesso che allentar la disciplina. Quindi conchiude, che il riformar la Dataria, proibire a' Giudici Ecclesiastici impor pene pecuniarie, ed il levar le spese nelle di-Spensazioni , era un allentar la disciplina ; poiche la pecunia , son sue parole, è ogni cofa virtualmente ; così la pena pecuniaria è dall' umana impersezione la più prezzata di quante ne dà il Foro puramente Ecclesiaflico: il quale non potendo, come il secolare, porre alla dissoluzione il freno di ferro, convien che gliel ponga d'argento.

Tirate tutte le cause d'appellazioni in Roma, si proccurò ampliare la giurisdizione del Foro Episcopale, e stendere la conoscenza de' Giudici Ecclesastici sopra più persone, ed in più cause, sicche poco rimaneste a' Magistrati secolari. Federico II in alcuni enormi e gravi de-

Tom. II. P litti

ISTORIA

114 litti de' Cherici, perchè non rimaneffero impuniti, prendeva egli sovente a fareli castigare : ma Clemente nelle condizioni dell'investitura data a Carlo volle nel cap. XX che fi stabilisse, che in tutte le cause così civili, come criminali non si potessero convenire avant'il Giudice secolare, se non si trattasse civilmente di cause Feudali. Sottratto l'Ordine Ecclefiastico totalmente dalla giurisdizione secolare, ed arricchito di molti privilegi ed immunità, si pensò stendere in prima l'esenzione a più persone, che non erano di quell' ordine -

Mettevano al numero de' Cherici tutti quelli, che avevan avuta tonfura, ancorche fossero casati, ed attendessero ad altre occupazioni che Ecclesiastiche. In Francia la cosa s'era ridotta in tal'estremità, che quali tutti gli uomini eran tonfurati per efentarfi dalla giuftizia del Re, o del lor Signore. Ma nel nostro Regno rimase sol corretto a riguardo dell'esenzioni delle collette o gabelle, rimanendo loro l'immunità. rispetto al Foro, perchè facevano i Re Angioini valere nel Regno la Costituzione di Bonifacio VIII, per la qual'èra stato conceduto a' Cherici conjugati privilegio d'immunità; onde il Re Roberto nel 1322 ordinò a' fuoi Ufficiali del Regno che offervaffero quello privilegio, e che non procedessero cos) nelle loro cause civili, come criminali, purchè però abbiano contratto matrimonio con una e vergine, portino la tonfura, e le vesti chericali, e non si meschino in mercatanzie e negoziazioni; e se non abbiano assunto la tonsura ed abito del Chericato dopo commesso il delitto per evitar la pena. La qual Ordinazione su rinovata dalla Regina Giovanna I nell'anno 1347, e confermata dal Re Ferdinando I d' Aragona per sua Prammatica I de Clericis , seu Diaconis felvaticis flabilita nell'anno 1469.

A' Frati tergiari di S. Francesco, che sono mantellati e cordonati. ed abitano in luoghi clauffrali; ficcome alle Bizoche, che vivono con voto verginale, o celibe viduale, pur lor si diede l'esenzione del Foro fecolare . E nel Regno degli Angioini fa cofa fi riduffe a tal estremità,

che fino le Concubine de' Cherici godevano esenzione.

S' introduffero ancora i Diaconi felvaggi, che pur pretendevano esenzione; e bisognò per correggere in parte quest'altro abuso, che il cennato Re Ferdinando I nel 1479 pubblicaffe Prammatica ( 4 d. sit. ) colla quale fu stabilito, che qualora non sono ascritti al servizio d'alcuna Chiefa, ma fi mescolano ne' negozi secolari , e di Diaconi o di Cherici non abbiano che il puro nome, s'abbiano da riputare come veri laici, in modo che fian foggetti al Foro fecolare così nelle caufe civili, che criminali, e debbiano foffrire tutt'i pagamenti ficali, gabelle, collette, e tutti gli altri pesi, che sostengono i laici. Fu poi praticato, che non godessero il privilegio del can. si quis suadense, ne il privilegio del Foro nelle cause civili, ma solo nelle criminali, e nelle

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. X.

civili in quanto al costringimento del corpo, rendendogl' immuni da' peli personali, non però di gabelle, collette, ed altri pagamenti fiscali, c pesi reali:

Uno de' punti controveriti fu, se i laici familiari de' Kesevi dovessero convenirsi così nelle cause civili, come criminali avant' il Vescovo, o pure avant'i Giudici secolari, pretendendo gli Ecclessitici ti-

rargli al lor Foro -

Stendevano parimente l'efenzione conceduta alle loro persone, anche sopra i mobili de Cherici, in conseguenza di quella massima mai intesa mobilia sequentur personam, di manierachè tutt'i mobili delle genti di Chiesa casate o mon casate, non potevan effer eseguiti, nè ad

altri aggiudicati dal Giudice laico.

Softennero che in ogni caufa dove occorrelle mala fede, e per con-Tequenza peccato, fosse della loro giurisdizione, come quella nella quale occorre di doversi trattare del soggetto dell'anima, di cui essi sono i Moderatori, e così intendevano il passo del Vangelo, si peccaverit frater tuns die Ecclesia, particolarmente quando le parti se ne querelavano . qual querela effi chiamavano denuncia Evangelica, ficcom' è ampiamente trattato nelle Decretali cap. novit. de Judic., dove il Papa vuol prendere a giudicare delle differenze tra i Re di Francia e d'Inghilterra, toccante la devoluzione pretefa dal Re di Francia de' Feudi e Signorie, che il Re d'Inghilterra teneva in quella Corona a cagion della costui sellonia; per la qual cosa essi si pretendevan Giudici competenti quali in ogni azione eziandio perfonale anche tra' laici, dicendo che rare volte era esente dalla mala fede, e per conseguenza dal peccato o dall'una o dall'altra parte. Quando fi trattava dell'esecuzione de' conaratti, effi non avean difficolta di tirar alla loro conoscenza la lite a capion del giuramento, che per lo stile comune de' Notai v'è inserito. confondendo la censura de coltumi colla giurisdizione, e la correzion penitenziale colla giustizia contenziosa.

Softenevano per l'omigliante ragione che la conofcenza de réfamenti lor apparteneffe come materir ad cocicinas, dicendo ch'eran li naturali efecutori di quelli; anzi ch'effendo il corpo del defunto tellatore lafciato alla Chiefa per la fepoltura, la Chies' aneora erafi fatta padrona de' fuoi mobili per quietare la fua cofcienza, ed efeguire il fuo tellamento. Gli abus'introdotti in Inghilterra che il Vefcovo impadroniva de' mobili del defunto fattel'ato, portano foftevario perfo Carlo Loyfeun. Ed in Francia mon ti repellivano i morti fe non fi metteva tra le mani degli Ecclefalfici il tellamento, o s'ottenetra licenza del Vefcovo e per gli mort' inteffatti, gli affiliti eredi dovean tellare pel morto ad pias camfas, o coffetti a prender Arbitri per determinare la fomma, che il

defunto avesse dovuto legare alla Chiesa.

Da

Da quelle întraprefe degli Ecclésalici nacque nel noîtro Regno Ia pretenfione di alcuni Velcovi d'arrogarli la feutilà di far elli i tellament i ad piar canfar per li laici che morivano ab inteflato, e fovente applicavano i beni chi defunno a fe fleffi. Ed in alcune parti del Regno i Prelati pretetero indiffintamente d'applicarfi a lor beneficio la quarta parte de mobili del defunto fenza tellare, come si rapporta dal Chioccarelli ne' soni Mis guirridizionali.

Da ciò è nato il cossume presso noi, siccome in Francia, che li Curati o Vicari sosser capaci come i Notaj di ricevere li tellamenti, e quando dispongano ad pias caulas ancorche fatti senza sollennità, dar loro vigore ed osservanza. Abus, come tanti altri, tolti dalla cura de'

nostri Sovrani.

Per cagion della cumeffità , fe tra più compatroni, coeredi, o condebitori, uno ne foffe Cherico, effi dicevano che il privilegiato, come
più degne, deve tirare avant'il fuo Giudice tutte le altre parri. Diceme parimente li Canonifii, che il laico poteva poroganet la giustishico
ne Ecclefiafiica, e non il Cherico la fecolare; e dicevan ancora, che
appartenev'al Giudice Ecclefiafiico fupplire il distetto o negligona del
Giudice laico, e non al contrario, e quando fe pli dimandava la ragiene, dicevano, che ciò era perchè anticamente gli Ecclefiafici erano giudici de'laici non men che de' Cherici, e che non v'era perciò ioconveniente che le cofe tornaffero nella lor prima natura, come dice il Cardiarò Officine. Ma in ngiò e rano, poichè la giuffizia Ecclefiafici an
quello è contenziofa è flata conceduta dalli Principi, e dismembrata dalla Giuffizia temporale ed ordinaria, e fu chianata perciò privilegio
Chericate e li Canonifii la chiamana perte privilegium Fori, per denotare ch'è contro il diritto comune.

Sossenevano ancora, che tutte le cause difficii s, spezialmente in panto di ragione, loro appartenesseno, co principalmente quando vi era di versità d'opinioni tra Giureconssisti, o Giudici, allegando quel passo del Deuteronomio: Si difficie, o mabiguma pante i pulicium offe pospeziri, O indiciam intra Partas videnti variari, venice ad Sacradare Levistic generis; O ad Judiciam, qui funci ille tempere, qui judiciami, tibi veritatem, O faires quecumque dizerint qui presson in lese, quem elegeris Dominus. Quando à a tutti pales la gran differenta tra le leggi Romane, e la polizia del vecchio è nuovo resamento. E da questo principio avvenne, che si veggono in più luoghi delle Decrettal caste dississificati desissi da Pontesci, che non erano di loro giurisdizione, come dalla fanola Decretale Revantiur.

Dicevano che appartenev' ad essi il supplire al difetto, negligenza, o sufpizione del Giudice laico, e sotto questo pretesto, se un gran processo durava lungo tempo nel Tribunale Sesolare, lo tiravano a loro.

Que,

Queño abufo eras' introdotro non pur in Francis, come trífifica Ley
four, ma anche ne Regni di Spagna, e prefío noi sel Regno degli An
gionig avea prefo anche piccle, tanto che, non fonza gran maraviglia, 
tra i Riti della nostra Gran Corte (267) li legge una Prammatica del
la Regina Giovanna II, colla quale ordina, che tostane la Città di Na
poli, dove vuole che l'ulpizioni li conofcano dal G. Protonotario, in 

tutte le altre Città e luoghi del Regno, s'abbiano d'allegare avant'il 

Velcovo Diocefano, o suo Vicario. Nel Regno però degli Aragonesi non 

fo fatta offevare. E sincecturi i Spagnouli, usurono coltoro rimedi più 

forti per-togliere questo abuso, come si rileva dalle Prammatiche 2. e 

3. al titolo de sipsic. Offic. con efferi camanto bando fotto gravi pene, 

che nelle cause di sipsico vostico no efferi camanto bando fotto gravi pene, 

che melle cause ancial Regia Vulienza.

Sotto colore che negli antichi canoni trovavano, che il Vescovo era protettore delle persone miserabili, come delle vedove, pupilli, stranieri, e poveri, volcvan conoscere di tutre le loro cause, ancorde si sin gran differenza tra proteggere i miserabili, e proceurar per essi la

giuffizia, che d' effer Giudici delle loro caufe -

Inventarono un altro gençre di giudizio, chiamato di foro millo, volendo che contro il fecolare polfa precedere così il Vefovo, come il Magiltrato, dando luogo alla prevenzione, come fono i delitti di bigamia, d'ufura, di figrilegio, d'adultrio, d'inceflo, di concubinato, di bellemmia, di fortilegio, e di fpergiuro, fiecome ancora le caufe di decime, e di legati pir, riputati anche da effi delitti Ecelefafitici. E pel noftro Regno non fi finiron d'effitrpare affatto quefli abufi, fe non nel Regno degli Spagnouli i impereche il delitti Ecelefafitici o fono quelli, che concernono la Politzi Ecelefafitica, come dice Giuftiniano nella Neva. 83, o verco li minori delitti, di cui la Giuftizia ordinaria ne tratura la ricerca, e di cui perciò la primitiva Chiefa ne intraprendeva la cenfura, o correzione, per confervare una pratricolar purità di coffumi tra Crifliani; ma quefla correzione fi faceva fonumariamente, e fenza giudizio contenziolo.

Si appropriarono tutte le caule martimoniali, dicendo ch' effendo fato il contratto di matrimonio da Criflo S. N. elevato a Sacramento, la connizione di tutte le caufe a quello apparenenti dev'effere de Giudici Ecclefiafici. Ma s'è vedato ne' precedenti fecoli, che i Principi Cattolici prefero effi la cura de matrimoni, effendo cofia chiarifinna, che le leggi de' matrimoni, i divieti, e le difpente de' gradi, tutte farono flabilite dagli Imperadori; e fin tanto che le leggi fromane obbero vigore, i giudizi a quelli apparenenti eran immani al Magiftrati tecolari agitati: il che la lola le tettura de' Codici di Teodofio, e di Giuftiniano, e delle Novelle, lo dimoltra evidentemente. E nelle formoie di Caffico.

Caffiodoro reflano memorie de termini ufati da Re Oftrogoti nelle difpense de gradi proibiti, che allora erano ripturate appartentre al governo Civile, e non cosa di Religione; ed a chi ha cognizione dell'isloria, è cosa notiffima, che gli Ecclessifici sono entrati a giudicar<sup>8</sup>casse di tal natura, parte per commeffione, e parte per negliegaza de Principi, e de Magistrati. Ma di ciò ora per la determinazione del Concilio di Trento (1961-24, can 1.2.), non loce più dubitarne.

Finalmente i Dottori Romaní arrivarono infino ad infegnare, che i delinquenti ne' Territorj d'altri Principi non il debbiano rimettere, ma mandarfi a dirittura in Roma per effer puniti, perché il Papa el-fendo il Signore della Città di Roma, ch'è la comune Patria di rutti, avendo l'Imperador Antonino per fina legge (Rome 33. Dz-ad municipal., l. in Orbe 17. D. de flat. bom.) flabilito, che tutti coloro, che micho nell'Orbe Romano, s'intendano fatti Cittadini Romani, meritamente come fino indiditi può prendergli a giudicare, e punirgli.

Nè finiron qui le loro intraprefe, per effervene altr' innumerabili cai, ne'quali era coffetti i Ladi piatrie vauri i Giudioi Ecclefafici. Effi furon niente di meno compresi da Osicine in fette versi, che chi gli considera non può non rimaner forpresi in veggendo a qual strania na' ampiezza avessero gli Ecclefastici a questi tempi stefa la lor conocenza conoce conoscerà ancora che non v'è sine all'usurpazione, dapoichè una velta il limiti della ragione sono superati, ed oltrepassiti. 3

Hereticus, Simon, senus, perjurus, adulter, Pax, privilegim, violentus, Jacrilegusqua, Si vacat Imperium, si negligit, ambigut, aut sit Suspectus Judex, sit subdita Terra, ved usur, Russitus, Grevus; peregrirus, Feuda, viator, Si quits peniteas, mijer, omnis causaque milla, Si demneta Ecclife quis, judicia isla, judicia isla,

Tutte queste intraprese della Giustizia Ecclesiastica, non menq prefed di noi, durante il Regno degli Angioini, che in Francia durarono lungamente; ma i Francesi valendossi poi di rimedi forti desficaci, rupero le catene; e per l'Ordinanza del 1539. surono molto ben rifictate, la quale rimis la lor giustizia al giusto punto della ragione, lasciando folamente alla Chiefa la conoscenza del Sagamenti tra tutte le persone, e delle fole causte personali degli Ecclesiastici, come ci narra Loyseau (der Sign. & Justice. Eccl.) che su in effetto ritoranea all'antica di-finizione delle due potenze, lasciandos se persone e le cose spirituasi al-la Giustizia Ecclesiastica, e le temporali alla Temporale. Nel nostro Rea.

me

me gli Spagunoli cominciarono a rifecar gli abufi, ma non riduffero la lor Giuftizia al giuflo punto, come fi fece in Francia, perchè gli Spagunoli, come faviamente fu offervato da Pietro di Marca Arcivefevo di Parigi, vollero medicar la ferita giuridiziane Regia con impiafiri de unguenti, non glà-col fuoco e col ferro, come fi era fatto in Francia-Ma corteli ferite medicate fomos flate rimarginate in parte dall'Erco Carlo Borbone, più col'a fua prudenza che colla forza, ne' tempi governava felicemente quelli Rego a, col Trattato di Conocordia col Gran Pontefice Benedetto XIV, e coll' erezbon del Tribunal Miflo; ed in parte dal noftro gloriolo Regiante Ferdinando IV; ficcome offervaremo nel Libro Primo del Codice delle Leggi del noftro Regoo, che tratterà della Ragione Estellaplica, e ple persinenze.

## § V. Comparazione della Polizia Ecclesiastica di questo Secolo decimoterzo con quella de primi Secoli della Chiesa.

A nuova Religione Criffiana; che da Criffo Signor nostro cominciòne tempi d'Ottaviano Augullo a disfeninarsi fra gli uomini , ci fece conoscere due potenze in quello Mondo, per le quali ei biognava che fi governasse, la Spirituale , c la Trauperale, risonoscenti un medefino principio, ch'è telosi folo. La Spirituale nel Sacerdozio, o Strate Eccienfastico; che amministra le cole divine, c facrate :: la Temporale nell'Imperior, o Monarchia, ovvero Stato politico, che governa le cose umane, e profiane : cisicuna di loro avente il fino oggetto leparato: i Principi perchè soprantendano alle cause del Secolo: i Sacerdoti alle cause di Dio. Ciascana aveza ancora, si uno poterce diverso e difinito, de Principi il purire, o premiare con corporal perin, o premio del Sacerdoti con spirittate. In breve, a cisicuna di dato il luo potere a parte; laonde ficcome non sensa cagione il Magistrao porta la spada, così ancora i Sacerdoti I chiavi cel Regno de Cieli.

La Religione presso a Cristiani non è indirizzata, com'era presso de' Gentisi, alla conservazione dello Stato, e da riposo di quello Mondo, ma ad un più alto fine, che riguarda la vita eterna, e che ha il sor-rispetto a Dio, non agli uomini e, e quindi presso di ori pitato tanto più alto e nobile dell' Imperio, quanto le cose divine fono superiori all'umane, e quanto l'anima è più nobile del corpo e de' beni temporali. Ma dall'altra parte, essendo stata da Dio la spada all' imperio per governar le cose mondane, viena del ser questa potenza più forte in se medelma, cioù a dire in quello Mondo, che non è la potenza Spiritusie data da Dio la Sacerdosio, al quale probib l'uso della spada materiale, poichè ha folamente per oggetto le cose spirituali, che non sono ensibili e di li principal effetto della fua forza è rischato che non sono ensibili e di li principal effetto della fua forza è rischato della fua forza è rischato della su facto del

120

al Cielo, come ce ne sece testimonianza l'istesso nostro buon Redentore, dicendo, il suo Regno non essere di questo Mondo, e che se ciò

foile, le sue genti combatterebbeno per lui.

Riconofciute fra noi queste due potenze procedenti da un medefinio principio, ch' el dédio, da cui deriva ogni potesta, a terminanti ad un medefinio fine, ch' è la beatitudine, vero fine dell'uomo; è stato necessario, fi proceurale che queste due potenze avuell'ero fune cortrisposito di co- de una finsforia, cioè a dire un'armonia, ed un accordo composito di co- se disferenti, per comunicarsi vicendevolmente le loro virta de energia; di maniera che se l'Imperio oscorre colle sue forze al Sacerdozio per mantenere l'ouor di Dio, ed il Sacerdozio frambievolmente stringe ed unicie l'affection de Popoli all'abbidienza del Principe, tutto lo Stato stra farà selicie e si socio de Popoli all'abbidienza del Principe, tutto lo Stato farà selicie e si socio de Popoli a secredozio obtandosi del advisorio del Popoli intraprendelle sopra l'Imperio, o governamento politico e temporale: ovvero se l'Imperio voltando contra Dio quella forza che pil ha posifia le mani, attentafie sopra il Sacerdozio j tutto va in disordine, in consusorio e di n'unia.

Egli è Iddio, che ha mello quali da per tutto quelle due potenze in diverle mani, e l'ha fatte emendue fovrane in loro fenzie, affinche l'una fervidle di contrappelo all'altra, per timore che la loro fovranità infinita non degeneralle in disregolamento o tiranaia. Così vedeli, che quando la fovranità temporale vuol emanciparfi contro le leggi di Dio, la fiprituale le fi oppone incontanente; e medelfinamente la temporale alla Spirituale: la qual cofis è gratifima a Dio quando fi fa per via legittima, e fopra tutto quando ii fa direttamente e puramente per fuo fervigio, e per lo ben pubblico, non giab per l'interefle particolare, e

per intraprender l'una fopra l'altra.

E priche quelle due potenze si rincontrano per necessità insieme in tutt' i luoghi ed in tutt' i tempi, ed ordinariamente in diverse persone; e dall'altra parte tutte due sono sovrane in loro spezie, niente dipendendo l'una dall'altra, l'infinita Sapienza, per evitar il disordine che nafee dalla loro odiscordia, ha piantat' i limiti si fermi, ed ha messe separazioni sè evidenti fra loro, che niuno potrà ingannarsi nella dissinazione delle loro appartenenze. Qual cosà è più facile a difficipagnere le così carate dalle prosane, e le spirituali dalle temporali? Non bisogna altro che praticare questi bella regola, che il mostro Redentore ha pronunziatat di sun propria bocca, Reddite guae funt Cessaria Cessaria. Or que funt Di Dro. Regolamento assi breve, netto, e chiavo, perché quando la cura delle minne, e delle cosi factare appartine al Sacredozio, egli bisogna che il Monarca stesso le gli fottometta in ciò che concerne direttamente la religione e? (culto di Dio, se sente un anima, esq.)

se vool esser nel numero de figituoli di Dio e della Chiefa. Reciprocangate anorva poiche la dominazione delle cosi temporali appartiene a Principi, e la Chiefa è nella Repubblica, come dice Ottato Milevita no, e non già la Repubblica nella Chiefa, bidogan che texti gil Eccles fastici, ed anche i Prelati della Chiefa ubbidiscono al Magistrato Secolare in ciò ch' è della polizia civile: s'i omis anima peritaitius subidiscono nell'epitola 42, quis vos escepti ab Universitate? Ceste qui testat excipere, testas decipere, e S. Gio: Crisoftomo nell'epitola di Paolo a Romani 13, sponendo il passi di S. Paolo: Omis anima pestitatius fubblica ministrati subidiscono di Compani con properti della considera della conside

Poiché dunque la diflinzione di quelle due potenze è tanto importante, egli è dato ben necessirio da loro nomi differenti, cio cò lorosi quazi li hanno la potenza Ecclessilica sono chiamati Pajori e Prelati, e gli altri che possico possimi proprio del con nominati Sigori, o Dominatori Nome ch'è interdetto agli Ecclessici di propria bocca di N.S., il quai le in due divessi tempi, cioè nella domanda de figliuno di Zebedeo, e nel cortrasso di procedenza sopravenato se al sono Principes gentimo deminature cerum, vos autem non sis Cer. Lecione che S. Pietro si be naccotta nella sua prima lettera, dicendo a' Vescovi: Passiri, qui neuli esti est, presente prima del considera del sua prima lettera, dicendo a' Vescovi: Passiri, qui neuli est, est, ciò a dire come riffette Loyseau, stabilito in forma di greggia, si cui palore non è il Signore e proprietario, mai li ministro e governatore solamente. Così Dio gli dice: Passe over meas, non già suns , Apossino al cap, 21.

Ed in verità la potenza Ecclefialita effendo diretta fopra le cofe spirituali e divine, che non fono propriamente di quello Monde, non può appartenere agli uomini in proprietà, nè per diritto di Signoria, come le cosse mondane, ma folamente per eferziato ed amminitrazione, finantanto che Iddlo, il quale folo è il Maestro e Signore delle nostre anime, commette toro quella potenza fopranaturale per efercitarla visibilmente in quello Mondo fotto suo nome ed autorità come suoi Vicari e Luogotenenti, ciascuno però fecondo il suo grado Gerarchico, appunto come, nella polizia civile più Ufficiali, essendo già gli uni sotto
gli altri, efertiano la potenza del sorano Signore.

Tutto ciò si dice per ispiegare la proprietà de termini del Soggetto di quest'opera, non già per diminuire in parte alcuna la potenza Ecclesiastica, la quale riserandosi direttamente a Dio, dee essere stimata ben

Tom. II. Q più

piu degna di quella de' Principi della Terra, i quali ancora non avean nel principio la loro, che per ufficio e per amministrazione, appartenendo la Sovranità, o per meglio dire la libertà perfetta allo Stato in corpo. Così in que' tempi erano pur effi chiamati Paftori de' Popoli, come vengon qualificati da Omero: ma l'ogetto della lor potenza, che confiste nelle cole terrene, essendo adattato a ricever la Signoria, o Potenza in poprietà, esti l'hanno da lungo tempo guadagnata ed ottenuta in tutt' i paesi del Mondo.

Non si possono ritrovar pruove più considerabili della distinzione di queste due maniere di potestà, nè più solenni esempi del cambiamento della potellà per ufficio e per esercizio in quella di proprietà e per diritto di Signoria, che in quel che accadde nel Popolo di Dio, quando annoiato d'effer comandato da Giudici, ch'efercitavano fopra di lui la fovranità per ufficio ed amministrazione assolutamente, egli volle aver un Re, il quale d'allora innanzi avesse la sovranità per diritto di Signoria. Ciò che dispiacque grandemente a Dio, il quale disse a Samuello ultimo de Giudici, effi non banno te ricufato, ma me, affinche io non regni più sopra loro, e poco dapoi : Tale farà il diritto del Re . Oc. ( 1 Reg. 8. verf. 7 ). Il che fignifica, che Iddio stesso era il Re di questo Popolo, ed avea sopra lui la proprietà e la potenza, allorch' era governato da semplici Giudici, o Ufficiali; ma che ciò non sark più, quando avranno un Re, il quale s'abuserà di questa potenza in proprietà . Bella istruzione agli Ecclesiastici di lasciare a Dio la proprietà della potenza spirituale, e contentarsi dell' esercizio di quella come fuoi Vicarj e suoi Luogotenenti, qualità la più alta e la più nobile, che potess'essere sopra la Terra.

Ecco la distinzione della potenza spirituale e della temporale , che ben dimostra che l'una non include e non produce l'altra, medesimamente non è superiore all' altra: ma che amendue sono o sovrane o su-

balterne in diritto loro, e in loro spezie.

Nientedimeno quelta diffinzione non impedifce che l'una e l'altra non possano risedere in una stessa persona, e talora, ch'è più, a cagion d'una medefima dignità. Tutta volta, quando effe rifiedono nella medesima dignità, sa mestiere che ciò sia una dignità Ecclesiastica, e non già una Signoria o un ufficio temporale, poiche la potenza spirituale essendo più nobile della temporale, non può dipendere, nè esser accessoria a quella, ficcome non può appartenere agli uomini laici, a quali appartengono ordinariamente le potenze temporali: e fopra tutto la potenza spirituale non può tenersi per diritto di Signoria, nè deserirsi per successione, nè possedersi ereditariamente, come le Signorie temporali .

Ora benchè per qualche tempo queste due potenze seno state nelle medelime persone fra il Popolo di Dio, cotesto però si fece in modo che

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II. CAP. X.

che la temporale era fempre accessoria al Sacerdozio; ma dapoi che se Popolo voll'esser dominato da' Re, questi Re non ebbero la potenza spirituale: e se pur talora la vollero essi intrappendere, ne suron aspramente puniti da Dio, com è manistito per l'istoria d'Ozia (Parasippamen, 26). Non v'è però alcui inconveniente, ne reugnanta cac la potenza temporale sia annessa, e rendasi accessorie ne regulatara che la potenza temporale sia annessa, e rendasi accessorie della Chieda; non già perchè fosse si data porto e megli atri Prelati della Chieda; non già perchè fosse si data prodotta dalla lovranità spirituale, e sosse una sura per concessioni di Principia, e per sosse si di volta si volta per titoli umani per concessioni di Principi, o per prescrizioni elegittime, non già Applessia pure, come dice. S. Bernardo (lisa a de Consida cop. 1.); nec enim ille sibi dare, quad men balabent, resmit.

Ecco il rincontro di quelle due potenze in fovranità indipendenti l'una dall'altra, e riconofcenti un foi principio, ch' è Iddio, diffinte con ben fermi limiti per geopria bocca del noftro Salvatore, in guifa

che l'una non ha che impacciarsi coll'altra.

Il nostro buon Redentore dovendo ritornar al Padre, che lo mandò in questo Mondo per mostrarci una più sicura via di nostra salute, volle, dopo averci dati tanti buoni regolamenti, lasciar in Terra suoi Luogotenenti, a quali questo potere spirituale comunicò, perchè come suoi Vicarj mantenessero e promulgassero da per tutto la sua religione . E volle valersi non già del ministero degli Angioli, ma piacendogl' innalzare l'uman genere, voll'eleggere per più profondi misteri, non i più potenti uomini della terra, ma i più vili ed abjetti; volendo con ciò darci un'altra nota di distinzione tra queste due potenze, che l'una non riguarda nè stirpe, nè altri pregi, che il Mondo stima, ma solamente lo spirito, non il sangue e gli altri umani rispetti . Lasciò per tanto questa potenza agli Apostoli suoi cari discepoli, i quali mentr'egli converso fra noi in Terra, lo seguirono; a' medesimi diede incumbenza d' infegnare e predicare la sua legge per tutto il Mondo; e diè loro il potere di legare e sciorre come ad essi pareva, impegnando la sua parola , che sarebbe sciolto in Cielo quel ch'essi proscioglicsfero in Terra , o legato quel che legassero.

"Gli Ápolloli ancorchè riconoscessero per lor Capo S. Pietro, nel principio a turà l'urò pensagnon che a sibilire un selezior polizia Ecclesistica, ma intenti solamente alla predicazione del Vangello, ed a ridure re l'uman genere alla credenza di quella re'igione ch' essi procuravan di subilire, e di siendera per tutte le Provincie del Mondo. Le prime Provincie ful Mondo. Le prime provincie ful monte del procurava di subilire, e di siendera, come più a Gerusalemme ed alla Palellina vicine, e serono ia più luoghi unioni di Fedeli, che fili chiamaron Chiese. Ma ia questi puincipi, come dice S. Girolamo nell'epi-

124 stol'a Tito, eran quelle governate dal comun configlio del Presbiterio come in Ariflocrazia. Dapoi cresciuto il numero de' Fedeli, si pensò per ovviare a' disordini, di lasciar bensì il governo al Presbiterio, ma di dar la foprantendenza ad uno de' Preti, il quale fosse lor Capo, che chiamaron Vescovo, cioè a dire Inspettore, il quale collocato in più sublime grado, avea la soprantendenza di tutt'i Preti, ed al quale apparteneva la cura ed il penfiero della fua Chiefa, governandola però infieme col Presbiterio; tanto che il governo delle Chiefe divenne mifto di Monarchico, ed Ariftocratico, onde Pietro di Marco ebbe a dire, che il governo Monarchico della Chiefa veniva temperato colla Ariflocratico.

Così col correr degli anni, diffeminata la religion Criffiana per tutte le Provincie dell'Impero, ancorchè mancaffero gli Apoftoli, fuccedettero in lor luogo i Vescovi, i quali soprassando al Presbiterio, reffero le Chiese; e si videro perciò nelle Città costituit'i Vescovi, come dice S. Cipriano: Jam quidem per omnes Provincias, & per Urbes fingulas constituti funt Episcopi. E quelle Chiefe che rimanevano senza Vescovo, dice S. Girolamo , che communi Presbyterorum confilio guberna-

bantur .

Tale fu la polizia in questi primi fecoli dello Stato E celefiastico nè altra Gerarchia fi ravvisò, nè altri gradi diffinti, fe non di Vescovi Preti, Diaconi, quali come lor Ministri teneano anche cura dell'oblazioni, e di ciò che al Sacro Ministero era necessario. Questi componevano un fol Corpo, di cui il Vescovo era Capo, e gli altri Ministri o meno o più principali erano i membri, ed era come un Configlio, o Senato del Vescovo, che insiem con lui governava la Chiesa. Quindi S. Girolamo ragionando de' Vefcovi nel cap. 2. d'Ifaia , dicea che anche

quelli aveano il lor Senato, cioè il ceto de' Preti.

Stabilita la Chiefa in Oriente, alcuni degli Apostoli, e molti loro Discepoli s'incaminarono nell'Occidente verso queste nostre Regioni . Narrafi che S. Pietro stesso lor Capo, lasciando la Città d'Antiochia avendo inflituito Vescovo in quella Chiefa Evodio, navigaffe con molti fuoi discepoli verso Italia per passare in Roma: che prima approdasse in Brindili, quindi, secondo il P. Caracciolo, ad Otranto, e di là a Taranto, nella qual Città vi predicasse la fede di Cristo, e vi lasciasse Amafiano per Vescovo. Alcuni anche han voluto, come il Summonte, che vifitaffe eziandio Trani, Oria, Andria, e per l' Adriatico navigaffe infino a Siponto; indi voltando le prore indietro, cofleggiando i nostri lidi capitasse a Reggio, nelle quali Città piantasse la Religion Cristiana: poi da Reggio partitoli co fuoi compagni, navigando il Mar Tirreno, e giunto nel nostro Mare, riguardando l'amenissimo sito della Città di Napoli, determinossi di sbarcarvi: e quì vogliono, che incontratofi nella porta della Città con una donna chiamata Candida, molti prodi-

DEL REGNO DE NAPOLI PAR. IT CAP. X. prodici con lei e con suo fratello Aspreno adocerasse, di che moss'i Nagolitani, riceverono da lui il battesimo, e prima di partirsi per Roma, instituisse Vescovo di quella Città Apreno, che su il primo. Narrafi ancora che in questo passaggio S. Pietro s'inoltrasse infino a Capua, e vi lasciasse per Vescovo Prisco uno degli antichi discepoli di Cristo, che in oltre effendofi portato fin ad Atina Città ora diffrutta v' aveffe inflituito Marco per Vescovo: e finalmente prendendo il cammino per Roma nel paffar per Terracina, avesse quivi ordinato Vescovo Epafrodito. I Bareli fimilmente pretendono, che S. Pietro in quefto paffaggio, non meno che a Taranto ed Otranto, fosse capitato anche in Bari . F Beneventani, che pure ad effi aveffe lasciato il primo Vescovo Fosino . Que' di Sessa protendono il medesimo, e che avesse lor dato Simisio per Vescovo. In brieve, non vi rimane Città in queste nostre Regioni, che non pretenda aver i suoi Vescovi instituiti o da S. Pietro, o dall' Apostolo Paolo, come vanta Reggio del suo primo Vescovo Stefano, o dagli 72 discepoli di Cristo S. N., o da'discepoli degli Apostoli. In fatti Pozzuoli, tiene il suo primo Vescovo effere stato Patroba uno de 72 discepoli, e discepolo di S. Paolo, del qual egli fa menzione nell' epistol' a' Romani, e che ordinato Vescovo da S. Pietro capitato in Pozzuali, vi seminasse la fede Cristiana.

Narrali ancora, che questa prima volta giunto S. Pietro in Roma, bilogno che tolos (angastie via, a cagion de rigorofi cittiri pubblicari dall' Imperador Claudio coatra gli Ebrei, volendo al dir di Svetonio, che tutti udiffero di Roma. Che ritornato perciò in Geruslamme dopo aver ordinati molti altri Vescovi nelle Città d'Oriente, se ne venife di muovo in Italia per passire la feconda volta in Roma e che in questo secondo pussaggio capitando nella Villa di Resima presso anno por per meglio instruiri proposita del conde voltanto posicia in per meglio instruiri più nella fede di Cristo dosde ritornato posicia ine Napoli, su da Aspreso, e da Cristiani Napolitani ricevuto con infiniti legni di lima, e di giubilo, fondandovi uma Chiesiz c che in questo fecondo passiggio scorresse per la condita della Puglia. Indi passisto in Roma, stabilisti en quella Città la sua Sede Vanno ci nostra

falute 29 .

S. Pietre adunque su il primo Vescovo e Pontesse di Rona. Egli prima del martirio ordinò Vescovo nella sua Cattedra nell'anno 65 Lirno, che su il 2, il quale dopo patito il martirio ebbe per saccesso nel 67 Clemente, che su il 3, Indi nel 77 Clete, che su il 4, Il 5 nell' 83 su d'analesto 6 nel 96 Evaryllo, pel 63 Affiginario 8 nel 117 Jibe 9 nel 127 Telesso to nel 138 Igino 11 nel 142 Pio 12 nel 150 Asiere 161 pel 171 Elesterio 5 nel 186 Vistore 15 nel 162 Satere 14 nel 171 Elesterio 5 nel 186 Vistore 15 nel 162 Satere 14 nel 171 Elesterio 5 nel 186 Vistore 15 nel 197 Zessino 17 nel 217 Cassillo 18 nel 222 Urbano 19 nel 230 Pro-

6 I

ziano 20 nel 235 Antero 21 nel 236 Fabiano 22 nel 250 Cornelio 13 nel 252 Lucio 24 nel 254 Stefano 25 nel 257 Sifto II. 26 nel 259 Dionisio 27 nel 269 Felice 28 nel 275 Eutichiano 29 nel 283 Gajo 3 nel 296 Marcellino 31 nel 308 Marcello 32 nel 310 Eufebio 33 nell' anno stesso 310 Melebiade 34 nel 314 Silvefiro 35 nel 336 Marco 36 nel 337 Giulio 37 nel 352 Liberio 38 nel 366 Damafo 39 nel 385 Siricio 40 nel 398 Anastasio 41 nel 401 Innocenzio 42 nel 417 Zosio 43 nel 418 Bonifacio 44 nel 422 Celeftino 45 nel 432 Sifto III. 46 nel 440 Leone 47 nel 461 Hario 48 nel 468 Simplicio 49 nel 483 Febice II. detto III. 50 nel 492 Gelasio 51 nel 496 Anastasso II. 52 nel 498 Simmaco 53 nel 514 Ormifda 54 nel 523 Giovanni 55 nel 526 Felice "IV. 56 nel 530 Bonifacio II. 57 nel 532 Giovanni II. 58 mel 535 Acapito 50 nel 526 Silverio 60 nel 528 Vigilio 61 nel 555 Pelagio 62 nel 560 Giovanni III. 63 nel 574 Benedetto 64 nel 578 Pelagio II. 65 nel 590 Gregorio 66 nel 604 Sabiniano 67 nel 607 Bonifacio III. 68 nel 608 Bonifacio IV. 60 nel 615 Denfdedit 70 nel 619 Bonifacio V. 71 nel 625 Onorio 72 nel 640 Severino 73 nel med. an. 640 Giovanni IV. 74 nel 642 Teodoro 75 nel 649 Martino 76 nel 655 Eugenio 77 nel 657 Vitaliano 78 nel 672 Alcodato 70 nel 676 Dono 80 nel 678 Agatone 81 nel 682 Leone II. 82 nel 684 Benedette II. 83 nel 685 Giovanni V. 84 nel 686 Conone 85 nel 687 Servio 86 nel 701 Giovanni VI. 87 nel 705 Giovanni VII. 88 nel 708 Sisinnio 89 nel med. an-708 Callantino go nel 715 Gregorio II. g1 nel 731 Gregorio III. g2 nel 741 Zaceberia 93 nel 752 Stefano II. 94 nel 757 Paolo 95 nel 768 Stefano III. 96 nel 772 Adriano 97 nel 795 Leone III. 98 nel 816 Stefano IV. 99 nel 817 Pasquale 100 nel 814 Eugenio II. 101 nel 827 Valentino 102 nel med. an. 827 Gregorio IV 103 nel 844 Sergio II. 104 nel 847 Leone IV. 105 nel 855 Benedetto III. 106 nel 858 Niccold 107 nel 867 Adriano II. 108 nel 872 Giovanni VIII. 100 nel 882 Marino 110 nel 884 Adriano III. 111 nel 885 Stefano V. 112 nel 891 Formofo 113 nel 896 Bonifacio VI. 114 nel med. an. 896 Stefano VI. 115 nel 897 Romano 116 nel 898 Teodoro II. 117 nel med. an. Giovani IX. 118 nel 900 Benedetto IV 119. nel 903 Leone V. 120 nel med. an. 903 Cristoforo 121 nel 904 Sergio III. 122 nel 911 Anastasio III. 123 nel 912 Landone 124 nel 914 Giovanni X. 125 nel 928 Leone VI. 126 nel 929 Stefano VII. 127 nel 931 Giovanni XI. 128 nel 936 Leone VII. 129 nel 939 Stefano VIII. 130 nel 942 Marino II. 131 nel 946 Agapito II. 122 nel 956 Giovanni XII. 122 nel 964 Benedetto V. 134 nel 965 Giovanni XIII. 135 nel 972 Benedetto VI. 136 nel 974 Dono II. 137 nel 975 Benedetto VII. 138 nel 983 Giovanni XIV. 139 nel 085 Giovanni XV. 140 nel 996 Gregorio V. 141 nel 999 Silvestro II. 142 nel 1003 Giovanni XVI. il quale negli atti pubblici venne chia-

mato

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. X. mato XVII. 142 nel med. an. 1003 Giovanni XVIII. 144 nel 1009 Sergio IV. 145 nel 1012 Benedetto VIII. 146 nel 1024 Giovanni XIX. 147 nel 1033 Benedetto IX. 148 nel 1044 Gregorio VI 149 nel 1046 Clemente II. 150 nel 1048 Damafo II. 151 nel 1049 Leone VIII. detto IX. 152 nel 1055 Vittore II. 153 nel 1057 Stefano IX. 154 nel 1058 Benedetto X. 155 nel 1059 Niccold II. 156 nel 1061 Aleffandro II. 157 nel 1072 Gregorio VII. 158 nel 1086 Vintore III. 159 nel 1088 Urbano II. 160 nel 1099 Pafquale II. 161 nel 1118 Gelafio II, 162 nel 1119 Calliflo II. 163 nel 1124 Onorio II. 164 nel 1130 Innocenzio II. 165 nel 1143 Celestino II. 166 nel 1144 Lucio Il. 167 nel 1145 Eugenio III. 168 nel 1153 Anastasio IV. 169 nel 1154 Adriano IV. 170 nel 1159 Aleffandro III. 171 nel 1181 Lucio III. 192 nel 1185 Urbano III. 173 nel 1187 Gregorio VIII. 174 nel med. an. 1187 Clemente III. 175 nel 1191 Celeflino III. 176 nel 1198 Innocenzio III. 177 nel 1216 Onorio III. 178 nel 1227 Gregorio IX. 179 nel 1:41 Celestino IV. 180 nel 1243 Innocenzio IV. 181 nel 1254 Aleffandro IV. 182 nel 1261 Urbano IV. 183 nel 1265 Clemente IV. 184 nel 1271 Gregorio X. 185 nel 1276 Innocenzio V. 186 nel med. an. 1276 Sariano V. 187 nel med. an. 1276 Giovanni XX. benchè prendesse il nome di XXI. 188 nel 1277 Niccolò III. 180 nel 1281 Martino II. detto IV. 190 nel 1285 Onorio IV. 191 nel 1288 Niccolà IV. 192 nel 1294 Celestino V. 193 nel med. an. 1294 Bonifacio VII. detto I'VIII. 194 nel 1303 Benedetto XI. 195 nel 1305 Clemente V. 106 nel 1316 Giovanni XXII. 197 nel 1334 Benedetto XII. 198 nel 1342 Clemente VI. 199 nel 1352 Innocenzio VI. 200 nel 1362 Urbano V. 201 nel 1370 Gregorio XI. 202 nel 1378 Urbano VI. 203 nel 1389 Bonifacio IX. 205 nel 1404 Innocenzio VII. 204 nel 1406 Gregorio XII. 206 nel 1409 Aleffandro V. 207 nel 1410 Giovanni XXIII. 208. nel 1417 Martino V. 209 nel 1431 Eugenio IV. 210. nel 1447 Niccolò V. 211 nel 1455 Calliflo III. 212 nel 1458 Pio II. 213 nel 1464 Paolo II. 214 nel 1471 Sifto IV. 215 nel 1484 Innocenzio VIII. 216 nel 1492 Aleffandro VI. 217. nel 1503 Pio III. 218 nel med. an. 1503 Giulio II. 219 nel 1513 Leone X. 220 nel 1522 Adriano VI. 221 nel 1523 Clemente VII. 222 nel 1524 Paolo III. 222 nel 1550 Giulio III. 224 nel 1555 Marcello II. 225 nel med. an. 1555 Paolo IV. 216 nel 1559 Pio IV. 227 nel 1566 Pio V. 228 nel 1372 Gregorio XIII. 229 nel 1585 Sifto V. 230 nel 1590 Urbano VII 231 nel med. an. 1590 Gregorio XIV. 232 nel 1591 Innocenzio IX. 233 nel 1592 Clemente VIII. 234 nel 1605 Leone XI. 235 nel med. an. 1605 Paolo V. 236 nel 1621 Gregorio XV. 237 nel 1623 Urbano VIII. 238 nel 1644 Innocenzio X. 239 nel 1655 Aleffandro VIL 240 nel 1667 Clemente IX. 241 nel 1670 Clemente X. 242 nel 1676 Innocenzio XI. 243 nel 1689 Aleffandro VIII. 244 nel 1691 Innocenzio XII. 245 nel 1700. Clemente XI.

246 nel 1721 Innocenzio XIII. 247 nel 1724 Benedetto XIII. 248 nel 1720 Clemente XII. 249 nel 1740 Benedetto XIV. 250 nel 1758 Clemente XIII. 251 nel 1769 Clemente XIV. 252 nel 1775 Pio VI.

Secondo l'antica disciplina della Chiesa, si legge presso Dupino ( de antiq. E.cl. ) effere stata da Cristo conceduta la potessà agli Apostoli di sossituire nelle Chiese i loro successori, cioè i Vescovi, i Preti, ed altri Ministri. Mancati gli Apostoli, quando per la morte di alcun Vescovo rimaneva la Chiesa vacante, si procedev' all'elezione del succesfore, ed allora si chiamavano i Vescovi più vicini della medesima Provincia, almeno al numero di due o tre, i quali unendos'insieme col Presbiterio, e col Popolo fedele della Città, procedevan all'elezione. giusta i Canoni Sacrorum, quanto, nosce, dist. 63. Il Popolo proponeva le persone che desiderava s'eleggessero, e rendeva testimonianza della vita e costume di ciascuno, e unito col Clero, e Vescovi presenti, acconsentiv' ail' elezione, onde tosto il nuovo eletto era da' Vescovi consecrato. Questa su la disciplina Ecclesiastica interno all'elezione de' Vescovi ne' primi tre secoli, siccome si ravvisa dall' Epistole di S. Clemente Papa, e di S. Cipriano: ma nel sesto Secolo cominciaron i Principi ad occupar le ragioni del Popolo-e del Clero in quest' elezioni. L'elezione de' Preti, e de' Diaconi s'apparteneva al Vescovo, cui unicamente toccava l'ordinazione, ancorchè nell'elezione il Clero ed il Popolo y' avessero la lor parte .

In questi suoi principi la Chiesa non ebbe stabili, ne peranche de cime certe e necoffarie, come scriffe Tertulliano, nam nemo compellitur, sed sponte confert : i beni comuni delle Chiese consistevano in mobili . provigioni, ed in danajo, che offerivano i Fedeli, come e quando volevano : si destinava persona che li conservasse, e servitisi gli Ecclesia. flici de'lore bisogni d'abiti e per vivere, tutto il di più che sopravanzava distribuivasi a' poveri della Città; e se si offerivano stabili, questi fi vendevano, e'l prezzo fi riponeva in comune per l'uso predetto. Dapoi fu riputato più utile ed espediente, che i Fedeli non vendeffero le loro possessioni con darne il prezzo alle Chiese, ma ritenersi dalle Chiese stesse, acciocchè da' frutti di quelle, e dall'altre oblazioni si potesse fovvenire a' poveri, ed a' bisogni delle medesime, lasciandosi la cura dell'amministrazione a' Diaconi. In decorso di tempo nel Pontificato di Simplicio, intorno all'anno 468, effendosi scoverta qualche frode de' Ministri nella distribuzione di queste rendite, su introdotto, che totto ciò che si raccoglieva dalle rendite, e dalle oblazioni se ne facessero quattro parti, l'una si riserbasse per li poveri, l'altra servisse per li Sacerdoti ed altri Ministri della Chiesa, la terza si serbasse al Vescovo per lui, e per li peregrini che soleva ospiziare, e la quarta per la cofiruzione de pubblici Templi, e degli arredi facri.

Posto

Posto in riposo la Chiesa dopo che Costantino M. abbraceiò la Relipion Cristiana, cominciaron a sentirsi i nomi di Metropolitani, di Primati, d' Efarchi, ovvero Patriarchi; e Dupino dimostra contro l'opinione di Pietro di Marca, Cristiano Lupo, ed altri, che tali dignità non foffero state instituite nè da Cristo, nè dagli Apostoii, ma dono che fu data da Costantino la pace alla Chiefa, e che secondo la dispofizione delle Provincie dell' Impero, e le condizioni delle Città Metropoli di ciascheduna di quelle, sosse stata introdotta nella Chiesa questa polizia, e questa nuova Gerarchia. Onde la distribuzione delle Chiese fi fece secondo la forma dell'Impero, e le Città Metropoli d'esso divennero anche Metropoli della Chiefa, ed i Velcovi, che vi prefedevano, acquistarono sopra l'intere Provincie la potestà così d'ordinare e deporre i Vescovi delle Città soggette, e di comporre le loro discordie, come anche di raunare Sinodi, e sopra altre bisogne. Questa polizia. che s'introdusse per consuetudine su nel quarto secolo, e ne leguenti confermata per molti canoni in alcuni Concili. Egli è però vero, che vi furon alcuni Vescovi, ch'ebbero solamente il nome di Metropolitano, e foron per fol onore così chiamati, non già perchè teneffero alcuna di quelle prerogative; siccome il Vescovo di Nicea ottenne per onore il nome di Metropolitano, i Vescovi di Calcedonia, e di Berito, e nel nostro Regno, come quelli di Nazaret, di Lanciano, e di Rossano, ancorchè non avessero Provincia, o Vescovo alcuno per suffraganeo. Il nome di Arcivescovo non è di potestà, come il Metropolitano.

ma folo di dignità; e psima non foleva darfi, fe non a primi e più inigni televo; e molto di rado. Nel quurto fecolo cominciò tal nome a featifis. Nel quinto fecolo cominciò a darfi a "Vefcovi di Roma, a quelli d' Antocchia; d' Aleffandria; di Coffantinopoli, di Gerufalemme, d' Efelo, e di Teffalonica. Nel fello ditedei anche a quel di Tiro, d' Apamea, e ad alcun'altri. S. Gergorio M. didee poi quelto nome a Vefovi di Coristo, di Capliari, e di Ravenna. Ma negli ultimi tempi fe l'attribuirono tutt'i Metropolitani. L' Efera poi, o fa il Patriara prefectiva fopra tutt'i Metropolitani di quelle Provincie, delle quali la Diocefi era compofta, e di cui erano le ragioni e privilegi Patriarcali, cioè d'ordinare i Metropolitani, convocare i Simoli Diocefani, e da vera fa foprantedenza e la cura, che la Fede, e la difciplini fifera

baffe nell'intera Diocefi-

Sotto il Prefetto d'Italia v'erano tre Diocefi, l' Illirico, l' Africa, e il Italia. Traficiando le due prime, veggiamo in Italia infinito il più celebre Patriarcato del Mondo, ed uno de'amagiori pregi di quelta Diocefi fi è, the quando gli altri Patriarcati, e quell'illirito di Coffantinopoli, che attento d'uliorpare eziandio le coflui ragioni, fon già turtomo.

Developely Guegle

ISTORIA ti'a terra, il folo Patriarca di Roma fia in piedi; ed unendofi anche nella sua persona le prerogative di Primo, e di Capo sopra tutte le Chiefe del Mondo Cattolico, e fopra quanti Patriarchi vi furon giammai, meritamente può vantarfi la nostra Italia, e Roma, effer ella la

Al Prefetto d'Italia, come notammo al Capitolo IV della prima Parte di quest' Istoria, due Vicariati eran fottoposti : il Vicariato di Roma, cui fra le dieci eran poste le quattro nostre antiche Provincie, onde ora si compone il Regno, e vi era ancora tra l'altre compresa la Sicilia. Questa divisione d'Italia portò in confeguenza, che la polizia Ecclesiastica d'Italia non corrispondesse a quella d' Oriente, poiche non ogni Provincia d'Italia, ficcome avea la Città Metropoli, ebbe il fuo Metropolitano come in Oriente, ma le Città ritennero come prima i femolici Vescovi, e questi non ad alcun Metropolitano, ma o al Vescovo di Roma, o a quello di Milano eran suffraganei : quegli del Vicariato di Roma al Vescovo di quella Città, gli altri del Vicariato d'

principal Sede della Religione, ficcome un tempo fu dell' Impero.

Italia al Vescovo di Milano .

130

Le Provincie che al Vicariato di Roma s'appartenevano s'appellarono suburbicario. Per questa cagione avvenne, che secondando la polizia della Chiefa quella dell' Impero, il Vescovo di Roma sopra tutte queste Provincie efercitaffe le ragioni di Metropolitano. Non potea chiamarst Esarca, perchè non l'intera Diocesi d'Italia su a lui commessa, siccom' eran que d'Oriente; poiche fuori di queste Provincie suburbicarie, i Metropolitani di cialcuna Provincia ordinavano tutt'i Vescovi, ed essi da' Velcovi della Provincia eran ordinati: e se si legge, aver i Romani Pontefici in questi tempi raunato talora da tutte le Provincie d'Occiden te numeroli Sinodi; cotelto avvenne, non per ragion dell'autorità sua de Metropolitano, ma per ragion del Primato, che tiene fopra tutte le Chiefe del Mondo Cattolico; la qual cofa in progreffo di tempo, confondendosi queste due autorità, portò quell' estensione del Patriarcato Romano, che sì vide dapoi quando si sottopose l'Illivico, sopra tutte le Provincie d'Italia, delle Gallie, e delle Spagne, tanto che acquistò il nome di Patriarca di tutto l' Occidente .

E perciò avvenne che il Romano Pontefice esercitasse in queste Provincie la sua autorità con maggior potere, che non facevano gli Esarchi d'Oriente nelle Provincie delle loro Diocesi; imperciocche a lui come Metropolitano s'appatenevano l'ordinazioni non folamente de' Vescovi delle Città Metropoli, ma anche di tutti gli sitri Vescovi di quelle Provincie; quando in Oriente, gli Efarchi lasciavano l' ordinazione di questi Vescovi a'loro Metropolitani. Nè il nome di Patriarca dato al R. Pontefice su cotanto antico come gli Esarchi di Oriente: il primo che cosi in Occidente fra i Latini fosse nomato su il Poptefice Ro-

mano -

mano, ed i Greei suron i primi a dargli questo encomio, ma monprima de tempi di Valentiniano III. In questi tempi Papa Lione, su da Greei, e da Marciano Imperador d'Oriente, chiamato Patriarca, come notò l'accuratissimo Dopino.

Per quella cagione nelle nofire Provincie non Jeggiamo noi Metropolitano alcuno, ma foli Vefcori, non riconoficati altri che il Vefcovo di Roma per laro Metropolitano, e ne' tempi a noi più vicini; co propriamente nell'anno 968 la Chiefa di Capua fu renduta Metropoli; de ed il fao Vefcovo acquiilò le ragioni di Metropolitano lopra molti vefevoi di quella Provincia fuoi fuffiganei: così Benevento nel 969: Salerno nel 984., c tutti gli altri Metropolitani che familitiplicaron poi

in queste nostre Provincie, come ora tcorgonsi . .

Fino a Valentiniano III le Chiese di queste nostre Provincie, come suburbicarie ebbero per loro Metropolitano il solo Pontefice R. ; à lui folo s'apparteneva l'ordinazione de Vescovi: e quando mancava ad una Città il Vescovo, il Clero ed il Popolo eleggevan il successore, poi si mandava a R. P. perchè l'ordinasse ( come rapporta il P. Caracciolo nell'antichità della Chiefa di Napoli ), il quale forente o faceva venir l'eletto a Roma, ovvero delegava ad altri la sua ordinazione ; e pol s'introduffe che quando accadevan contese intorno all'elezione, egli le decideva, o per compromesso si terminavano. In Sicilia, come Provincia suburbicaria, pur osserviamo la medefim' autorità esercitata da' R. P. intorno all' elezione de' Vescovi, come si ha dall' Epistole di Liono, e di Gregorio M.. Ne in queste nostre Provincie si conobbe altra Gerarchia, che di Diaconi, Preti, Vescovi, e di Metropolitano, qual' ers il Veicovo di Roma, Capo infieme e Primo fopra tutte le Chiefe del Mondo Cattolico. Alcuni metton anche a questo tempo l'inflituzione de' Sottodiaconi , degli Acoliti , Eforcisti , Lettori , ed Ostiari , ed eziando d'alcun'altri Ministri, che non s'appartengono all' ordine Gerarchio, ma alla custodia, ed alla cura delle temporalità della Chiesa.

Lo Stato Ecclicalico fino all'est di Giufiniano Imperatore egli era rifiretto nella conofenza degli affari della Religione, ed der Fede, dove giudicava per forma di polizia; nella correziono de collumi, conofero per va di centure; e forpa le differenze tra Crilinai, le tendi il decideya per forma d'arbitrio, e di caritatevole compositione. Non averè ancor acquiffata giufitzia contenzioni, ne giurificiatione, ne avere foro o Territorio nella furma e potere ch'ella tien eggi in tutta la Crificianità, poiché quella non disposole, nè el di diritto divino, ma di uma, no, e positivo, procedente dalla concessione, o permissione de Principi temporali. As qualit lidio ha data in mano la giufitizia "Dera judicima forma Regi dedis, cilica, il Salmista; e nostro Signore esfendo stato pregato da certi cono che imponessi la divisione fra sia i e liu fortello, rifico to di certi cono che imponessi la divisione fra sia i e liu oftratello, rifico

fe : Homo quis me constituit Judicem , aut divisorem super vos? In tutta

la Scrittura Sacra la giustizia è sempre attribuita e comandata a' Re, e non mai a' Preti, almeno in qualità di Prete.

Nell'apocrifo titolo de Episcopali judicio, cioè nel fine del Codice di Teodosio, si legge una Costituzione ( L. 3. Extrav. de Episc. judic. ) di Valentiniano, Teodosio, ed Arcadio, colla quale par ehe si dia a' Velcovi la cognizione delle cause fra Eeclesiastici: Quantum: sono le parole , ad caufas tamen Ecclefiasticas pertinet : e quantunque tal legge fia supposta, come dimostra Gotofredo, e tengon per eerto tutt'i dotti, nulla di meno ivi fi tratta delle sole eause Eeclesiastiche, la conoscenza delle quali l'ebbe sempre la Chiesa. Graziano smembro nel suo Decreto questa legge, e vario la sua sentenza ( c. continua 5. 11. qu. 1. ) Dupino meglio d'ogn'altro ei dimostrò ( dif. ult. § ult. ) che i Cherici così nelle eaufe civili e politiche, come nelle caufe criminali, non furon per diritto divino esenti dalla potestà secolare, siccome ne da tributi, nè dalle pene. Tanto meno essi potevano di lor autorità sar imprigionare le persone Ecclesiastiche, come ancor oggi s'offerva in Francia, che non possono sarlo senza implorare l'ajuto del braccio secolare. E perchè per consuetudine s'era prima tollerato, e poi introdotto, tosto Bonisacio VIII. cavo suori una sua decretale ( cap. Episcopus de offic. ord. in 6.), con cui stabilì che i Vescovi potessero da per tutto, e dov'essi volessero, porre il lor Auditorio, per farv'in conseguenza le catture, la quale in molti luoghi non fu offervata, ed in Francia, come testifica Mons. Lemetre si pratica il contrario, nè essi ebbero carcere fino al tempo di Eugenio I.

Eceo quali furono i principi della temporalità Ecclefiastica, e del Foro contenziolo, non che della elezione de Vescovi e di altre dignità Ecclesiastiche, arrogatasi da' Pontefici Romani sopra quelle Chiese, che non appariscano esfere di Real Patronato, le quali tutte ebbero naturalmente la lor fondazione o da' Principi, o da' Popoli, e perciò o da quelli, o da questi si eleggevano ne' primi tempi i loro Pastori.

## CAPITOLO XI.

Carlo Duca d' Angiò Nono Re di Sicilia e di Puglia;

a Arlo acclamato dal popolo, tosto per le angarie vien odiato, e piant to Manfredi . Invito di Corradino a ricuperar questi suoi Regni . Infelice spedizione di Corradino. Disfatta del suo esercito in Tagliacozzo : Jua fuga : e fua proditoria prigienia. Crudel fua morte infiem con altri Signori nella Piazza del Mercato di Napoli. § I. Carlo fi rende tributario il Regno di Tunisi, e per la cessione di Maria figliuoli del DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XI.

Principe d' Antiochia diviene Re di Gerusalemme . Origine degli Ordini di Cavalieri, e loro requisiti. Stabilimenti per la nobiltà delle Piazze di Napoli. 6 II. Il Regno di Sicilia si divide da quelto di Puglia per lo famoso Vespro Siciliano, e si dà al Re Pietro d' Aragona , III. Il Re Carlo sfida a duello il Re Pietro appuntato il Bordeos . . IV. Il Principe di Salerno vien fatto prigione in battaglia navale . Morte del Re Carlo suo padre. \ V. Leggi del Re Carlo I. e degli altri Re Angioini fuoi fucceffori, chiamati Capitoli del Regno.

Poena che si sparse la sama della rotta dell'esercito di Manfredi , e la sua morte, non vi su Città nell'uno e nell'altro Reame che non alzasse le bandiere Francesi. Tutti acclamavano il nome di Carlo, ed ognuno si prometteva nel nuovo governo franchigia, ed elenzion di straordinarie taffe . I Napolitani, pria che Carlo giungesse da Benevento nella loro Città, mandaron a presentargli le chiavi : entrato ch' egli su con la Regina Beatrice sua moglie, il gridarono loro Re. Creò quivi Principe di Salerno Carlo fuo figliuol primogenito, il quale ufcito di Napoli cavalcò per tutto il Regno per affezionars' i nuovi vassalli . Le reliquie del rotto efercito eranfi ritirate in Lucera , dov' erafi falvate la Regina Sibilla moglie di Manfredi con Manfredino fuo picciol figliuolo, ed una figliuola. Carlo spedì la maggior parte del suo elercito fotto il comando di Filippo di Monforte ad affediarla, ma non riusci prenderla per la valida difesa de Saraceni, se non dopo la rotta data a Corradino. Quindi inviò in Sicilia l'istesso Filippo di Monforte, il quale riduffe tutta quell' Ifola forto l'ubbidienza di Carlo. Ed ecco come in un tratto fi rese Carlo Signore d'ambedue questi Reami, con giubilo de' Popoli, che si credevano già di vivere felici sotto il Regno di Carlo. Ma restaron tosto delusi, poichè i Francesi oltra di recare agli abitatori ne'loro transiti danni infopportabili , il Re chiamando i Baroni tutti che venissero a servirlo, impose un pagamento straordinario alle Terre del Regno contro la loro aspettazione; ed a' consigli di Giezolino della Marra di Barletta istruttissimo de proventi e degli Usfizi del Regno, tolse tutti gli Ufficiali di polizia e di azi enda e pose altri, su de quali prepose Ufficiali maggiori che invigilassero . Questi esercitando le loro commessioni con inudito rigore, gravarono di peso insopportabile i popoli, scorticandogli, al dir dell' Anonimo, e cavando loro il sangue, e le midolla. Ecco mutat' in un tratto i giubili in lamenti, e cambiando volere già desiderano e sospirano Manfredi : O Rex Manfrede ( con amaro pianto per ogni angolo dicevano ) se mes non cognovimus , quem nunc O' ter etiam deploramus O'c.

Finalmente si risolfero di chiamar Corradino d' Alemagna per discae-

ISTOBIA

134 ciar i Francesi. Molti Baroni dell'uno e l'altro Reame s'acciagono all' impresa: sollevano i fuggitivi, e i Ghibellini di Lombardia e di Tofeana: i Conti Gulvano e Federico Iraellini, Corrado e Marino Capeci si portaron in Alemagna a follecitar Corradino, unico rampollo di tutta la possibita di Federico. Molte Città Imperiali, i Pissini, i Sancsi, ed altri Ghibellini inviaron ancora i loro Ambasciadori con esibizioni e molto denaro per agevolar la venuta.

Era Corradino giovanetto di quindici anni. Elifabetta di Baviera fia madre troppo amandolo temea efporlo a tanti pericoli per ua imprefa i madre troppo amandolo temea efporlo a tanti pericoli per ua imprefa i malagovie: ma Corradino fpinto da coro generolo ruppe oggi induggio, ed abbraccio l'invito, fiimolato ancora dal Duca d'Aufiria ancor eggi giovanetto, che s'offerfe venir in lua compagnia a riporlo ne' paterni Repni; e Corrado Capece toflo d'Alemagna ne' dià avvillo i a

Sicilia .

S'accinse intanto Corradino al viaggio, e nel principio dell'inverno di quest'anno parti d'Alemagna col Duca d'Austria, ed un esercito A.J. 1267 di dieci mila uomini a cavallo, e per la via di Trento nel mese di Febbrajo giunse a Verona, ove convocò tutt' i Principi della parte Ghibellina, che l'avean sollecitato; ed inviando la maggior parte dell'esercito suo per la via di Lunigiana, egli col resto tolie la via di Genova, e giunfe a Savona, dove s'imbarco nell'armata de Pifani, e andò a Pila. Quivi Corrado Capece s' imbarcò per Tunili a follecitare il foccorfo de Saraceni . Erano in Tunifi agli stipendi di quel Re , Federico ed Errico di Castiglia, i quali invidiando la grandezza del Re di Cafliglia lor fratello, cacciati di Spagna militavano in Tunifi fotto gli stipendi di quel Re. Federico era in Tunisi quando vi giunse Corrado. dal quale informato delle cofe di Corradino, l'indusse a prender la difefa, e proceurar presto quel Re valido foccorso. Ma Errico per la sua natural superbia, entrato in sospetto del Re di Tunisi, era passito a trovar Carlo in Italia, e poi si mise a tentare nella Corte di Roma i fuoi avanzamenti; e seppe sar tanto che si sec'eleggere Senatore di quella Città. Egli odiava il Re Carlo, e si colea altamente di lui, perchè avendolo soccorio di molto denaro quando calò in Italia contro Manfredi, non volea in conto alcuno renderglielo; perciò mandò più lettere e mesti a Corradino sollecitandolo a venire, perch' egli avrebbe facilitata l'impresa.

Corradino da Pifa fece spargere da per tutto più esemplari d'un suo Maniscilo, ove querelandos acerbamente de quattro Romani Pontefici, e di due Re Mansredi e Carlo, invita i suoi devoti a dar mano all'espussone de Frances da suoi Reami di Puglia e di Sicilia.

Incredibili furon i movimenti in Sicilia, Puglia, e Calabria, che produffe questa Scrittura: tutti gridavano il nome di Corradino. Al Ponte DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XI.

Ponte a Valle vicino. Arezzo accadel un fato d'arme, mentre Guglielmo Stendardo e Guglielmo di Bifelve Capitani del Re Carlo impedir vollero il paffaggio all'efercito di Corradino, colla peggio de Franceif, falvandofi appena Stendardo con 200 lance, e Bifelve reflò prigione con

alcuni pochi Cavalieri Frances, rimasti vivi.

Per quella rotta, sparfas la fama per tutto il Regno di Puglia e di Sicilia, i follevaron qual tutte le Provincie, e di Saraceni faccro follerar Lucera, la quale inalberò tosto le bandiere di Corradino, e l'ismile feccro tutte l'altre Città di Puglia, d'Otranto, di Capitanta, e Bassiciara; dal che, e da molti altri elempi, ne nacque presso i sono interiori quell'opinione de nostri Regnicoli, d'esfere i più volubili ed incofianti, e che lovente tosto instituiti d'un dominio, dessena un nuovo. Il Re Carlo istesso si propiera de la considera del mante de la considera del mante de la companio del su describe di sua fortuna : e possi on gran, pessifiero, era tutto intelo di accresci i suo electrico per opporsi a Corradino, il quale a gran giornate se ne calava a Roma, o voce da Errico di Cassiglia e da Romani er aspettato per

entrar per la via d' Apruzzi nel Regno ..

Intanto Papa Clemente ch'er'a Viterbo, avendo inteso i progreffi di Corradino in Italia, ed i moti del Regno, per opporfi dal fuo canto non avea mancato di scrivere premurole lettere a varie fittà d' Italia, che non aderiffero a Corradino: ma scorgendo che quelle lettere producevan poco frutto, volle vedere se per altro verso potesse spaventarlo . Gli spedi in Aprile una terribile citazione , colla quale se gli A.J. 1268 prescriveva certo tempo a dover comparire avanti di lui, se avesse pretenfione alcuna fopra i Reama di Puglia, e di Sicilia, e che non cercaffe di farfi egli stesso giustizia colle armi, ma proponesse sue ragioni avanti la Sede Apostolica, che glie l'avrebbe renduta; altrimente non comparendo a avrebbe contro di lui proferita la fentenza. Corradino non comparve, e profegu) armato il suo cammino; ed egli nella Cattedral Chiefa di Viterbo a 28 Aprile, alla prefenza di tutto il popolo , pronunzio la fentenza. Dapoi invitò Carlo a venir a Viterbo, dove s'abboccarono infieme, e lo fece Governadore de Tofcana; e poiche l' Imperio d' Occidente vacava, lo creò egli Paciero, ovvero Vicario Generale dell' Imperio. Quindi a 20 Giugno nella festa degli Apostoli Pietro e Paolo, con grande apparato (comunicò pubblicamente Corradino, e lo dichiaro nemico e ribelle della Romana Chiefa, e decaduto da tutte le fue pretentioni . Scriffe ancora a Fr. Guglielmo di Turingia Domenicano, che scomunicasse tutti coloro, che non volessero prestar ubbidienza Carlo ; ed all' incontro colmaffe di benedizioni ed indulgenze quelli , che per lui prendeffero l'armi contro Corradino . Scomunicò di nuovo la feconda volta Errico di Castiglia per essersi confederato con Corradino.

Dall

direct a far giventa.

I S T O R I A

Dall' altra parte Corrado Capece, e Federico fratello d' Errico, ch' erano ancor a Tunifi, partirono di .là con 200 S'aganuoli, ed altrettan- ti Tedefini, e 400 Turchi, e fi portaron in Sicilia. Corrad gianto a Schiacca, pubblicasadofi Vicario di Corradino, faprae lettere per turta quell'Itola, follevando quel popoli a ricever il loro Re Corradino, che con numerofo efercito veniva. Quelle furon cotanto efficaci che in brieve quafi tutta la Sicilia lab? le bandiere di Corradino, chan con el control de la Corradino, chan con el control de la Corradino, chan con la fue turque rotte, ed egli obbligato colle fue genti a fuggire. Quì termina l'Annosimo la fua Cronaca; e l' feguente vien rapportato dal Villani, ed altri Scrittori no men diligenti.

Corradino giunto in Roma e fa ricevuto in Campidoglio dal Senatore Errico e da Romani a guila d'Imperadore. Parti da Roma a 10 d'Agolto con Errico, e fixoi Baroni, e con molti Romani, e fapendo che il paffo di Cepperano era ben guardato, prefe la via della montagna tra Abruzzo e Campagna, conducendo il fuo efercito per luoghi non guardati, e collocò il Campo nel piano di Tagliacozzo.

Il Re Carlo dall' altra parte, avend' ordinato a Ruggiero Sanfeveri. no, che con altri Baroni suoi partigiani tenessero a freno i sollevati . ecli con tutte le sue forze cavalcò da Capua per andar ad opporsi a Corradino; ma accadde che in que' di capitò in Napoli Alardo di S. Valeri, Barone nobolissimo Francese che veniva d'Asia, dove con somma fua gloria per vent'anni militato avea contro Infedeli, ed ora già fatto vecchio ritornava in Francia per ripofarsi. Costui non ritrovando il Rein Napoli, andò a Capua dov' era coll'esercito: Il Re Carlo quando il vide si rallegro molto, e subito disegno di valersi del consiglio di tal uomo, e lo pregò di fermarli per ajutarlo in si gran bilogno; e bench' egli si sculasse che per la sua vecchiezza avea lasciato l' esercizio dell' armi, e che avendo spese la gioventù in combattere contro Infedeli avesse in quell'età da macchiarsi del fangue de' Cristiani; nulladimanco avendogli Carlo date ad intendere che militando contro Corradino pure militava contro gl'infedeli, effendo ribelle del Papa, fcomunicato, e fuori della Chiela, oltre che il Re di Francia l' avrebbe sommamente gradito, tanto fece fin che lo strinse a restare; e sentendo che Corradia no er'alloggiato nel piano di Tagliacozzo, volle ehe l'efercito di Carlo da lui guidato s'accampaffe due miglia lontano da quello : poi con pochi cavalli falito in un poggio, e considerato bene il campo de nemici, s'avvide l'efercito suo effer di numero molto inferiore di quello di Corradino, e perciò dovea sperarsi più nella prudenza ed astuzie militari, che nella forza: ed avendo appiattato il terzo squadrone dietro ad una valle, fece presentare la battaglia al nemico, il quale avidamente la riceve, idegnato dall'ardire de Francesi, che con tanto disvantaggio di numero venivano a far giornata.

DEL REGNO DE NAPORT PARJ II CAP. XI. Si attated il fatto d'arme, ed ancorche i Francesi con due soti squadroni valorosamente sostenessero l'impeto de'nemici, bisognò in fine che cedessero, facendosi una strage crudele de medesimi. Il Re Carlo, che con Alardo fopra il poggio vedea la ruina de' fuoi, ardeva di defiderio d'andar a soccorrergli, ma su ritenuto da Alardo, e pregato che aspettasse il fine della vittòria, la quale avea da nascere dalla rotta de' Ifuoi, ficcome avvenne : poiche cominciando i Francesi a gettar l' arme e renderfi prigioni, e gli altri a fuggire; le genti di Corradino credendofi aver avuta intera vittoria, fi dispersero, parte fi misero ad infeguire i fuggitivi, altri attendevano a spogliar i morti, ed a seguitare i cavalla degli uccifi, ed altri a menar i prigioni. Allora Alardo volto al Re Carlo, diffe: Andiamo Sire, che la vittoria è nostra; e discendendo al piano col terzo squadrone, ch' era rimaso nella Valle, diedero con gran empito sopra l'elercito nemico in varie parti diviso, e lo posero in rotta, e spint'innanzi, trovarono che Corradino e'l Duca d' Austria, e la maggior parte de Signori ch' eran con lui, certi della vittoria,

Corracino ed il Duca d'Aufria sol Conte Gaulvano, ed il Conte Girardo, di Pla, pipliaron la via della marina di Roma, con intenzione d'imbarcarfi là, ed andar a Pifa; e camminando di giorno e di note te velititi d'abito di contadioi, arrivarono in Aftura, Terra in quel tempo de Frangipani nobili Romani: dove a cafo feoverti, furon da uno di que Signori fatti prigioni, ed il la a poco condotti e confignati al, Re Carlo, che gli mando prigioni in Napoli, e gradi quefto dono come preziofilmo, donando a quel Signore la Pelofa; del alcune altre Cafella: io Valle Beneventana, e volle che fi fermaffe in Napoli, da cui dificafero l'Frangipani, che godernon ggi noori langamente del Segioni di disclare lo Frangipani, che godernon ggi noori langamente del Segioni del propositione del prop

s' avean levati gli elmi, e stavano oppressi dalla stanchezza e dal caldo; e non avendo ne tempo ne vigore da riarmarsi, si diedero a suggire,

gio di Portanova di quella Città .

e nella fuga ne fu gran parte uccifa.

Erico di Caffiglia, mentre fuggiva, fi incontrato dalle genti di Carlo, i quali ruppero le fue trupper, e ne fecero molti prigioni; ed egli fi falvò fuggendo per beneficio della notte. Alcuni narrano, che firicovo in Monte Cafino, ove da quell' Abate, che credette farii un gran merito col Papa, fil aftor prigione, e fattori afficurare di rippermangli la vita, lo mandò in dono al. Papa Clemente, il quale tollo l'inviò al Re Carlo, che insieme, cogli altri lo fe condure prigionicor in Napoli. Altri dicono che fu un Abate d'un Monaftero verfo tieti, dove castoli ". Soli Camargono, Corrado Capece, e Federico fratello d'Errico, i quali imbarcatili fopra alcune galee Pifane, ch'erano in Sicilia, andarona a Pifa.

In memoria di quella rimarchevole vittoria, per cui, se si da de-

21 V. A

de a Fazzello , fu sparso il sangue di dodici mila Tedeschi , se Carlo edificare una Badia per li Monaci di S. Benedetto nel laogo ove fegul la battaglia col titolo di S. Maria della Vittoria dotandola di molte poffeffioni . Ma per le guerre seguenti su dissatta e disabitata , e ridorta in Commenda.

La strage che se Carlo de' ribelli, e de' pres' in battaglia dopo quefla vittoria, fu crudele. Alcuni fe impiccar per la gola, altri fatti morire col ferro, e moltiffimi condennati a perpetuo carcere. Le Città che alla venuta di Corradino ribellaronfi, furon da' Francesi manomesse, portando da per tutto defolazioni ed incendi. Aversa su diffrutta. Potenza, Corneto, e quali tutt' i Castelli di Puglia, e di Basilicata suron crudelmente ancor diffrutti .

Non minori furon le ftrage nell' Ifola di Sicilia. A Corrado d'Antiochia, ed a molti Signori del partito di Corradino furon prima cavati gli occhi, e poi fatti barbaramente impiccare. Riduffe i Siciliani in una quasi schiavitudine, gravandogli di nuovi tributi; ed i Francesi infolenti non perdonavano ne all'onore, ne alle robe degli abitatori, onde nacque il principio del famolo velpro Siciliano.

Debellò ancora i Saraceni , che s'eran fortificat' in Lucera , ed avendo presa quella Città, se ivi prigionieri Manfredino, e sua madre Sibilla feconda moglie di Manfredi, che condott'in carcere nel Caftel dell' Uovo di Napoli, furon per opra del Re Carlo fatt'ivi morire.

Con tali mezzi di crudeltà avendo Carlo ridott'i fuoi fudditi in istato di non poterlo più offendere, gli rimaneva solo di deliberare ciò che dovesse farsi di Corradino, del Duca d'Austria, e degli altri Signori prigionieri. Ne volle prima il Re sentir il parere del Papa, con cui foleva consultare le cose più ardue e gravi del Regno. Scrivono Errico Guadelfier, il Villani, Fazzello, Collenuccio, ed altri, che Clemente alla domanda rispondesse queste brevi parole: Vita Corradini, mors Careli . Mors Corradini , vita Caroli . Lo niegano il Costanzo , il Summonte, e Rainaldo. Ma in ciò dee darfi tutta la fede al Villani, il quale tutto che Guelfo, e capital nemico de Svevi, difendendo il Papa, non ardifce di negarlo.

Papa Clemente prevenuto dalla morte a 20 Novembre, o come Le 1268 altri a 30 Dicembre , non potè vedere l'efecuzione di sì fiero configlio; e per le continue discordie e fazioni de' Cardinali, che per la potenza di Carlo non potevano deliberarfi ad eleggere un successore di lor volontà, vacò la Sede quafi tre anni infino al 1271. 4

Il Re Carlo stimolato dalla sua natural fierezza a prender di quell' infelice Principe le più crudeli risoluzioni , per der altr'apparenza più speziosa a questo satto, volle che si prendesse su ciò pubblica deliberasione; e fatti convocar in Napoli tutt' i Sindici delle prime Città del

DEL REGNO DE NAPOLI PAR II CAP. XI.

Regno, e. i maggiori Baroni di quello, e que signori Francefi chi eran con lui, raguno un Configlio, affinché deliberaffero cio che doreffe france di Corradino. I principali Baroni Francefi eran in discordia, posche il Conte di Fiandra genero del Re, e molti altri Signori più grandi e di magnanimo cauere, e che non tenevano intenzione di fermani nel Regno, fuuen di parere che Corradino e il Duca d'Auftria fi teneffero per qualche anno carcerati, finché fosfe tanto ben radicato e fermato l'imperio di Carlo, che non peteffe temer di loro. Ma quelli che avean avuto rimunerazione dal Re, e dedideravono afficurarsi negli Stati loro, erano di parere che dovesfe morire. Altri, cui era nota l'inclinazione del Re, per andara a feconda del luo dediderio si unicono coi scondi, A questa opinione s'accostò il Re. Fu conchiuso dunque che se gli deffe morte.

A questo fine si imposto che gli si shabricassi il processo sopra quelle accule: di perturbatore della pubblica quiete, e de precetti del Sommi Poatesti: di tradimento contro la corona : d'aver ardito d'invadere, e di utoprare il Regno con fallo titolo di Re, e d'aver tentato ancora la morte del Re Carlo. Fu il processo sibilità solo ancia la morte del Re Carlo. Fu il processo sobria caro caro la morte del Re Carlo. Fu il processo sobria del responsa sono a morte del Re Carlo. Il quella profferì la sentenza, di morte, e quella lesse in pubblico, appoggiandola lorpa le riserita accule. Fu da quella sentenza di morte occettuato foi Errico di Caliglia, che su condennato a perpetuo carcere in Provenza, per offervaria la fede data all'Abare. che lo consegno al Papa stotto par e conferenza ila fede data all'Abare. che lo consegno al Papa stotto par

rola, che non fi fpargeffe il di lui fangne.

a. Fu a 26 Ortobre di quest'anno in mezzo del Mercato di Napoli A. J. 1269 con apparati logobri e funesti, apprellato effendo il talamo, e l'altre pompe di morte, mandati in efecuzione il barbara e feellerata fenterazi e narradi che l'infelire Corradino quando l'intele leggere dal Protonotatio, voltatoli a lui gli avelle detto: Surve acquam su ream fezifii filima Regir. O' nefizi quad pari in paren nuo abeti imperiam: pol
rivolto al popolo purpossi de' deiltti che fallamente leg l'imputavano,
dicendo ch' ggli non obbe mai talento d'offendere Santa Chicia, na foi ol acquiditare il Regno a lui dovuto per chiare e manifelle ragioni, e
del quale a torto n'era flato fpossilato. Ch' egli fperava che di si inaudite e barbare violenze, ne doveffero prender vendetta i Duchi di Baviera della flirpe di fun madre, e che i Tedeschi ancora non Isferanno
invendicata la barbara sua morte. E dette queste parole, trattosi un'
guanto, come il Collenuccio, o come altri un anello, lo buttò verso
il Popole, quasi in fegno d'investitura.

Narra Fio II nella fua Europa, che questo guanto o anello su raccolto da Errico Dapifero, da cui su portato in Ispana al Re Pietro d'Aragona marito di Costanza sua forella cugina, figliaola di Manfre-

di

di. ch' era chiamato alla successione in mancanza di Corrado ed Errico fenza figliuoli , come fi notò nel teftamento dell' Imperador Federico;

e per tal razione gli Aragoneli ne cacciaron i Franceli, e fe ne refero poi Signori.

Non fu il primo l'infelice Corradino ad effergli mozzo il capo. ma perchè più acerba fosse l'angoscia, vollero serbarlo al fiero spettacolo della decapitazione di Federico Duca d'Austria; poiche il primo ad effer decapitato fu questo infelice, il cui capo mozzo dal carnefice prese in mano il dolente Corradino, e dopo averlo bagnato d'amare lagrime, baciollo, e se lo strinse al petto, piangendo la sua sventurata sorte, ed incolpando se stesso, ch'era stato cagione di si crudel morte, togliendolo alla sua infelice madre. Poi rincrescendogli di sopravvivere a tanti acerbi spettacoli, postosi inginocchione, chiedendo perdono a Dio de'suoi falli, diè segno al carnefice di dover eseguire il suo ufficio, il quale in un tratto gli recise il regal eapo. E dopo sui furon decapitati il Conte Girardo da Pifa, ed Hurnasio Cavalier Tedesco, e nove altri Baroni Regnicoli furon fatti morire su le forche.

Questo fine infelice, compianto da quanti videro al funesto ed orrido spettacolo, ebbe il giovanetto Corradino in età di 17 anni. In lui s'estinse la chiara, e nobilissima casa di Svevia, che per linea non men mascolina, che semminina, discendea da' Clodovei, e da' Carolingi di Francia, e da' Duchi di Baviera. Famiglia, che sopra tutte le altre d' Europa contava più Imperadori, Re, Principi, e Duchi, e che fopra tutte le famiglie di Germania teneva il vanto di nobiltà. In questo fangue incrudell Re Carlo, portandogli cotal barbaro fatto eterna infamia presso tutte le Nazioni d' Europa, nè vi è Scrittore, ancorchè Francefe, che non detesti, ed abbomini atto si crudele, da non paragonarsi a quant'empietà, e scelleragini si leggono de' più fieri Tiranni, ch' ebbe la Terra, Quindi in Alemagna surle l'illustre Casa d' Austria; poiche estinta la stirpe de' Principi di Svevia, e Riccardo fratello del Re d'Inghilterra che aspirava all'Imperio essendo morto, ed Alsonso Re di Ca-figlia suo competitore non avendo più partiggiani in Alemagna; gli Elettori l'anno 1273 fi ragunarono in Francfort, ed eleffero per Imperadore Redolfo Conte d' Auspurg , il quale fu coronato l'istesso anno in Aquisgrano, e riconosciuto da Principi d'Alemagna; ed avendo umiliato Ottogaro Re di Boemia, fece che restituisse l'Austria, la quale diede ad Alberto suo primogenito, i di cui discendenti oresero il nome di Auftriaci .

Carlo adunque dopo effersi con questi narrati mezzi flabilito ne'due Reami di Puglia e di Sicilia, dopo aversi reso benevoli molti Baroni del fuo partito con profuse donazioni , e dopo per maggior sua sieurezza fatti fermare nel Regno molti Signori Francefi, a quali diede molti

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XI.

Feudi, eraft refo formidabile per tutto Italia, e riputato uno de mapgiori Re d' Europa; e flendendo le sue forze oltre i confini di questi Reami, aveafi refo tributario il Regno di Tunifi, e come uomo ambiziofissimo aspirava all'Imperio di Costantinopoli, e tutto il suo fludio era di cacciar da quella Sede Michele Paleologo, che allora imperava in Oriente: E forse gli sarebbe riuscito, se in Gregorio successor di Clemente aveffe trovato quelle medelime inclinazioni ed affetti che in coffui furono.

Egli principiò adornar Napoli con magnifici Tempi ed Edifizi , e dopo la separazione del Reame di Sicilia avendola renduta Sede Regia. e Capo e Metropoli del Regno, quindi avvenne che tenneli maggior conto de regali diplomi e delle altre loro memorie, e fi diè miglior forma a' Regj Archivi. Carlo fu il primo che ordinò in Napoli l'Archivio della Regia Zecca, che prima era in potere de Maestri Raziona-

li, ed in miglior forma lo riduffe.

Era stata la Sede Apostolica per le discordie de' Cardinali vacante poco men di tre anni dono la morte di Clemente, nè vi bisognò meno, che la presenza del Re Filippo di Francia, e d'Errico, e d'Odoardo, l'uno nipote, l'altro figliuolo del Re d'Inghilterra, per ridurre i Cardinali a rifare il succeffore. Poiche questi Principi, che ritornavano d'Africa, paffati per Sicilia e Napoli, ritornando a' loro Stati, andaron a Viterbo per sollecitare i Cardinali per l'elezione, i quali finalmente mosti dalla presenza di que Signori, non convenendo in niuno di loro, finalmente nel di I Settembre di quell'anno eleffero perfo. A. J. 127% na fuor del Collegio, che fu Teobaldo di Piacenza della famiglia de' Visconti Arcidiacono di Liegi, che a quel tempo si trovava in Asia Legato Apostolico nell'esercito Cristiano contro gl'infedeli, che fattoli nel leguente anno coronare a Viterbo, fu chiamato Gregorio X, il quale fu il primo che fece la legge di chiudere dopo la morte del Papa i Cardinali in Concluse, e di tenervigli finche aveffero eletto il furceffore.

Confiderando il Re Carlo, che Filippo suo figliuol secondogenito era morto, un' altre chiamato Roberto terzogenito era pur morto nell' anno 1265, e che Carlo suo primogenito Principe di Salerno non avea ancor figliuoli mafchi, egli per la morte feguita della Regina Beatrice fua moglie, tolle in quest'anno la seconda moglie, figliuola, secondo il A. J. 1272 Costanzo, di Balduino di Fiandra ultimo Imperadore di Costantinopoli, per via della qua'e sperava acquistar parte dell' Imperio d' Oriente, e secondo il Sigonio, figlipola del Duca di Borgogna. Furon perciò in Napoli celebrate gran fefte, e fatti molti Cavalieri. Gli fu ancora quest' anno affai lieto, perchè nella fine del medefimo nacque al Principe di Salerno successor del Regno un figliuolo chiamato Carlo Martello, che fu poi Re d' Ungheria.

ISTORIA

Il Pontefice Gregorio per fovvenire all' dercito Crilliand ne'll sequiflo di Terra Santa, di moffe da Orvieto, ed nado in Francia a celebrare il Concilio in Lione, per invitare il Re di Francia, e d'Inghilterra, e gii altri Principi Oltramontani alla meddima imprefa. Cofa che
dispiacque al Re Carlo, perché fi vidd'efaluto dalla speranza d'acquista
1274 l'Imperio di Costantinopoli. Avendo già Gregorio aperto in quest'anno
il Concilio in Lione, ed invitato Fra Bonaventura, sopranomato il
Dattor Sergico, che ra stato creato Cartonie, e Fra Tommalo d'Aquino, il Dattor Angelico, perché dovendosi, retatrare dell' aniono della Chiefa Greca e Latina, poteffero questi due insigni Teologi constitura gli errori de' Greci: Carlo temendo del Tommalo, il quale partiva di Napoli, dove in questa Università Iraggeva Teologia, ed al quale eran note le sue condetta, al Concilio non maggiormente escerciale l' animo
del Pontefice, passando eggi per Fossanova, luogo non molto loatano
del Pontefice, passando eggi per Fossanova, luogo non molto loatano
Terracita, lo fece avvelenare, onde vivi sel Monastero de' Monasci Ci-

§ I. Carlo si rende tributario il Regno di Tunisi, e per le cessioni di-Maria figliuola del Principe d'Antiochia deviene Re di Gerulalemme

sterciensi trapassò nel di 7 Marzo in età d'anni cinquanta.

Opo avere il Re Carlo ampliato lo Studio generale stabilito in Napoli dall' Imp. Federico II, ed arricchitolo di melte prerogative e privilegi, come si ravvisa ne suoi Capitoli del Regno sotto il titolo Priwilegium Colleg. Neap. Sond. avendo avuta nuova che Luigi Re di Francia suo fratello, che si trovava in Africa contro gl' Infedeli, tenendo affediato Tunifi, il suo esercito erá oppresso da peste, e stava in pericolo d'effer rotto da Mori, e d'effer fatto prigioniero co fuoi figliuoli , ch' eran con fui , fu costretto dal debito del sangue , e dall' obbligo che avea a quel buon Re, di ponersi sopra l'armata, che avea apparecchiata per paffar in Grecia, ed andar subito a Tunis, dove trovò l'elercito Francele cotanto estenuato, che parve un mitracolo che i Mori non l'avessero assaltato e dissipato, e trovò il Re che all'estremo di fua vita stava nel punto di render l'anima a Dio, come la rese a 15 A. L 1270 Agosto. Quanto fosse il suo arrivo caro a' figliuchi del Re, ed a tutto l'efercito, è indicibile, perchè a quel tempo venne un numero infinito d' Arabi , con disegno non tanto di soccorrere il Re di Tunifi, quanto di saccheggiare le ricchezze del Re di Francia e del Re di Navarra, e di tutti gli altri Principi ch' eran a quell' impresa; ma poiche videro l'elercito Criftiano accresciuto d' un tal soccorso, se ne tornarono a' loro paesi; ed il Re di Tunisi che aspettava a momenti che gli Arabi lo liberassero dall'assedio, uscito da speranza, mando Ambasciadori al Re DEL REGNO DI NAPOLI PAR- II CAP. XI.

145

Carlo per la juece. 'Carlo temendo che la pelhe non incrudelific ancore co'luci, veggendo anche l'ilipo fuo nipote; nuovo Re di Francia, des fiderolo d'andar a coronarfi, entrò cogli Ambufeindori del Re di Tunifi nella pratica della puece, la quale fra bewri di la conchiule con quelli parti: Che fi pragfie al nuovo Re di Francia: una gran quantità d'un per la l'ipria che avue fatto ni paffaggio: Che fi libreafiera tutt' i prista ni Crifitani de annu nel Reguo di Tunifi; Che ponifico "Crifitani libreamente praticare con mercatancie in Africa: Che fi profifera vio differa re Chife e Monafieri, e prodicarfi il Saune Eurongelon di Crifilo Intagia inpadimento: E che il Re di Tunifi, e fusi faccifieri refusfico Tributari al Re Carlo, e di diffendenti di his, di recuinnia dobbe d'aro f'amos. Tribato che da Re dati Tunifi altre volte s'era pagato a' Re di Sicilia, come al Re Ruggiero o Gugglielmo Normania.

In quell'anno venne a morte Papa Gregorio fenz' aver fatto nulla A.J. 1276

di quanto avez disegnato, ed in suo suogo su eletto Pietro di Tarantafla Borgognone Frate Predicatore, che fu chiamato Innecenzio V. Carlo udita l'elezione d'un Papa Francese, riassunse con molt'alteripia la dignità Senatoria, ed avendo in suo suogo softituito Giacomo Cantelmo iuo Vicario, governava Roma a fua voglia, ottenendo per fe e per gli amici fuoi quello che volez. Ma tofto le fue speranze restaron vuote. poiche essendo morto Innocenzio dopo pochi mesi, i Cardinali ingelositi della potenza di Carlo, eleffero un Papa Italiano, che fu Ottobono del Fiesco Genovese nipote d'Innocenzio IV, che nominosti Adriano V. Costui in que' pochi mesi che visse, mostro gran volontà d'abbassar la potenza di Carlo, che teneva oppressa l'Italia. Ma l'esser tosto Adriano maneato, ed eletto Pietro Cardinal Spagnuolo- per suo successore. che Giovanni XXI secondo il Platina, e secondo altri XX su nomato, la potenza di Carlo non mancò punto, imperochè Giovanni ancorchè di fanti coffumi , era affatto inabile al governo e Carlo come Senator di Roma governava ed amministrava ogni cola appartenente al Papato. Per la qual cola durante il suo Pontificato, e sei mest dopo la morte di Giovanni, che vacò la Sede Apostolica, infino all'elezione di Papa Niccold III, era riputato il maggiore, ed il più temuto Re di que' tempi, e quello che più lo rendea formidabile, era la gran gente di guerra ch' celi tenez in varie e diverse parti sotto la disciplina d'espertiffimi Capitani. Era ancor potente per forze marittime, le quali erano poes men di quelle di terra; alle cui forze marittime fidandofi , avea intraprefo di scacciar l'Imperador Paleologo dalla sede di Costantinopoli , e fare altre imprele in Oriente.

Per questo Maria figliuola del Principe d'Antiochie, cui Ugo suo zio Re di Cipro contrellava il titolo e le ragioni del Regao di Gerufalemme, venge in Roma, e ricorse al Papa e al Re Carlo, perchè vo144 ISTORIA

keffere ajutarla. Ma poiché vide il Papa poco difpoflo, fu indorta finalmente da Carlo a ceder a lui queffe fue ragioni; onde insanzi al Collegio de' Cardinali affegnò e rinuaziò al medefimo tutte le ragioni che aven nel Regno di Gerufalemme, ed il Principato d' Antiochia, con tutte le folemità che fi richiedevano; ed il Prapa Giovanni che favoria. 1 1277 ai IR e, avendo per vere le ragioni di Maria, in queff'a sono coronò Garlo Re di Gerufalemme, e da queflo tempo cominciarono gli anni di quef luo Regno.

Carlo avuta tal ceffione mando fubito Ruggiero Sanfeverino a pigliar il poffesso di tutte le Terre, che Maria possedeva, e ad apparecchiare di ricovrar l'altre; e nel tempo stesso ordino un apparato gran-

diffimo di guerra di galee , ed altri legni con numerofe genti per l'imprefa non meno di Costantinopoli , che di Gerusalemme.

Le ragioni di Maria sopra il Reame di Gerusalemme venivano a lei per la lus madre Melifina, quartogenita che fu d' Isabella forella di Balduino IV Re di Gerulalemme, la cui Storia fi narrò al 6 IV. Cap. VIII di questa Parte II. Per la morte di Corradino ultimo del fargue Svevo fenza suecessori; essendo estinte queste ragioni in quella linea discendentale dall'Imp. Federico marito di Jole figlinole di Maria primogenita d'Isabella, prentendeva Maria come figuuola di Melifina, che s' appartenessero a lei. Coreste cessioni di rapioni venivan contrastate a Carlo da Errico II. Re di Cipro, come spettantino ad Alifia secondogenita d'Ilabella, maritata con Ugo Re di Cipro, sua ava. Quindi avvenne, che Carlo avvertito poi della poca sussistenza di queste ragioni di Maria, fi convenne, come scrive il P. Lufignano, con Errico . Ed il Re Roberto colla Regina Sancia sua moglie, essendo ne' loro tempi, angustiati dal Soldano i Cristiani che ministravano il Santo Sepolero . convenne col Soldano, che non fi deffe impedimento a' Cristiani ch' ivi erano, con promettergli groffo tributo, fomministrando ancora a quelli tutto il bisognevole, perchè non mancassero d'assistere a quel fanto luogo. La Regina Sancia fece parimente a sue spese edificare nel Monte, Sion un Convento a' Frati Minori di S. Francesco, e n' ottenne Bollada Papa Clemente VI. rapportata dal Wadingo, il quale narr'ancora che la Regina Giovanna I ottenne anche dal Soldano permiffione di poter, costiuire un altro Convento a' steffi Frati nella Valle di Gioiafat , somministrando ella alle spese, e al lor mantenimento. Donde alcuni fondano il patronato che tengono i Re di Napoli nel S. Sepolcro, ed in que lunghi, fondato con tante spese da loro predeceffori, avvalorato da Bolla ci Papa Clemente. Però tutti gli Scrittori Oltramontani, ed Italieni concordano, che quando fu mozzo il capo all' infelice Corradino, investi egli col guanto, o coll'anello, di tutt'i suoi Regni e ragioni il Re Pietro d' Aragona, cui s'appartenea la successione di tutt'i suoi ReDEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XI.

nni e Stati, com'erede della famiglia di Svevia, a cazion di Costanio, figliana del Re Manfredi; ed al Re Pietro effendo per legitirian incredificaci (uccedato il Re Federico d'Aragona, ed a costati i Re Austriaci di Spagna suoi successori quelli inertiamente se ne sono initiolati Re con mazzio giulitizia e ragione, che tutti gli altri Competitori.

Per mantenere il Re Carlo fedeli a fe i suoi sudditi rese illustre la Città di Napoli e molte altre del Regno mercè un infinito numero di Cavalieri che creò, col cui ordine introduffe in tanta frequenza l'escreizio militare, che coloro, i quali fotto la fua disciplina e de'suoi Capitani eran esercitati melle guerre, non cedean punto a' Veterani , ch' egli condotto avea di Provenza e di Francia . Sul principio . a' tempi de' Normanni e de Svevi, colui che volea prender il cingolo dovea presentare i suoi requisiti ricercati dalle loro costituzioni ne titoli de nova militia, e de bonore militari 59 e 60 lib. 3., cioè che fenza licenza del Re, e senza che discendessero da' Cavalieri, niuno potesse aspirare al cingolo militare, ed i Re Angioini vi aggiunsero altri requisiti, ricercando non folo, quod null us possit accipere militare cingulum, nisi ex parte patris saltem sit miles, come si legge nel Registro di Carlo II dell' anno 1294 rapportato dal Tutini , ma che esso ed i suoi maggiori av-ssero contribuite le collette e fovvenzioni co' nobili e cavalieri. Narra Barto-Ionimeo di Capua che a'tempi del Re Roberto non si ricercasse più la pruova della discendenza da Cavalieri, e che solo in Francia erà ciò richiesto. E in effetto leggiamo effersi dato il cingolo a molti del minor popolo, che non potean mostrare essere stat'i loro maggiori Cavalieri . ma questi bensì chiamavansi, al dir di Tutini, Cavalieri di grazia, o fia di fola onorificenza. Perciò erano appellati Militi, e come gente di puerra godevano de' militari privilegi, e di quelli ancora che h nno i femplici gentiluomini, cioè d'effer esenti dalle taffe, di portar la spida fino al gabinetto del Re, goder il privilegio della caccia, effer efentidalle pene degl'ignobili, e non effer tenuti batters'in duello con gl'ignobili: e quando fi volea far guerra al proprio Principe, da cui erano flati armati Cavalieri, era necessario, per non essere riputati felloni ed infami, che ritornaffero il cingolo.

Quelle cerimonie nel conferir il eingolo, per efferi refe le più fegnalate e rimarchevoli, if facera con tole magnifecaze a diffenulio, che
Baroni avera diritto d'imporre dazi fu i loro vaffalli, e domander
foverazioni da effi per le fele, che il avera da fare in tal funcione quand'
effi o i loro figliuoli primogeniti dovena armarfi Cavalieri, non altrimenti che quando maritavano le loro figliuolo primogenie, come fi ha
dalla Confiturione di Guglielmo fotto il tit. de aditaviti exigendia, che
parla pro facinische filia milite. e Federico III. I ampilio al fretello coll'

altra Costit. Comitibus tis. de adjusoriis pro militia fratris .

Tom, II. T Quell'

- ----

ISTORIA

Quest' Ordine ristabilito da' Re Angioini in Napoli e nelle Provincie in maggior numero per li molti Caralieri che creavano, pose in tanta riputazione! Telerito militare, che non v' era gentiluomo che non procurasse quest' onoranza, e s' esercitasse nalla milizia, onde venne il Regno a fornirsi di bravi e valorosi Capitani. Ma essendo poi tanto cresciuto il aumero de Cavalieri, che per cagion della mottradine, e del poco merito d'alcuni che n' erano ammessi, comincio già s' ordine della Cavalleria e acadere in disperzao, e di non essenmosto fitanto. Ne ciò avvenne presso noi solamente, ma anche in Francia, e ne' Reami di altri Principi, pure a cagion della mottrudine che del ne facevano.

Da questa facilità, e dal disprezzo che poi ne avvenne, nacque l' origine de particolari Ordini di Cavalleria; poiche da tanta moltitudine se ne sottrassero i più principali e segnalati Cavalieri, e si ridussero ad una picciola banda o truppa. Per la qual cosa s'inventarono certi nuovi Ordini o Milizie di Cavalieri, ne' quali si ritennero solamente quelli di più merito o per valore, o per legnaggio, non ricevendoli coloro che non avevano altra prerogativa o titolo che di semplici Cavalieri. E per render questi nuovi Ordini più augusti e venerabili s'astrinsero a certe cerimonie di Religione, riducendogl'in forma di Confrateria, ed affin di rendergli rimarchevoli, e distinti topra li semplici Cavalieri , loro si dava un'insegna dal Re. Siccome l'abbiamo nel nostro Regno quello del Nodo instituito dalla Regina Giovanna I nel 1352; della Nave da Carlo III nel 1381; dell' Argata dalla Regina Margherita col Re Ladislao suo figliuolo nel 1388; della Leonza, della Luna, dell' Armellino, e di altri : l'ultimo de' quali fu quello dell' Ordine di S. Gennaro instituito dal Re Carlo Borbone; e dal nostro Re Ferdinando IV. ristabilito quello di Costantiniano.

Ma în decorlo di tempo avendo peduto Napoli ed il Regno il pregio d'effer Sode Regia per la loatanama de' noftir Re, non to'o il Ordine de' Cavalieri rimas' effinto, ma anche tutri quell' altri nuovi Ordini di Cavalleria, e folo il nome di Milite è rimafo agli Ufficiali perpetui di toga del Re, come al Presidente del Consiglio, al Luegotenente della Camera, ed a tutt' i Consiglieri, e Presidenti di Camera, i quali dal Re nella loro cressione sono decorati di quello titolo, come quelli che militano ancor essi, es se consenti di supono menti no pure i Nobili, ma anche que'edel Popolo di Napoli, e dell'altre Città del

Regno, purchè siano Dottori.

Quindi nacque, che il Re Carlo avendo fiffata la Sede Regia in Napoli, la Nobiltà Napolitana fregiata di questi titoli, ed Ordini di Cavalleria, fi rese più chiara ed illustre sopra la Nobiltà di tutte le altre Città del Regno; tanto più ch'essendoli per la di lui residenza.

rendu.

renduta questa Città Capo e Metropoli del Regno, concorrevano in essa tutti i Baroni del Regno medelmo, ed i maggiori Signori e Feudatari a dimorarvi, i quali per venir ammessi altora con sacilità, a nui pregati, a que Seggi, gli refero più numerosi e cospicui. Contribui ancora la refidenza de maggiori Ufficiali della Corona e della Militai, ed i tanti Nobili Francel e Provenzali, che porto seco di Francia e di Provenza, i quali per effere stati premiati da lui con seudi e carche pubbliche, fermani perciò in Napoli, ed arrollati co' Nobili, refero più cospicue le loro Piazze.

Vivendor in Napoli a' tempi di Carlo per collette, concedò quello Principe molte perrogative a' Nobili intorno a tali pagamenti, perchè volle che non contribuiffero co' Popolari, ma che feparatamente dal Popolo i Nobili le pagaffero; onde i Nobili efigavano per la Nobiltà, edi Popolani per lo Popolo. E per allettare maggiormente la Nobiltà Napolitana, nel primo anno del luo Regno confermò il privilegio concedio loro dal Re Manfredi, di dividerfi tra effi la feffagetima parte del jus delle mercatamete, ch' entravano in Napoli, anto per terra, quanto per mare; il che fu una più diffinta marca di divisione tra' Nobilì, e que' del Popolo.

Ma tutte quelle belle percogative non poterono far tanto-flollere la Nobiltà di quelli Seggi fopra tutti gli altri Seggi del Repno, e rendergli in quella maniera pregevoli, nella quale oggi fi vedono, quanto i rigorofi regolamenti feguiti dapoi intorno all'ammettere nuove lamiglie, e l'efferfi poi tutti quelli ridorti a ioli cinagre; giacchè prima, fequendo l'efempio de' Tebani, ammettevano alla loro Nobiltà que' del popolo, ch' erra alecfa a gradi di ricchazze, e quegli ancora che per lungo tempo erano nobilmente vivuti, ed avean lafciato il mercatantare, ed altri fimili mellicri, o che per lungo tempo eran vivui con arme e

conall:

Ma tolte vie le collette cesso questo modo d'aggregare ne Segai, ed a' Nobili s'appartenea l'aggregazione, i quali niente di rigore ulanco, ammettevano indifferentemente tutti quelli, che per lungo tempo crano nobilmente vivut' in Napoli, sì citt dini come soreliteri che aveano contratta parentela co' Nobili, ed abitaziono nel Quartiere di cissoni seggio. E questo era il consieto silie d'aggregare allora, come si natra dal Summonte, e dal Tutini. Quindi avenne, che nelle casse di reintegrazioni l'aver avute le case ne Quartieri a' Seggi vicini, era riputato atto possessimo possibilità ni quel Seggio.

Dopo fi vennero pian piano a restringersi le aggregazioni; poichè i Nobili delle Piazze fra di loro secero alcuni stabilimenti con ricercare altri requisiti, senza i quali non crano antmessi. Così i Nobili della Piazza di Сервана nell'anno 1500 per pubblico istromento conchiuscro, questi due Seggi perduti.

Ridotto per questi nuovi Capitoli l'effer Nobile di Seggio in più alta stima, avvenne, che non vi era Famiglia, nè Signore, o Ministro Regio, che non movesse ogn'impegno per aggregarvisi; sicchè infastidite le Piazze per le tante dimande, si tolsero per se medesime l'autorità d'aggregare, risegnandola in mano del Re; di modo che ordinò Filippo II che fenza fua faputa e licenza non fi poteffe trattare aggregazione o reintegrazione alcuna nelle Piazze di Nobili ; e volendofi , s' ottenesse prima licenza di sua Maestà, e poi congregati tutti i Nobili di quel Seggio, non effendovi discrepanza, soffe ammesso colui che dimandava l'aggregazione, altrimenti discrepando uno d'essi Nobili, il trattato fosse nullo: il che riusciva molto difficile, ed era esporsi ad un cimento molto pericolofo. Per la qual cosa molti impresero piuttosto pet via di giuffizia pretender reintegrazione, portando, che alcuni de' loro maggiori aveilero goduto in quelle Piazze che esporfi al difficil cimento dell'aggregazione. Sicchè al presente il Re tiene deputati tredici Consiglieri incluso il Prefidente del S.C.a fentenziare sopra le loro istanze, ottenuta prima licenza dal Re di potersi trattare la reintegrazione, Al cui esempio le Città minori delle Provincie, alcune delle quali hanno Seggi chiufi, ottennero parimente dal Re, che senza sua licenza non potesfero trattarfi reintegrazioni, ovvero aggregazioni. Oggi effendo ridott' i Seggi di Napoli a soli cinque, sono però tutti uguali, e non hanno maggioranza infra di loro ancorche que' di Capuana e Nido, per lo splendore de loro Nobili, per cagione degli ampi Stati e ricehezze che possedono, vantino sopra gli altri maggiore preminenza : ed hanno legge fra loro circa il contrarre i matrimoni, detta la nuova maniera di Capuana e Nido. Il di più circa gli Uffici delle Piazze Nobili , e di quella del Popolo, si è narrato nel § III del Cap. Il della Parte Prima .

Due adunque fono gli O dini nel nostro Regno, della Nobiltà, e del Popolo; ond' è che ne' Parlamenti generali il Clero non ha luogo a parte, come in Francia, e se talora sono invitat' i Prelati a deliberare

delle

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XI.

delle cose importanti e rimarchevoli dello Stato, v' intervengono come
Baroni, ficcome l'Abate di Monte Casno, che vanta esfer il primo
Barone del Regno, l'Arcivelcovo di Reggio, e tanti altri.

§ II. Il Regno di Sicilia fi divide da quello di Puglia per lo famoso Vespro Siciliano, e si dà al Re Pietro d' Aragona.

VI Orto Papa Giovanni, i Cardinali nel Novembre di quest' anno A. J. 1277 istesso elessero per successore Giovanni Cardinal Gaetano di Casa Orfina, che volle nominarsi Niccolò III. Costui, che tanto nella vita privata, come nel Cardinalato fu tenuto per uomo di buoni costumi, e di vita cristiana, assunto al Papato mostrò un desiderio eccessivo d'ingrandire i fuoi ; onde nel conferire le Prelature , ed i gradi , e beni tanto temporali del fuo Stato, quanto Ecclefiastici, ogni cosa donava e conferiva a' suoi parenti, o ad altri, ad arbitrio loro, come narrano Malaspina, Villani, e Costanzo; e da questa passione mosso mandò a richiedere Re Carlo, che volesse dare una delle figliuole del Principe di Salerno ad uno de'fuoi nipoti. Ma quel Re, ch'era ufato ad aver Pontefici vaffalli ed inferiori, se ne sdegnò, e rispose, che non conveniva al fangue Reale di pareggiarfi con Signoria, che finifce colla vita, come quella del Papa. Di questa risposta s'adirò il Pontesice, in guisa che se gli dichiarò nemico, e rivocò il privilegio concello e confermato dagli altri Pontefici in persona del Re Carlo, del Vicariato dell'Imperio dicendo che poichè in Germania era stato eletto Rodolfo Imperadore, toccav'a lui d' eleggersi il Vicario, e che il Papa non avea potestà alcuna d' elepperlo, fe non in tempo che l'Imperio vacava. Poi venne a Roma, gli tolse l'Ufficio di Senatore, e sece una legge, che nè Re, nè figliuoli di Re potessero esercitare quell' Ufficio.

Carlo difprezzò l'ira del Pontefice, e tutto intefo alla guerra contro Michele Palcologo Imperadore di Coflantinopoli ne avea già ordinato un apparato grandifilmo nel Regno, in Sicilia, ed in Provenza. La fama di sì grande apparato sbigotti molto il Palcologo. Ma trovò dell'ingegno e dai valore d'un foi unono quell'ajuto, che avrebbe

potuto prometterfi da qualunque più grand'efercito.

Que'l' uomo su Girconni di Presida Cittadino nobile Salernitano , Signore di Procida e di molto e Terre. Fu molto afficionato alla Casa di Svevia, e da Federico II tenuto in sommo pregio per le molte virti sue, alle quali acceppio anche una somma perriza di Medicina, ciò che non facea in que tempi vergona; poiche in Salerno quella scienta era professata da Nobili più illustri di quella Città, nè abborrivano di professata candini i Prelati della Chiefa, ficcome l'Arctivescovo di Salerno Romualdo Guarna, e l'Arcivescovo di Napoli Berardino Caracciolo.

ISTORIA

\$50 ciolo. Per la venuta di Carlo, essendo stati confiscati a Giovanni i suoi beni , non fidandoli di flar ficuro in Italia per l'infinito numero degli aderenti del Re, se n'andò in Aragona a trovar la Regina Costanza unico germe di Casa Svevia, e moglie di Re Pietro, al quale per segno dell' Investitura di questi Reami eragli stato portato il guanto o l'anello, che come fi diffe, buttò Corradino nella Piazza del Mercato, quando Re Carlo gli se mozzare il capo. Fu benignamente accolto tanto da lei, quanto dal Re, dal quale effendo nel trattare conofciuto per uomo di gran valore, e di molta prudenza, fu fatto Barone nel Regno di Valenza, e Signore di Luxen, di Bonizano, e di Palma. Giovanni, veduta la liberalità di quel Principe, drizzò tutto il pensier suo a far ogni opra di riporre il Re, e la Regina ne Regni di Puglia e di Sicilia; e tutta la rendita che cavava dalla fua Baronia, cominciò a spendere in tener uomini suoi sedeli per ispie nell'uno e nell'altro Regno . dove avea gran fequela d'amici, e cominciò a scriver a quelli, in cui

più confidava.

Ma tosto s'avvide, che tentar ciò nel Regno di Puglia era cofa affatto impossibile per la presenza del Re che scorreva per queste Provincie. Rivoltò tutt'i fuoi penfieri nell'Ifola di Sicilia, ove trovò le cose più disposte; poichè essendo il Re lontano, avea commesso il governo di quella a fuoi Ministri Francesi , i quali trattando i Siciliani aspriffimamente, erano in odio grandiffimo presso tutti gl' Isolani. Venne perciò fotto abito fconosciuto Giovanni in Sicilia, e cominciando a trattare della cospirazione con alcuni più potenti, e pepgio trattati da' Francefi , vennero a conchiudere fra di loro di prender l' armi tutt' in un tempo contro i Francesi, e gridare per loro Re Pietro d' Aragona . Ma parendo loro poche le forze dell'Isola, e non molte quelle di Pietro, e che perciò bisegnava giungere altra sorza maggiore; Giovanni ricordandofi de' difguffi che Carlo paffava col Papa, e che 'l Paleologo temendo degli apparati di Carlo avrebbe fatto ogni sforzo per diftorlo dall'impresa di Costantinopoli, andò subito a Roma sotto abito di Religioso a tentar l'animo del Papa, il quale trovò disposissimo d'entrare per la parte sua a savorir l'impresa. Se ne andò poi col medesimo abito a Costantinopoli, persuase l'Imperadore ad entrare ancor egli, e si offerse molto volentieri di sar la spesa, purche Re Pietro animosamente pigliasse l'impresa; e mandò insieme con Giovanni un suo molto fidato Segretario con buona fomma di denaro da portarla al Re d' Aragona, ordinandordi ancora di abboccarfi col Papa. Giunfero il Segretario e Giovanni a Malta, ed ivi si fermarono finchè i principali congiurati, avvisati, fossero venuti a salutare il Segretario, e a dargli certezza del buon effetto, quando l' Imperadore slesse fermo nel proposito sino a guerra finita. I congiurati ritornarono in Sicilia a dar buon animo agli alDEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XI.

tri confapevoli; e Giovanni col Segretario paísò a Roma, dove avuta udienza dal Papa, gli propofero tutto li fatto; ond'egli non folo entrò nella Iega, ma avendo intefo che l'Imperadore mandava denari, promife di contribuire anch'egli per la fia parte, e ferifie al Re Pietro, confortandolo con ogni celerità a poners' in punto per poter fubito foccorrere i Siciliani dopo che aveffero efequito la congiura, edo occupato quel Regno, del qual' egli l'avrebbe data fubito l'Inveftiura, ed ajuto a mantenerlo. Per quelle cagioni il Re d'Aragona nella lettera feritt'a Cardo dopo efferfi impadronito dell' fiola gli diceva, che quella era flat' aggiudicata a lui per l'autorità della Santa Chiefs, del Papa, e de Cardinali.

Con queste lettere e promesse portois in quest'anno Giovanni in A. J. 1280 Aragona, ed avendo comunicato al Re il difegno che s'era fatto per dargl' in mano la Sicilia , Pietro temè in prima di entrare in una guerra, della quale dubitava di non poter uscire con onore. Ma il Procida gli tolse tutte le difficoltà facendogli concepire, che non era neceffario ch' ei s'impegnaffe, se non quando la congiura di Sicilia fosse riuscita . La Regina Costanza sua moglie maggiormente il sollecitava non meno a far vendetta di Re Manfredi fuo padre, e del fratello Corradino, che a ricuperare i Regni, che appartenevano a lei, effendo morti tutt' i maschi della linea Sveva . Convocati perciò i più intimi suoi Configlieri, trattò del modo s'avea a tenere; e fu convenuto tra loro, che il Re allestirebbe una flotta considerabile, sotto pretesto di far la guerra in Africa a' Saraceni, e che si terrebbe fulle coste dell' Africa pronto a far vela in Sicilia , se la cospirazione sosse riuscita : che se venisse a fallire, poteva, senza mostrar d'averci alcuna parte, continuare a far guerra a Saraceni ..

Il Villani narra, che Filippo Re di Francia udendo i gran preparativi del Re d'Aragona fuo cognato, e che foffero diretti contra i Saraceni ngl'inviò Ambalciadori per fapere fopra quali Saraceni andaffe, promettendoglia justo di gente e di moneta. A'quali il Re Pietro rifpo-fe, ch' egli apparecchiava quella fpedizione contro i Saraceni fenza voler dire, nè quali , nè in qual luogo. Conofcendo il Re Filippo Ianatura e l'ardire del Re Pietro, mandò dicendo a Carlo fuo zio, che ffefic in guardia di fe e de'fujoi Regni, che il Re d'Aragona ficuramente avea difegno contro di lui, e de fuoi Stati. Ma v'è chi feriffe che quell'ambalciata foffe flata del Re Carlo al Re Pietro al Repietro di la respecta de la control de la contro

Mentre quelle cofe fi disponevano, e <sup>11</sup> Procida ritorna in Italia, muore Papa, Niccolò, e di no luogo per gli intrighi di Carlo fu eletto a Febbrajo un Papa Francese, amicissimo suo, nomato comunementa te Marisso IV, chiamandolo altri Marisso II, poichè i due predecessori non Martini, ma Marini l'appellano. Dubitando perciò Giovanni, che non fi rassedaste l'animo dell'Imperadore, rosto ristorabi no Costantinopo-

i per

Giovanni di Procida tornato di Costantinopoli in Sicilia, sotto di-

versi abiti sconosciuto ando per tutte le Terre principali di quella, sollecitando i congiurati; ed avendo inteso, che l'armata Aragonese era già in ordine per sar vela, egli esegui con tant'ordine, e tanta dili-A.J. 1282 genza quella ribellione, che nel mele di Marzo, il fecondo giorno di Paíqua di quest'anno, al suon della campana che chiamava i Cristiani all'ufficio di vespro, in tutte le Terre di Sicilia ov'erano i Francesi, il Popolo piglio l'arme, e l'uccife tutti con tanto sfrenato desiderio di vendetta, che uccifero ancora le donne della medefima Ifola, ch'erano casate con Francesi, e quelle ch'erano gravide, ed i piccioli figliuoli nati da loro; è fu gridato il nome di Re Pietro d' Aragona e della Regina Costanza: e questo è quello che fu chiamato, e si chiama il Vefpro Siciliano. Dentro due ore perirono ottomila persone; e se alcuni pochi cobero in quel tempo comodità di nascondersi o di suggire, non surono però salvi, perciocchè cercati e perseguitati, surono pur uccifi.

Questa crudel strage, e così repentina rivoluzione, fu per lettera dall' Arcivescovo di Monreale scritta al Papa, a tempo che Carlo si trovava con lui in Orvieto. Il Re resto sorpreso e molto abbattuto, vedendo in tanto breve spazio aver perduto un Regno, e buona parte de suoi soldati Veterani. Pure raccomandate le sue cose al Papa, trovandofi già l'armata in ordine, destinata contro l'Imperador Greco, ritorno subito nel Regno, e con quella incontinente sece vela verso la Sicilia, e cinfe Mellina di stretto assedio.

Dall' altra parte Papa Martino desideroso che l' Isola si ricuperasse, mando in Sicilia per Legato Apostolico il Cardinal Vescovo di Sabina, con lettere a' Prelati, ed alle Terre dell'Isola, consortandole a rimettersi nell'ubbidienza di Carlo, con ingiungere al medesimo, che quando queste lettere non valessero, adoperasse non solo scomuniche ed interdetti, ma ogni altra forza per favorire le cose del Re.

Giunte il Cardinale in Palermo nel medefimo tempo che Carlo giunse in Messina. Ma siccome gli uffici del Legato niente poterono contro l'offinazione de'Siciliani, così l'affedio che Carlo avea posto a Messina su con tanto vigore proseguito, che finalmente strinse gli abitanti a volersi arrendere colla sola condizione di salve le vite; ma egli

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XI.

era così trasportato dalla rabbia, che negò anche quella condizione; Mandarono Ambasciadori al Legato del Papa, perchè intercedesse per loro presso l'adirato Principe. Ma non su dato dal Re Carlo all' intercessioni del Legato verun ascolto; onde posti nell'ultima disperazione, fi risolvettero di difendersi sino all'ultimo spirito . I Palermitani temendo ancora dell'ira del Re, mandaron Ambasciadori al Papa domandando misericordia. Ma il Papa gli rimando indietro con male parote.

Giovanni di Procida, che si trovava a Palermo, impaziente della dimora del Re Pietro, il qual'era paffato già coll'armi in Affrica all' affedio d'una Città detta Andacella, veggendo lo firetto bisogno de' Meffineli, imbarcatoli fopra una Galeotta con tre altri, che andavan con lui con titoli di Sindici di tutta l'Ifola, andò a trovare Re Pietro, e l'induste a lasciar tosto le coste dell' Affrica, e colla sua armate ad incamminarli verso Palermo.

Allora fu, che il Re Pietro non potendo più nascondere i suoi difegni per l'impresa di Sicilia, volle giustificarsi co' Principi d' Europa suoi parenti; onde prima che lasciasse le coste dell' Affrica, scrisse una lettera ad Odoardo Re d'Inghilterra, che fi legge negli Atti di quel Reppo, nella quale dice, ch'effendo egli occupato nella guerra contro i Saraceni, i Siciliani gli aveano inviati Deputati a pregarlo di venirfi a mettere in possesso della Sicilia, ciò ch' era risoluto di fare, perchè quel Regno apparteneva a Collanza fua moglie. Fece dunque egli vela per Sicilia, ed all'entrar d'Agosto giunse a Trapani, ove concorfero ad A.J. 4882 incontrarlo tutt' i Baroni e Cavalieri de'luoghi convicini . Indi portoffi a Palermo, dove fu con regal pompa coronato Re dal Vescovo di Cefalu, poiche l'Arcivescovo di Palermo, cui ciò toccava, era presso Papa Martino .

I Messinesi per l'arrivo del Re Pietro ripreser vigore, ed attesero costantemente alla disesa della Patria; e non solo quelli, ch' eran abili all' armi, ma le donne, ed i vecchi non lasciavano di risarcire di not-

te tutto ciò, che il giorno er'abbattuto.

Intanto Re Pietro così configliato dal Procida, ordinò che il famofo Ruggiero di Loria Capitano della sua armata andasse ad affaltare l'armata Francese per debellarla, e poner guardia nel Faro per impedire vertovaglie di Calabria al campo Francele, ed egli per animare i popo-Li, e tenere in isperanza i Messinesi, si parti da Palermo e venne a Randazzo, Terra più vicina a Meffina. Di là mando tre Cavalieri Catalani per Ambasciadori al Re Carlo con una lettera, nella quale l'informa effer giunto nell'Ifola di Sicilia, che gli era flat' aggiudicata per autorità della Chiefa, del Papa, e de Cardinali, e gli comanda, veduta questa lettera, di partir tosto dall'Isola, altrimente ne l'avrebbe cofiretto per forza, Letta da Carlo quella lettera avanti tutto il Confi-Tem. II. glio

I S T O R T A

giu de fuoi Baroni, nacque tra tutti un orgogio incredibile, el al Retanto maggiore, quanto et a maggiore e più fuscabo di tutti; ne potreve fopportare, che Re Pietro d'Aragona, ch' era in riputaziona d' uno de più poveri Re che foffero in turta la Criffianitè, varife ofato di ferivere a lui con tanta superbia, che si riputave il mangiore Re del Mondo. Fa consultato che si gli rispontelle molto più superbamente, ficcome se siguive con un biglierto del medesimo tenore, trattandole da malvagio, e da traditore di Din, e della Santa Chica Romana.

Elacerbati in cotal maniera gli animi d'ambedue i Re, che non & risparmiavano, anche con parole piene di grav'ingiurie; il Re Pietro intanto avez soccorio Meffina, e Ruggiero di Loria era già paffito colla fua armata al Faro per combattere la Francele, e per impedirali. le vettovaglie. Errico Mari Ammiraglio di Carlo venne dal Re a protestare, ch'egli non si confidava di resistere, nè poreva fronteggiare con l'armata Catalana, che andava molto ben fornita d' nomini atti a battaglia navale. Carle, che in tutti gli altri accidenti s' era mostrato animoto ed in repido, resto sbigottito, e chiamati a configlio i suoi, fu conchiulo, the per non elporfi l'armota d'effere affamata dalla flotta del Re d'Aragona, fi dovesse lever l'assedio, e ritirars' in Calabria con differir l'impresa, come fe e. Ma appena sbarcate le sue genti a Reggio, Ruggiero di Loria fopraggiunfe colla fua armata, e quali nel luo volto piglio ventinove Galee delle sue, e brucio più d'ottant' altri navilj di carico; del che restò tanto attonito, che su udito pregar Dio in Francese, che poiche l'avea fatto selire in tant'alto flato, ed or gli piaceva farto discendere, il faceffe scendere a più lenti paffi. Parti di là per Napoli, e pochi giorni dopo palaò a Roma a portar querele al Papa contro il suo nemico, lasciando nel Regno per suo Vicario il Principe di Salerno.

Ma trattanto che Carlo perdvea il tempo a querelarfi col Papa, Re Pietro a 10 Ottobre cartò in Meffina, e fu riconoficiuto el accimanto Re da tutta l'Ifola. Ed avendo vouto il Cardinal Legaro diffubrilo con interdetti e cenfure, egli initiando gli dempi degli atri Re di Sicilia luoi predeceffori, curandoli peco dell'interdetto, coffrinfei Sacredoti per tutta l'Ifola a celebrare, e que Peletti aderenti al Pontefee, che negarono di volere far celebrare nelle loro Chiefe, fi Licitorno partire ed andar a Roma. Avenso poso dopo farta venire a Palerno, la Regina Collanas fua conforte e du Gioli figliandi. D. Ciaromo e D. Federico el Maria de l'alle de l'

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. H CAP. XI.

D. Giacoma suo figliuolo: il che su fatto con grandissima felta, e buona voiontà di tutti.

Ecco come rimafero questi due Reami fra di loro divisi . e conte furfero due Reggie . Palermo resto per gli Aragonesi in Sicilia : Nanoli per li Francesi in Publia e Calabria. Di qui nacque che il Re d' Aragona creò G. Giustiziere di quell' Isola Alaimo di Lentino , uno de principali congiurati, capo di quella Gran Corte, Tribunale che la Sicilia ancor ritiene; l'altra Gran Corse in Napoli , nella quale era G. Giuffiziere Luigi de' Monti, cui fu giunta la Corte del Vicario istituita dal Re Carlo quando lasciò il Principe di Salerno per Vicario del Regno: così ciascuno de' due Re creò il suo G. Cancelliere, che in Sicilia fu Giovanni di Procida, ed il fuo G. Ammiraglio, e di mano in mane degli altri Ufficiali .

Perciò Napoli ritiene oggi li suoi Ufficiali separati da quelli di Sicilia, ficcome quella ancora gli ritiene abbanche fi foffe riunita poi fotto il Regno di A'fonlo I . Per quelta divisione il Regno di Sicilia ne avanzò, che gli Aragoneli per aver avuti sempre avversi i Pontefici Romani, non cercarono più da esti Investitura; onde a lungo andare quelta del Regno di Sicilia fi tolfe, e rimafe folo per lo Regno di Napoli s. Ma non perchè Napoli fosse per tanti gradi falita ad effer Capo e Metropoli del Regno di Puglia, fosse perciò questo Regno chiamato il Rogno di Napoli, poichè tanto Carlo I. quanto Carlo II fuo figliuolo, e Roberto suo nipote, e tutti gli altri successori, non vollero ne loro diplomi mutar punto gli antichi titoli, e sempre vollero intitolarsi Ren Sicilia , Ducatus Apulia , & Principatus Capua , affiche non poteffe dirfi d'aver avuto animo d'abbandonarla. E l'effersi poi questo Regno detto di Napoli, e non più di Puglia, avvenne quando di nuovo fu diviso dalla Sicilia sotto il Regno di Ferdinando I d' Aragona figliuolo d' Alfonfo.

& III. Il Re Carlo sfida a duello il Re Pietro appuntato in Bordeos .

Noorche il Re d'Aragona fosse certo, che le sue preghiere al Pontefice Martino niente doveano giovargli per l'aderenza al Re Carlo, nulladimeno mandò a Roma suoi Ambasciadori ad iscularsi con Martino e col Collegio de Cardinali, ch'egli s'era avvaluto di quella occasione per salvare la vita a'Siciliani, e riacquistare alla moglie il perduto Regno; e che spogliandosi d'ogni passione, giudicassero quelche ne fosse di giustizia; e quando, udite prima le sue ragioni, sosse sentenziato contro di lui, egli avrebbe lasciata la possessione dell'Ifola in mano della Chiefa. La risposta che gli Ambasciadori riportaron da Roma su, che Carlo, il quale fenza dubbio alla nuova campagna verrebbe fopra l'Iio-

la con grandiffimo apparato per mare e per terra.

Gli Aragonefi, che prima avean avuto a male quell'imprefa come pigliata senza volontà de Popoli, veggendo succeduta prospera, cominciaron a pensare d'ajutare il Re quanto potevano, e nel Consiglio gli persuafero, che cercasse in ogni modo di placare il Papa; onde l'indusfero a mandar di nuovo Gismondo di Luna per Ambalciadore, il quale aveffe d'affiftere a Roma, e pregar uno per uno i Cardinali, che vedeffero d'addolcire l'animo del Papa. Mentre l'Ambafciadore andava per, Roma, è incontrato fortunatamente da Carlo, il quale fubito che il vide, com'era impaziente e soggetto all' ira, gli disse: che il Re Pietro avea proceduto villanamente e da traditore, con avergli, effendogli cugino, occupato il Regno fuo, nel quale Manfredi non era ftato mai Re legittimo, ma occupatore e Tiranno, e che egli farebbe per fostemerlo in battaglia a corpo a corpo, o con alcuna pugna di foldati. Gifmondo; ch'era accorto, rispose, ch'egli era venuto per trattare altro, e non per disoutare se'l Re avea fatto hene o male, ancorche fosse certo che avea fatto ottimamente; ma ch'egli avrebbegli scritto, e che sa. rebbe venuta da lui risposta, quale si conveniva al grado, al sangue, ed al valore di tal Re. Ne scraffe, e'l Re Pietro rispose subito che accettaffe per lui il duello, e ch'offeriffe al Papa, che per evitare tanto spargimento di sangue di Cristiani, ei si contentava non solo combattere quella querela, ma con effo ancora il dominio di tutta l'Ifola.

Alcuni scriffero che Carlo per la fiducia ch'avea nella persona sua, ed a molti altri Cavalieri, si fosse rallegrato di questa offerta di Pietro, e che con affenso del Papa si cominciò a trattare del modo che aveano da tenere per combattere ( a'tri scriffero che il Papa non vi affentiffe ); nel che i due Re convennero di scegliere ciascuno dodici Cavalieri per regolare il tempo, il luogo, e le condizioni del combattimento. Questi esfendosi ragunati formarono alcuni Articoli, che furono ratificati da' due Re . Fu in quelli determinato, che si sarebbero battuti a Bordeos Città della Guascogna, ch'er allora sotto il dominio del Re A. J. 1283 d'Inghilterea : la giornata fu stabilita per lo di primo Giugno, nel quale s'aveffero da presentare in quella Città, ciascuno accompagnato da

cento Cavalieri .

Negli Atti d'Inghilterra fatt'imprimere dalla Regina Anna, fi leggono questi Articoli, e come quelli che non erano pubblici, sono stati cagione di alcuni abbagli a miglior' Istorici , con gran pregiudizio della riputazione del Re d' Aragoni.

Gli Acticoli, come li legge in quegli Atti, furono. I. Che il combat\_ DEL REGNO DI NAPOLI PAR. IT CAP. XI.

battimento fi farà a Bordeos, nel luogo che il Re d'inshilterra giudicherà più convenevole, il qual luogo farà circondato di Barciera. II. Che gli due Re fi presenteranno avant' il Re d' Inghilterra per sar que-Ro combattimento il di primo Giugno 1383. Ili. Che se il Re d'Inghilterra non potrà trovarfi in periona a Bordeos, li duc Re laranno tenuti di prejentarfi avanti colui, che il medefimo Re avrà deputato per ricever la loro prefentazione in suo luogo : IV. Che se il Re u' Inghilterra non fi trovaffe in persona nel medefimo duogo, nè invialle alcuno in sua vece, i dug Re sian tenuti di presentarii avanti colui, che comanda a Bordeos per lui. V. Che il detto combattimento non li farà avanti a chicchefia delle genti del Re d'Inghilterra, a meno che il detto Re non vi fi trovasse attualmente presente in persona : saivo a due Re di convenire tra di loro di questa maniera, cioè a dire in allenza d'Odoardo. VI. Che fe il Re d'Inghilterra non si trovasse di persona nel luogo, e rel tempo accennato, gli due Re fiano tenuti di alpettar-Io trenta giorni. VII. Affinche fi poffa in tutte le maniere proccurar la prefenza del Re d'Inghilterra, li due Ra promettono e giurano di fare il lor poffibile di buona fede e senza frode, per ottenere dal detto Re che fi trovi al fungo notato, ed al giorno detto, e di fare in maniera che le loro lettere gli fiano refe . Dopo alcuni altri articoli che riguardano la tregua e le ficurezze, che li due Re fi danno reciprocamente, egli è convenuto. VIII. Che quegli de'due Re, che mancherà di trovarli nel lango, e giorno fuddetto, fia riputato vinto, spergiuro, falfo, infedele, traditore; che non polla giammai attribuirfi ne il nome di Re, nè gli onori dovuri a questo grado; ch' egli resti per sempre privato e fronliato del nome di Re, e dell'onor regale, e fia incapace d'ogn'impiego e dignità, come vinto, spergiuro, falso, infedele, traditore, ed infime eternamente.

Accordati quelli Articoli, il Re Carlo affrettandoli più del luo Competitore, tofta ch'ebbe la benedizione dal Papa, marciò con le fue penti, e si presentò nel giorno destinato con li cento suoi Cavalieri nel Campo avanti Bordeos, e cavalrando per lo Campo aspettò fino al tramontar del fole, ficendo spesso dal suo Araldo chiamare il Re Pietro; ma questi non comparendo, alcuni rapportano, che Carlo si portasse avant'il Sinifralco del Re d'Inghilterra, che comandava la Città di Bordeos, e'l richiedeffe, ch' aveffe da far fede di quello ch'era paffato; e che avendo novella che il Re d'Aragona era ancor lontano, fi riti-

raffe to fleffo giorno.

Re Pietro dall' altro canto comandò a i cento fuoi Cavalieri, che s'avviassero subito verso Guascogna, ed egli mando avanti Giliberto Gruiglias per intendere se'l Re d'Inghilterra er arrivato a Bordeos , o se ci era suo Luogotenente, che avesse afficurato il Campo; ed egli con

poco intervallo andò apprefio con tre altri Cavalieri. Ma ficongendo cha ninero era che afficiarva i i Campo, naradi che fi foffe travellito e na feotho dentro la Città di Bordeos fotto nome d'uno de Signori della fua Corte, e che dapoi che Re Carlo fu portito. In flefa lara andaffe a prefensarii al Sinifeato di Guienos, faceffe atto della fua prefensazione, e gli sisiciale le fue armi in retlimosiassa; e che dopo ciò aveffe ripi gliato frettolofamente il cammino serfo i fuoi Stati, temendo l'infidie e gli aggiati, che Re Carlo fufuravali avergii preparati, che Re Carlo fufuravali avergii preparati,

Quella condorta ha dato Juogo agli Storici Fradecii d'accularlo di potronoria, e di non aver avuto onimo di milurafi col las petnico. Ma l'error nacque dall'avere tutti gli florici coal Franceli ed Italiani, come Spaguoni, creduto collansamente, cie Oliardo averle afficurato il Campo a i due Re, ingannati per efferfi prefentato Re Carlo a Bordesi co'liud cento Cavalieri; impercioche non hamo potuto comprendere, come queflo Principe fosfe venuto colla fua trupas pronto a combattere, e i fosfe tratenuto a Bordeos dal levay del Sole sino alla fera del giore no appunto, se egli non avesse arceluto d'esfersi afficurato il Campo, e di combattere, a

Ma negli Atti d'Inghilterra dati alle flampe fi legge al foglio 239 una lettera di Oberdo a Carlo, per la quale gli fa faprec, che quando egli poreffe guadagnare i due Regni d'Aragona, e di Sicilia, non verrebbe ad afficurar il Campo a i due Re, aè permettere, che quello duello fi facesse in tro luogo del suo dominio, nè in alcun altro dore fosse in suo potrer l'impedirle. In un'altra lettera ch'egli scrisse a principe di Salerno (pag. 240) gli dice, ch' era ben lungi dal vero di aver accordato a suo padre ciò che gli avea dimandato intorno a que sio combattimento, anzi egli l'avea ristanto tutt' oltre (tout outre), questo è il termine, di cui egli si seve risuato tutt' oltre (tout outre).

Due cofe devoni efaminare interno a quefta sifiata pugna: la prima fe fianti efequite le convenzioni e, ci i ci no no fi può dubitare dalla lettura degli Articoli: quanto alla feconda , gl'Illorici di Napoli e di Sicilia dicono, che Carlo fi era vantato pubblicamente di fa faffifinare il Re d'Aregona, ciò che baffava per dare un giufto foggetto di timore all'Aregone, che fi rovava in un ganefe loatono da iuto Stati vicino. a quelli del Re di Francia, e fenza falvocondotto del Re d'Inghilterra, nè altum altra ficurzaza che la parole d'un nemico, fopra la buona fede del quale egli non poter' appoggiarfi, perché fi era vantato di farlo affaffinare. Più, il Re di Francia, gl'Italiani afficurano, ch'avea un corpo di 5000, o di 3000 eavalili a un giorno di là. Magray, e gli altri Sortici Francefi, non lo negano, e li contentano di non parlarae. E quando anche Re Pietto fofe flato prefo da un timore ma fondatta del propositi del prop

D SOL Chilgie

DEL REGNO DE NAPORI PAR II CAP. XI.

Ato di qualche fororesa del Re di Francia , non meritava perciò quelle atrufe, e quegli scherni, che han fatto i Francesi su la sua condotta-

Tra quelle di erletà d'opinioni credette il Coffanzo nostro gravifimo Scrittore, aiutato ancora da un'annotazione antica feritt'a mano. the dice aver trovato: ciot e che Re Pietro, il quale confidò tembre biù nella forza, non ebbe mai volontà d'esporre un Regno a quel cimento, & che dopo la giornata, ragionando di queffo fatro, fi folfe dichiarato ch'egli intrigò con tante condizioni e patti quel combattimento per far perdere al Re Carlo una flagione, ed egli aver tempo ai più fortificarli, e far pigliar fiato a Regni fuoi ; anzi li fece beffa di Carlo, che avesse creduto, ch'egli volev'avventurare il Regno di Sicilia, che già era suò, senza volere che Carlo avesse da promettere di perder all' incontro il Regno di Puglia, quando succelesse che restasse vinto.

In fatti, rifoluto a quello modo il combattimento. Papa Martino ben fi avvide d'effere flato il Re Carlo beffato, e che Re Pietro aveva evitata la guerra; onde pieno di ffizza lo scomunico con tutt' i suoi Ministri ed aderenti. Scomunico, e di nuovo interdisse i Siciliani, dichiarandoli ribelli di S. Chiefs con tutti quelli, che gli favorivano in fecreto o in palefe. Lo privò, e depose del Regno d'Aragona, e di Valenza, scomunicando ancora chi l'ubbidife, e lo chiamasse Re; e concede questi Regni a Carlo di Valois, figliuolo secondogenito di Filippo III Re di Francia, mandando il Cardinal di S Cecilia Legato A posiolico in Francia con l'Investitura di questi due Regar, ed a trattare col Re , ch'avelle da movere un potent'elercito in Aragona , per difeaeciar Pietro dal'a possessione di que Regni. Fu ricevuto il Legato in Francia con grand onore, e tofto fi pofe a predicare la Crosiata , ed a concedere indulgenze a ciafeuno che prenieffe l'armi contro Re Pietro, e non tirdo il Re di Francia ponere in punto un grandifilmo efercito, col quale ande a quell'impresa. E Carlo dall'altra parte tornato da Gualcogna in Provenza, gloriolo per aver cavalento il Campo, ma derifo d'aver perduto il tempo, fi moffe da Martiglia con 60 Galee e molte n'vi, e navigo verlo Napoli con intenzione d'unirsi con altre Galee ch' erano nel Regno, e paffare in Sicilia innanzi 1 Autunno.

Re Pietro all'incontro to nato in Aragona mandava tutto giorno validi foccors' in Sicilia di navi e di genti a Ruggiero di Loria fuo Ammiraglio : e poco curando delle malegizioni e depolizioni del Papa, per ifcherzo li faceva chiamare : Piere d' Ara ona , padre di due Re , e Signere del Mare .

Note del Re Carlo fuo padre.

M Entre che queste cose si trattavano in Francia, Ruggiero di Loria avendo intelo che Guglielmo Caranto Provenzale era passita coa venti Galee per sconrere e munire il Calello di Malta, che si ense per Carlo, usci dal Porto di Messina con diciotto Galee, ed ando per teovario, e giunfe a tempo che aven messione col Castello genti fecche, e vettovaglie, e stava colle Galee in quel Porto. Mandò Ruggiero una fregata con un termobetta, che richiceldes l'a Capitan Francase a rendersi, o apparecchiarsi alla battaglia. Il Provenzale che da se eva argoglioso, ed aven avuta certeza, che l'armata acemica era inferiore, usci da 10 pr. 70, ed attaccò la battaglia, ma alla sime dopa molto spanjamento di fangue relbo egli rotte e morto, e delle site Galee se, nel salvarono solo dicci fuggendo verso Napoli: le dicci altre furoa prese, e condotte da Ruggiero a Messina con control della co

Non contento Ruggiero di quella vittoria, fentendo che il Re Carlo fiva per venir di Provenza con poffente armata per unitata quella,
di Puglia, e proceder quindi a danni della Sicilia, prima che il Re
venifie, polto in ordine quante Galee erao per tutta I flosa, andov
locemente verfo Napoli; trafeorfe le marine di Calabria con quarantacirique Galee, e fe ne venne a Caftellammare di Stabia, donde, rinfrea. J. 128 festa l'armata, palò verfo Napoli nal mefe di Giugno di quell' anno, -

e con quell'ordine che fi (olo andere per combattere, apprelfato alle mura di Napoli cominciò a far tirare faette ed altr' iltrumenti bellici, che s' alvano a quel-tempo, dentro la Città; onde tutto il Popolo fi, pofe in arme, credendoli che Ruggiero voleffe dar l'affato alla Città, Ma perchè l'intenzione di Ruggiero non en di far altro che d'alletta re e tirare le Galee, ch'erano nel Porto di Napoli a battaglia; dappolich'ebbero il Siciliani con parole ingiuriofe provocati il Napolitani che, flavano fu le mura, e quelli ch'erano nel Porto fu le Galee, fi moss' egli colle fue colleggiando la riviera di Refina e della Torre del Greco, e l'altra riviera di Chiaja e di Pofilipo, hruciando e guaftando quella Ville, e quell'augoli, ameni che, v'erano.

Il Parincipe di Salemo, lafciato dal Padre Victuto del Regno, non, potendo foffrire tanza indignità di vedere che fugli occhi fuoti i nemici aveffero tanto ardire, fece poner in ordine fuotio i le Galee, delle quali er altora Capitan Generale Giacomo di Brufone Francefe, e vi s' imbarco con asinino d'andara a combattere. Gerando Cardinali di Parma Le-

gato Apostolico, che si trovava in Napoli, esclamava, che non uscisse il Principe, nè s'arrischiasse l'armata a combattere; ma egli non potendo foffrire il fafto di Ruggiero, volle in tutt'i modi imbarcarfi. Non folo i Francesi Veterani, e gli altri stipendiari del Re s'imbarca. rono con lui, ma non restò nella Città uomo nobile o cittadino onorato atto a maneggiar l'arme, che non andasse col medesimo con ardito animo; e poiehè l'armata fu allontanata poche miglia dal Porto di Napoli . Ruggiero di Loria tofto che la vide, fece vela colle fue Galee, mostrando di voler suggire, ma con intenzione di tirarsi dietro l'armata memica tanto in alto, che non aveffe potuto poi evitare di non venire a battaglia. Il Principe allegro, credendosi che fosse vera la suga, e tutt' i foldati delle sue Galee, e massime quelli che avean poea espezienza nell'armi, con forti grida si diedero a seguire, sperando vittoria certa: ma poiche furon allontanate per molte miglia di Terra ferma, Ruggiero fece fermare le sue Galce, e dopo averle una per una visitate, animando i fuoi, fece girare le prore verso i nemici che già s'avvicinavano, e con grandissimo impeto andò ad incontrargli. Fu dall' una e dall' altra parte con gran forza attaccata la zuffa ; e poiche la battaglia fu durata gran pezzo, tanto stretta che appena si potea conoscere una Galea dall'altra, al fine avendo i Cavalieri delle Galee del Principe adoperate tutte le forze, vinti dal caldo e dalla franchezza cominciarono a cedere. La Galea Capitana dove trovavali il Principe fu l'ultima, ed ancorehe fosse in luogo, nel quale non potev agevolmente disbrigarsi, ed ufcir dalla battaplia, come fecero molte altre che fi falvarono ritirandosi verso Napoli, sece vigorosa resistenza, perchè in essa si trovava il fiore de combattenti, deliberati piuttoflo morire che voler cedere, e veder prigione il Principe loro. Ma Ruggiero per uscire d'impaccio sece buttare dentro mare molti Calafati ed altri Marinari con vergare, ed altr' istrumenti, i quali subito perforarono in molti luoghi la Galea del Principe, in modo che si venne ad empire tanto d'acqua, che per non andar e fondo, il Principe, e gli altri che se ne accorlero, si resero a Ruggiero, che gli confortava a rendersi; e Ruggiero porse la mano al Principe, sollecitandolo che passasse presto alla Galca sua. Restarono insieme col Principe prigioni il Brusone Generale dell'armata, Guglielmo Stendardo, e molti altri Signori Italiani e Francesi, che andavano sopra dieci Galee, che parimente fi refero.

Questa rotta sbigotti grandemente i Napolitani, poichè videro Ruggiero quasi trionfante tornar avanti le mura della Città, ed invitare il Popolo Napolitano a far novità. E già la plebe avea cominciato a tumultuare ed a gridare: Muoja Re Carlò, e viva Ruggiero di Loria. E narra il Costanzo, che se i Nobili, i vecchi, e i più riputati cittadini, che pigliarono a guardare le porte della Città, ed a frenze

Tom. II. X quei

. 1

quell'impeto, non riparavano, farebbe occorfo qualche gran difordine. Reprefila adunque la plebe, e quietata la Citrà, Ruggiero fi ritirò all' Ifola di Capri, ed ottenne dal Principe, che Beatrice ultima figliuola del Re Manfrecti, la qual'era flata prigione quindici anni nel Caftello dell' Uovo con la madre e co' firatelli, i quali allora fi trovarono morti, foffe liberata, e fe ne ritornò in Sicilia; e con grandiffimo faflo, e grand' allegrezza di tutt'i Siciliani preiendo alla Regina Coflanza la forella libera, ed il Principe prigioniero, il quale con tutti gli altri principali prisioni fu pofion el Caltello di Mattagriffone in Meffina.

I Siciliani volendo fervirit del Principe come rapprefagilia per Corzelino, convocat' i Sindici delle Terre di tutta l'Ifola giudicarono, che fe gli dovesse mozzar il capo, fiscome Carlo avea fatto di Corradino, e mandarono alla Regina Collanza, che ne prendesse in cotal guifa vendetta. Ma questa grande e magnanima Reina deressando tal crudectà, fece lor intendere, che in cola di tanta importanza, quanta era la morte del Principe, non era da farne determinazione alcuna fenza la volontà del Re Pietro suo marito che si trovava in Aragona; onde per levardo d.l lor cospetto, e conservario vivo, lo mando prigione in Aragona al Re, ove sistette più anni custodito in siretta prigione. Questa illustre azione si celebrata per tutt' i secosi per magnanima e generosa, perchè la pietà e la clemenza trovò più luogo in un petto debole ed infermo d'una donna, che nell'animo virie del Re Capito.

Il Re Carlo, che veniva da Marighia, giunfe a Gaeta quafi due di dopo la battaglia, dove con fue dolore e ben novella della rotta e prigionia di fuo figliuolo, e del tumulto accaduto in Napoli. Ne ferici in immantinente al Papa, chiedendonjia tanti avverfità conforto e foctorio di denari; e adirato contra i Napolitani fi portò fubbito a quella Città, ed avuto in mano i Capi del tumulto al numero di 150 de più incopari, ggli fece impicares, condonando il refio a Nobbli; e Citradio ni principali, che avveun guardata la Città. Ed effendo il principio di Luglio, volondo paffar in Melfina, per l'imprefa di Sicilia, i fydd 75 Galee, che paffaffero il Faro, e giraffero a Brindifi ad unirfi con l'alter Galee, ch' erano armate nel mare Adriatio. El egli per terra ando in Calabria ad affediar Reggio, ch' era in potere degli Aragonefi. Ma indictagli anche vana quefla imprefa, victora in Poglia, attri occupan-

odo i s'ornire di numerole navi la sua armata per l'impresa di Sicilia.

Il Re Pietro intanto er ad Aragona pasitato in Melsina per disfa di quell' slola, e conolcondo che il Papa era implacabilmente adirato con lui, ma che per la orrata e prigonoi ad el Principe, dissimulando l'odio, avea mandato due Cardinali in Sicilia a trattare la libertà del Principe, e la pace, volle deluderio con la medesma arte. Poichè, dopos aver necuri i Cardinali con conorgrandissimo, diede loro tanta speranza di paecuri i Cardinali con conorgrandismo, diede loro tanta speranza di pae-

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAR. XI.

163
re onorata per Re Carlo, che coloro mandaron a dirgli che non li mo,
veffe, e con queffa speranza, da poi che Carlo ebbe perduta -un'altra
fingione, con molta deffrezza e prudenza ufci dal trattato di pace; onde i Cardinali ingamati e delufi, dopo avere di muovo maledetro, e
rifocomonicato Re Pietto, e di Siciliani, fi partirono, e tornarono al

"Carlo veggendoli beffato, fi rifolfe a mezzo Dicembre di porre în ordine l'armat per ricuperare la libertà del figliuolo, ed il perduto Regno. Ma mentre egli da Napoli parte per andare a Brindifi per poner in punto l'armata, ecco che nel cammino infermoffi a Foggia, dov'effendo giunta l'ora fua fatale, oppreffo da malinconia per le tante avvenftà accadutegli, trapadò nel mefe di Gennajo. Tevadorico di Niema a.j. 1284 (cui fiegue Tolomeo da Lucca nella fua liforia Ecclefafitica ), che fiori nel Regno di Carlo III di Darazzo, e del Re Ludislou, narrando la morte di quefto Principe feriffe, che fu tanta l'opprafione e malinconia del fuo nimo, che una notte vinto da differaziore da fe fleffo con un laccio fi ftrangolò. Il fuo corpo fu condotto a Napoli, e fepellito nella margio Chiefa con poma reale."

§ V. Leggi del Re Carlo I v degli altri Re Angioini suoi successori, chiamati Capitoli del Regno.

L Re Carlo I, oltre delle tante sue memorie, colle quali illustrò questo Regno, e molto più la Città di Napoli, lasciò nuove leggi, che all'uso di Francia non Costituzioni, ma Capitolari, ovvero Capitoli del Regno furon chiamati . Nel fuo Regno niente fu mutato intorno all'autorità delle leggi Romane, e Longobarde; e non pur queste, ma le Costituzioni di Federico volle inviolabilmente che si offervassero: quelle che dall'Imperadore furon promulgate dopo effere flato dal Concilio di Lione privato dell'Imperio, e del Regno di Sicilia, rivocò bensì nell'anno 1271, ed annullò tutte le donazioni , locazioni , conceffioni , atti, e privilegi conceduti tanto da Federico, quanto da Corrado, da Manfredi, e loro Ufficiali, che non si trovassero da lui confermati, riputandogli Principi intrusi e tiranni, come quelli, ch'erano stati privati del Regno dalla Sede Apostolica, la quale n'avea lui investito. Non altrimente di ciò che fece Giustiniano Imperadore, il quale non tutti gli atti de' Re Goti annullò, non quelli di Teodorico, di Atalarico, e di Teodato, ma sì bene quelli di Teja, di Totila, e di Vitige, che si opposero con vigore alla conquista che intendea fare d'Italia, riputandogli tiranni, intruft, ed ufurpatori.

Tutt' i Capitoli stabiliti dal Re Carlo dopo la morte di Manfredi furon comuni all'uno e l'altro Reame, cioè di Sicilia e di Puglia. Ma ¿ Siciliani dopo il famoso Vespro Siciliano, sottrattisi dal giogo de' Fran-

cesi, non conobbero altri Capitoli, che quelli che riceveron dapoi da' Re Aragoneli; onde restarono gli altri fatti da Carlo, e dagli altri Re Angioini per lo folo Regno di Puglia, detto di Sicilia di qua del Faro : e Carlo Principe di Salerno suo figliuolo espressamente si dichiara. che i Capitoli da lui flabiliti in tempo del suo Vicariato erano stati promulgati per lo Regno di Sicilia di quà del Faro, non già per quel-

l' Ifola .

Il disordine e la confusione, colla quale questi Capitoli surono infieme uniti e mandati poi alle stampe, merita il travagio di distinguerpli secondo i tempi e le occasioni, nelle quali furon promulgati. Il che anche è necessario per conoscere onde nalcesse tanta varietà che s'osferva nelle maffime, ch'ebbero i nostri Principi Normanni e Svevi nelle loro Costituzioni, da quelle che mostrarono aver questi Principi Angioini ne' loro Capitoli. Riconoscendo Carlo questo Reame dalla Sede Apostolica come vero Feusio, ed essendosi dichiarato suo uomo ligio, riceve nell' Investitura quelle dure e gravi condizioni, che innanzi si narrarono . I Pontefici Romani eran perciò tutti accorti, che nel promulgarfi delle nuove leggi non folo niente fi derogaffe alla loro pretefa immunità e libertà, ma che tutto si facesse a seconda delle loro mussime e dettami; anzi quando lor veniva ben fatto, s' intrigavano ancor effit a stabilirle, come si vedrà. Perciò si videro nuove leggi contrarie alle Collituzioni di Federico: e quindi nacque che gli Scrittori, che fiorirono a' tempi di questi Re, imbevuti di quelle massime empissero i loro Commentari di dottrine pregindizialissime alle regalie e preminenze del Re, ed offendessero in tante puise le ragioni dell'Imperio de'nostri Principi. Non dee recar maraviglia ch'essendo Francesi questi Re, doveano tanto più effer lontani dal soffrire tanti oltraggi; poiche la Francia, ficcome notammo nel & IV del Cap. X a quelti tempi era non men gravata, che l'Italia, e la Giustizia Ecclesiastica in quel Regno avea fatti progreffi mirabili, e non prima dell' O dinanze degli anni 1371. 1438. e 1539 furono le sue intraprese, come narra Fleury, rifecate, e ridotte al giusto punto della ragione.

Coloro, che unirono insieme questi Capitoli nella maniera che oggi fi leggono, non ferbaron ordine alcuno nè di tempo, nè di materia, ma alla rinfusa l'affastellarono. Dovendosi adunque attendere l'ordine de'tempi , il primo deve riputarfi quello , che fu da Carlo promulgato per la riforma dello Studio generale di Napoli . Fu quello stabilito per mano del famoso Roberto di Bari Protonotario del Regno di Sicilia nel 1266, primo anno del suo Regno, in Nocera de' Pagani, detta però de' Criftiani, dove Carlo colla sua moglie Beatrice erali portato, la quale in quella Città morì, e fu sepolta. Fu infeDEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XI.

serito da Roberto suo nipote ne suoi Capitoli sotto il titolo, Privisegium Collegii Neapolisani Studii, dove si legge con questa data. Das. in Castro Nuceria Christianorum per manus Domini Roberti de Baro, Regni

Protonotavii , anno 1266 .

Nel fecondo e terzo anno non fe ne leggono: ma feguono quelli fiabiliti nel nuarro anno del fuo Regno. coè nel 110/0 lotto i titoli: De Feris. De offeravendis hominima illenna, qui turbationit tempere Ceredini a fabe regio deferensa. De pena Co vindidis profitarione. Cere Tutti questi forco stabiliti in Trani e nell'isfesto anno aleuni rinnovati in Foggia dopo la rotta data a Corasiano, per il quali si da ficurtà a coloro che avendo aderito alla fazion di quel Principe, ceresundo perdono ritornaffero all'ubbidienza del Re. eccettanndo à l'edelchi, Spanguoli, Catalani, e Pifani, i quali volle che tosto uscissero del Regno. Si danno ancora altri provvenimenti per riparare a disordini accaduti in quel turbatissimo tempo, e s'impongono gravi pene a coloro, che non manisfessistero i ribelli.

Nel selto anno, cioè nel 1271, mentre il Re dimorava in Aversa ne sia promulgato un altro contro chi ardiva contraere matrimonio cofigliuoli de ribelli senza licenza della sua Corte. Si legge sotto il tit., Quod multus contrabar matrimonium, O'ex., e porta la data in Aversia A. D. 1271, dove con errore si legge Regai melti anno 7, dovendo dia

re anno fexto.

Nel fertimo anno, cioè nel 1272 ne furono emanati moltifami : alcuni in Napoli, altri in Aversa, ed altri in Venosa. Que' stabilimenti in Napoli nel mese di maszo di quest'anno, ed in Aversa pure, si leggono fotto i tit .: De Violensiis, De pana Violensorum, Oc. Per li medefimi fi procede con molto rigore contro i perturbatori della pubbliea e privata quiete, e fi reprime l'audacia di coloro, che affuefatti nelle paffate rivoluzioni a vivere di rapina e di violenza, perturbavano lo Stato, allorch' era in pace. Quello dato in Aversa sotto il tit. de pana Violentorum, porta nella vulgata questa data: Datum Averse A.D. 1262 anno offavo: ove fi scorgono due errori, uno che in vece di dirli A. D. \$272, fi porta in dietro dieci anni, quando in quel tempo Carlo non era stato ancora investito del Regno: l'altro error'è, che dovea notars' il fettimo, non l'ottavo anno del fuo Regno. L'altre Capitolo dato in Napoli porta la data giusta, dicendosi : A. D. 1272 .- Regni nastri anno feptimo. Un altro Capitolo dato in quell'iflesso anno a Venosa nel mefe di Giugno fotto il tit., De occupantibus res demanii. In quello si conservano le ragioni Fiscali, delle quali Re Carlo su molto geloso ed attento. Porta la data efatta, leggendoli : Datum Venufiis A. D: 1272 . Regui nostri anno feptimo.

Nell' ottavo anno del suo Regne, sioè nel 1273. leggiamo un al-

tro suo Capitolo fotto il tit. De restimonio publicorum disrobatorum, Oc. Si dà la norma intorno alla pruova di questo delitto, e si stabilisce che la testimonianza di tre malfattori faccia contro essi tanta fede , quanto quella di due uomini probi. Porta la data: Dat. Cav. A. 1273. Oc.

Regni nostri anno q. e deve dirli anno ostavo.

Nel nono anno, cioè nel 1274. deve riportars'il primo Capitolo, che incontriamo in quelto Volume, stabilito in Napoli nel mele di Febbrajo di quest'anno 1274, che si legge fotto il primo titolo, Statusum editum super Portubus. De Bottis aggiugne nella sua Addizione : Regnorum nostrorum anno decimo, dovendo dire anno nono. Si danno in esso molte provvidenze intorno all'estrazione del sale , e delle vettovaglie da' Porti del Regno, ed alcune istruzioni a' Portolani, colle quali devono regolarsi. L'altro Capitolo che segue, concernente il medesimo foggetto, fotto la rubrica. Aliud statutum super extractione victualium stabilito in Brindisi, è molto probabile che da Carlo in quella Città si fosse emanato in questo medesimo anno-

Ne' tre seguenti anni niente si legge di questo Principe: ma nel decimoterzo anno del Regno di Sicilia, e secondo del Regno di Geru-Salemme, cioè nel 1278 molti Capitoli furon da lui fatt' in Napoli, che fi leggono sotto il tit. , Quod Officiales jura debent , con gli altri tre seguenti, che portano quelta data. Dat. Neap. A. 1278. die 26. Januarii. Gli altri che feguono infino al tit. De pana rei ablata, furono parimente fatt' in quest' anno in Napoli, leggendosi Dat. Neap. 2. Decembris. In effi si danno varj provvedimenti intorno a' Giustizieri, ed altri Ufficiali, a' quali fra l'altre cose vien rigorosamente proibito di darfi ogni qualunque dono, non oftante qualfivoglia confuetudine. Sotto quest' anno deve collocarsi quell' altro Capitolo di questo Re, che si legge in fine de' Capitoli del Re Carlo II fotto la rabrica, Ad obviandum frandibus. Fu quello flabilito da Carlo, mentr'era di passaggio nella Terra di S. Eramo vicino Capua; e porta questa data: A. D. 1278. menfis Aprilis fept. ejufdem 6. indictionis . Regnorum nostrorum , Hierufalem anno 2. Sicilia vero decimotertio.

Nel decimoquinto, cioè nel 1280 si leggono due Capitoli fatti a Lago Pensile. Il primo ch'è sotto la rubrica, De non missendo ignem in restucbiis camporum, su fatto a 27 Luglio di quell'anno: il secondo a 9 d' Agosto, e porta nelle vulgate questa scorrettissima data: Data apud Lacum Penfilem . A. D. 1222 die 9 Angusti 7 Indictionis : Regnorum nostrorum, Hierusalem anno 3 Sicilia vero 15. Deve leggerli, A. D. 1280 O' Hiernfalem anno quarto .

Nel decimolefto, cioè nel 1286 fi legge un altro Capitolo pubblicato contro i monetari fotto il tit. , De pena infligenda falfariis monetarum . Fu quello stabilito in Brindisi , e porta questa data : Dat. Brun-

DEL REGNO DI NAPOLI PAK. II CAP. XI.

160

dussi A. D. 1281 mense Januarii, Oc. Regnorum nostrorum. Hierusalem an. 4. Sicilia vero 17, che deve emendarsi e leggersi, Hierusalem an. 5. Sicilia vero an. 16. (In Brindis sin da' tampi dell' Imp. Federico II.

eravi la Regia Zecca.)

Nel decimofettimo anno, cioè nel 1282 furon da quelto Principe moltiffimi Capitoli stabilit' in Napoli , che furon gli ultimi . Cominciano da quella rubrica: Constitutiones alie falle per prædictum D. Carolum Regem Sicilia super bone statu ; ove si legge un lungo proemio che a quelli prepone , nel quale esagera il pensiero e cura che vuol tenere de' fuoi Ufficiali, e di diffribuire con ordine a ciascuno le sue sunzioni. e prefiggere i limiti, perchè fenza nota d'avarizia ed ambizione adempiano le loro parti. Questi Capitoli sotto varie rubriche collocati arrivano al numero di cinquantotto. La rivoluzione di Sicilia spinse Carlo a dare a' suoi sudditi queste nuove leggi, nelle quali si danno molti lodevoli e faggi provvedimenti per la rett' amministrazione della giustizia. per evitare le frodi, ed inique efazioni degli Ufficiali, e per lo buonostato della Repubblica; ordinò perciò, che fossero pubblicati per tutt' i Giustizierati, e per ciascuna Città, Terra, e Castello de medelimi. Furono con fomma maturità e prudenza flabiliti in Napoli , e portano quelta efattiffinea data: Actum Neapoli A. D. 1282 menfe Junii 10. ejufd. 10 indict. Regnorum nostrorum, Hierusalem anno 6 Sicilia vero 17.

Come su Carlo per importanti affiri tutto occupato in Roma, in-Francia, e in Bordeos, per le cagioni che si son dette ; e lalciando il governo di questo Regno al Principe di Silerno suo Sigliuolo, lo creò suo Vicario con pieno ed affolato potere ed autorità. Questo Principe nel tempo del suo Vicariano molti provvelimenti diede per lo buongo.

verno, e più Gapitoli suron perciò da lui stabiliti -

Cupitoli del Principe di Salerno promulgati in tempo del suo Vicariato,

Doo che la Sicilia si sottrasse dall'ubbidienza del Re Carlo per lo famoso Vespro Siciliano, il Principe di Salerno tardi s' avvide, che una delle principali cagioni d'esso si los li 'aspro governo che i Frances faccano di quell' siola; ed all'incontro avendo saputo che il Re Pietro avea sollovari Siciliani dall'angarie e pagameni introdotti a tempo del Re fuo padre, e che di buoni e salutari statuti avea sioraito quel Ropno, volle ancor egli, per renderi benevol' i popoli del Regno rimassigni, e topliare dall'opinione di costoro il sinistro concetto ch' avean avuto di suo padre, provvederlo di nuovi Capitoli pieni di liberalità dei dudigenze: avverando ancor egli quella massima, che allora i Principi si ravvedono, e procurano il buon governo de Popoli, quasdo le avver-

del che non farebbero flati partecipi i Siciliani ribelli, i quali per la loro iniquità, effendo mancati dall'ubbidienza e fedeltà, fe n'erano reli Sieguono dapoi venti Capitoli riguardant' i privilegi, e le immunità d'lle Chiefe, e delle persone Ecclesiastiche collocati sotto questa rubrica : De privilegiis , & immunicatibus Ecclesiarum , & Ecclesiasticarum

per onarum .

incapaci ed indegni.

Soddisfatto ch'ebbe il Principe Carlo in cotal guisa il Papa, e le persone Ecclesiastiche del Regno, passa con altri Capitoli a rende si benevoli i Baroni di quello. Concede perciò a' medefimi molti privilegi, che si leggono sotto questa rubrica: De privilegiis, O immunitatibus Co-

mitum , Baronum , Or aliorum Feuda tenentium .

Rimaneva unicamente, che si fosse oltre a' Prelati ed a' Baroni dato compenso a tutt'i Cittadini, borghesi, ed agli altri uomini del Regno universalmente, affinche tutti si rilevassero dalle passate gravezze, e tutti sperimentaffero la clemenza e benignità del Principe. Perciò egli, che intendeva cattivarsi la benevolenza di tutti, concedè a'medesimi molti privilegi, e per neczzo di molti utili provvedimenti riordinò lo stato delle cote, togliendo molte gravezze, e molti altri pernizioli abuli-Questi alari Capitali vengono perciò arrolati sotto questa rubrica : De privilegiis, Or immunitatibus Civium, burgenfeum, Or aliorum bominum a Faro citra.

Il primo e principal beneficio era da tutti riputato di rilevar i.

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XI.

popoli dalle tante impofizioni, ond' erano gravati. Perciò egli con particolar Editro comandò, che nelle collette tgolie, pefi, impofizioni generali o speziali, ovvero sovvenzioni di qualivoglia nome, s'osservi lo flato, l'uio, ed il medo, che nel tempo del Re Guglialmo II era offervizo; e come ciò non potea costare, non sopravivendo coloro che ne potean rendere testimoniarazi, ordinò che s'osfervasse quello, che dal Pontesce Martino sand diec hambacicalori ad stillere, ed impetrare la determinazione. Questa però uno fegul nel tempo del Pontesce Martino, ma ri bene di Papa Onorio su ouccesso; la quale nemmeno obbe effetto, poichè ne tempi di Napodano a questi profilmi non offervavas, niente di ciò, a uni questo Seritore esclarana, che in ciachedan mele fei collette si esgevano, corticando gli Uficiali Regi i poveri Regoi-coli issorie di fascissimo de percento.

Il Pontefice Onorio IV nell'anno 1285 trafcegliendo da quefi Capitoli folamente quelli che faceano a favor delle Chiefe, re delle persone Ecclefaftiche, e della loro immunità, con aver mutate aleune cofe, con particolar fua Balle, mentre Carlo II era prigione in Ifopaga
volle pure confermargli, comandando, che quelli invitabilimente s'of,
fervaffero. Il Re Ferdinando I volle nell'anno 1446 fartà inferire nella
Prammanica 2 de Clericir, feu Diacenii feluativit. Comunemente vengono chiamati anche quefit, Capitoli di Papa Ounio, con manifelto errore; poiche quefi non fono i Capitoli di Onorio che fece nel medefino
anno nel tempo della prigionia di Carlo, mente era Legato nel Regno
il Cardinal di Parma, ma tutt' altri, ficcome fi di ne quando de Capito
il Cardinal di Parma, ma tutt' altri, ficcome fi di ne quando de Capito

li di questo Pontefice ragionaremo nel seguente Capitolo.

# Capitoli del Re Carlo II.

Ordine de' tempi non comporterebbe che si dovesse quì favellare de' Capitoli di quello Re, siccome degli altri-Megiani suoi successori. Ma per non tornar di nuovo a trattare de'Capitoli del Regno, che sormano una delle principali parti delle nostre partie leggi, perciò qui si riduco-

no tutt'insieme.

Le leggi del Principe di Salerno come Vicario del Regno furon le faccennate, pocishe la fius prigionia i l'interruppe il corfo del governo; e morto fito padre, trovandofi egli ancor prigione in Aragona, nel feguenti anni non fi face altro per mezzo del Re d'Inghilterra, che trattarli della fius libertà. Finalmente fregionato con quelle condizioni che nararemo nel feguente Capitolo, tornato in Italia, fu onorevolmente accolto da Niccolo IV; che ad Onorio facceffe, e nel giorno di Pentecolto da Viccolo IV; che ad Onorio facceffe, e nel giorno di Pentecolto da Viccolo IV; che ad Onorio facceffe, e nel giorno di Pentecolto da Viccolo IV; che al Control Capitolo del Puglia. Partifi poi Trom. II.

stalla Corte del Papa, e se ritorno a Napoli, ove su ricevuto con mol-

ta festa, e pensò a dar riparo a' passati disordini .

Ne' ciaque suoi anni di prigionia, avendo sofferto il Regno varie mutazioni e disdinia, Carlo, quando sia quello reflitutio, pemb imatmantenente con move leggi a riparario. Nel proemio, she a quelle prepone, tutto ciò rapporta, e narra, che precedente, consiglio e dissufficare avuta co' Prelati, Conti, Baroni, e Sapienti del Regno di Napoli, avea quelle fibalite. Cominciano dal titolo: De inquistimistar e per molti altri titi seguenti non ad altro su intelo, che a regolare i giudizi criminali, e come debbano sifituinti. Il prouvo che vi fi ricercano: di che vaglia sano i tormenti, e le confessioni del rei; si flabilificano le pene contro coloro, che portano ami provibite ; contro i fongiusicari, ed i di loro figliusis; e contro gli, omicidi. In prege tutto cia che concerne a delitti, ed il modo di provargii e di puntigli.

Quindi paffa alle cofe civilì. Proibite di poterfi pignorare i buoi aratoj. Fa usu oldevol lagge intorno all'invenzione de telori, contraria a quella del Re-Gugiciamo. Inculta il pagamento. delle decime. Sopra quei che-prefileramo atelle fromusiche. Sopra lo flabilimento del Balto. P. ovede alle dotti delle donne. E conferma con nuove leggi tutt' i Capitoli, ch'ei fece mentre fu Vicario nel Paino di S. Martino. Ordina ancora, che il Maeftro Giufliziero, ed i Giudici della, G. Corte debbano lei fettimane dell'anno feorrete le Provincie da lui definate, cioò in tutto l'Appurge, in Terra di Levuvo, e Principato, in Capitanta e Palificata, in Terza di Bari e d'Oranto. Vuole, che dimorando nelle Provincie iquierino, correggano gli ecceffi de' Giuflizieri di quelle, e de' lor Ufficial; e, permedo loro di doverfi ampuver, ne diano a lui diffino ot di oroni ampuver, ne diano a lui diffin

ta notizia per darvi provvidenza.

Per moltraft grato a' Baroni del Regno, proroga i gradi della fucesfinon ne l'oro Feudi. E per evitare le diffenzioni per conto de' confini de' teniamenti de' Baroni, delle Chiefe, e de' privati, ordinò, che da' Regisfri del fuoi Archivio, ove si trattate delle confinazioni, f. en formasfiero due libri; uno ne rimanesse nella sua Camera, e l'altro in un gruppo di serro a' appendesse nella più famosa Chiefa della Città. Levò anolti abusi intorno all'esazione delle collette; ed in fine, che i sudditi non fossero gravati indebitamente d'ingussife fazioni.

Tutti quelli Capitoli furono stabiliti in Napoli nel primo anno ch' egli vi tornò libero, e perciò pottano questa data . Data Naep. A.

D. 1289 -

Oîtra di questi se ne leggono molti altri , sparsi tra quelli del Re Roberto suo sincessione, fatti negli anni siguenti, come quello che si legge nella rubrica . Quad in panis peruniariis. Oz. L'altro sotto il rit. Exseptione excomunicationis. Ozr., ed alcuni altri . Ed in fine quello che su da luti DEL REGIO DI NAFOLI P.AR. II CAP. XI.
da lui pubblicato nel penultimo anno del fuo Regno, che fi legge trà
Capitoli di Roberto fotto la rubirca, Litene: Domisi Ducis, che porta
quella data: Das. Nesp. per D. Bartbelometim de Cap. A. D. 1307. die
12 Decembri II indila Regionum addersum anno 23.

Si valle quello Principe in formargh non già d'Andrea d'Ilernia, come credette Gio: Antonio Nigris, ma del celebre Giureconfulto Bartolommeo di Capua, Protonotario del Regno, innalzato da lui, e più dal fuo fucceffore Roberto a' primi gradi ed onori del Regno.

# Capitoli del Re Roberto.

J Uesto Principe, che per la sua saviezza su riputato un altro Salomone, ci lasciò ancora molte utili e savie leggi. Di lui come Vicario di suo padre non ne abbiamo, ma solo quando su coronato Re. Solamente vi è tra fuoi Capitoli uno da lui fatto nel tempo ch'era Vicario del Regno, col quale indirizza ad Ermengano di Sabrana Conte d' Ariano , G. Giustiziere del Regno , ed a' Giudici della G. Corte , una cossituzione del Re suo padre contenente diversi Capitoli, senza però che vi fia del fuo veruno stabilimente, fotto la rubiea, Listera Domini Ducis ad Mag. Just. Oc. Il fuo figliuolo Carlo Duca di Calabria costituito'da lui Vicario del Regno, emulando la fua fapienza e giustizia, ne fece anche alcune in vita del padre, fotto questa rubrica, Capitula Ducis Calabria Primogeniti Regis Roberti . Fabio Monteleone da Geraco nel Commento fopra le quattro lettere arbitrarie, fcriffe, che'l Re Roberto in tutto il tempo di fua vita non aver fatti più che cinquanta di questi Capitoli ; e questo numero si vede nell' edizione vulgata . Ma molti altri fe ne leggono nell' originale manoferitto, che come rapporta il Pifanello, fi confervava a suoi tempi da Antonio Barattuccio Av. Fiscale, ed alcuni altri ne rapport'amora Goffredo da Gaeta nella sua Lettura a' Riti della R. C. della Sommaria.

Cominciò Roberto a regnare neil anno 1309, e le prime sue leggi surono eziandio dettate da Bartolommeo di Capua Protonotario del Regno e Logoteta, creato nell'anno 1285, primo anno del Regno di Carlo II, e visse con quella gran dignità insino al 1328, anno della

fua morte.

I primi Capitolf del Re Roberto fono quelli, che iltromentati per Bartolommeo di Capua comitigno dal terzo anno del fino Regno. Tra quelli fi notano; il Capitolo idi divitero publicam forto il tri. Di Capitolo idi divitero publicam forto il tri. Di Capitolo idi divitero anno del dino Regno, dove nella vulgata edizione per cretta li legge 73 26., e deve dirii of. D. 1311. Lattro Capitolo. Inter belli illiciminat, fotto il rubrica Capitolom generale acciprinamo bellicami Cor., che nell'edizione vulgata oporta una dista

Tryns and Lidney

I STORIA

feorrettifima, cioè dell'anno 1416, der emcedafi, e leggeff 1316.
Oltra di quefti Capitoli fiabiliti da quefto Principe per mano di Bartolomeo di Capua, fe se leggono ancora alcuni altri del medefimo; ma poichè riguardano gl'intereffi del fue regal patrimonio, forono percio firumentati non da Protonotarj, ma per li Macfiti Razionali, a'

quali s'apparteneva la cura delle cofe fiscali.

Tutti gli altri Capitoli, che poi leggiamo fiabiliti da Roberto, fi vedono istrumentati per Giovanni Grillo da Salerno Viceprotonotario del Reeno, nelle date de quali occorrono nell'edizione vulgata alcuni errori. Questo supremo Ufficio di G. Protonotario dalla morte di Bartolommeo di Capua rimafe vacante, fin che nell'anno 1343 non fu provvillo nella persona di Ruggiero Sanseverino : ed intanto veniva esereitato da Viceprotonotari. I due primi fi leggono fotto il tit. De non precedendo ex officio, nifi Oc., e portano la data A. D. 1328 ( come dee leggerfi. non già 1329 ) die 10 Febr. 12 Indic. Regn. neftr. anne 20 . L'altro fotto il tit. De indebitatoribus victuliam O'c. che porta la medefima data, come quello che fu flabilito nell' istesso anno a 24 del mese di Luglio . Il quarto è il Cap. L's inter subjetlos sotto il tit. De probibita portatione armorum, dev' emendarfi nella data che porta la vulgata edizione, ed in vece di A. D. 1300. deve leggersi 1329, L'altro Capitolo fotto la subrica. De probibita extractione carolenorum argenti de Regno, dev'emendarfi ancor nella data, ed in vece d' A. D. 1303 , deve leggersi 1221. Nel cap. sotto la rubrica : Statutum contra Neapolitanes maleficos Oc. dev' emendarli la data, ed in vece di Regnorum nestrorum A. 14 leggersi A. 24. Degli Editti emanati nel 1225, il primo che si legge fotto il tit. De revocatione occupatorum demanii Oc. deve correggerfi nella data di Regnorum nofirorum anno 26, dovendo dirfi 27 . L' altro fotto il tit. De pecunia Fiscati Ce. deve parimente correggerli nella data , e dirfi Reg. ugfror. A. 27.

## Capitoli di Carlo Duca di Calabria Vicario del Regno.

E Roberto, convenendogli di portarfi ora in Provenza, ora in Fiorenza, o Genova, e fovente all'imperfa di Sicilia, creò Carlo fuo figliundo Vicario Generale. Egli pofe in maggior fiplendore il Tribunale della Vicaria. Ebbe in collume ogai anno cavalcare per lo Regno per riconofecre le gravezze, che facerano i Baroni, ed i Minifiri del Re a popoli. E per mezzo di varj Editri, che abbiamo inferiti ne Capitoli del Re Roberto fuo padre, diede favio provvedimento a molte cofe riguardatti il buon governo del Regno, e la retta amminisfrazione della giufitiasi, della squife fiai, edgli amantiffino.

Il celebre Cap. En prasumpruosa sotto la rubrica: Quod Feudatario

deco-

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XI.

decedente absque legitimas prole & c., di cui ne sa Autore Carlo II suo avo, non mai pubblicato, egli suo nipote per mezzo di questo suo Editeto ordinò, che si divulgasse, e si offervasse.

Tra' Riti della G. C. della Vicaria si legge un altro Capitolo di Carlo, che comincia Desestantes, sotto la subrica, De supplendis dese-

Eus caufarum, dirizzato al Reggente della G. C.

in Gluello favio e giufio Principe effendo nell'anno 1338 premorto all' infecte patre, nè tenendo Roberto altro malchio, lafcio il fuo Regoo nell'anno 1343, che mori, a Grossma fi fun nipote figlianda di Carlor origine di moiti difordini e confusioni nel Regno. Per quella cagione daila Regina Givanna non abbiamo fe non che pochi fuoi Capitoli, rifatti per gli Ufficiali, e buono flato del Regno. E degli altri Re Angioni fuoi fucceffori, toltone quel celebre Capitolo di Luditase, dove proibifee a Notari vaffalli flipulare iffunuenti del loro Baroni: ed un altro della Regina Ifaetta come Vicaria del Regno. Licitata dal Re Renato fuo marito, che fi legge tra Riti della G. C. della Vicaria, non abbiamo fence, e coffituzione alcuna.

Ecco di quali leggi fi compone il volume, che ora noi chiamiamo del Capitoli del Regno: ed ecco i loro Autori: Carlo I. Carlo II. Rebetto: Carlo Ino figliuolo, e Giovanna; Laddilao, ed Ijabelta.

#### CAPITOLO XII.

## Carlo II d' Angiò Decimo Re di Puglia.

L Regno di Puglia vien governato da Legato Apollolico, e dal Comte d'Artois Balio di Carlo Martello per la prigionia di Carlo II fuo padre. Papa Martino per aver scomunicato Pietro d' Aragona e privatolo de suoi Regni con averne investito Carlo di Valvis figliuolo del Re di Francia ; questi invade il Repno d' Aragona , e Pietro ferito in battaglia, sen muore. Egli lascia successori di quel Rogno Alfonso, e di Sicilia Giadomo suoi figlinoli . Morte del Re di Francia, e di Papa Martino . I Capitoli del Papa Onorio IV. non ebbero vigore nel Re no . 6 I . Negoriasi fatti in Imphilterra per la scarcerazione del Principe Carlo, e sua cosonazione. 6 II. Carlo Marsello vien coronato in Napeli Re d'Ungberia . Pate conchiusa tra'l Re Carlo ed il Re d'Aragona . Coronazione di Federico in Re di Sicilia . Guerra moffagli da Re Giacomo suo fratello, unito col Re Carlo, per adempiere al patto di far restituire la Sicilia a Carlo. Infelice Spedizione. Carattere del Pontefice Benifacio VIII. 9 III. Nuova guerra in Sicilia. Battaglia navale con rocta del Re Federico. Que-Bi diviene vincitore nelle battaglie in terra ferma dell' Ifola . Rotta del Principe di Taranto, e sua prigionia. Morte in Napoli di Carlo MartelISTORIA

le Re d'Ungberia figlinal primogenio del Re Carlo. Trattato di pare centinifa tra l'Re Federico, e' l. Re Carlo, con rimamer la Sicilia a Federico. Motivi de diffusir ne Bonifacio VIII. e Filippo Re di Francia: Clescente V trasferifice la Sede Ponificia in Avignone, dove fi fermà più di festant anui. Diffurejone de l'emplayi , VI v. Carlo III. reade mazufica la Città di Napoli, ed altre Città del Regno con edifizi ed altre concerdi piento, Origine delle Colifed di S. Niccolò di Bari, di S. Maria in Lutera, ed Arcipretale d'Attenuna di Regio Padronato, § V. Famipilia Regiale del Re Carlo III. e fuei Ufficiali Origine delle Cappellamo Maggiore è fua giurificipue. § VI. Confuetudini di Napoli, di Bari; a d'alum altre Città del Regno. More ed Re Carlo III.

A. J. 1285 A morte del Re Carlo I. accaduta in Foggia nel cominciar del nuovo anno . ficcome fu opportuna al Re Pietro d' Aragona, così fu lagrie mevole of Regno de Puglia; ed al Principe Carlo suo figliuolo; poichè rimale il Regno non solo esposto all'invasione di Ruggiero di Loria, il quale avendo preso Cotrone , Catanzaro ed altri luoghi di quella Previncia, minacciava le altre vicine Regioni , ma anche perchè si vide fenza Re, e fenza governo, per la cartività del Principe di Salerno fucceffore al Regno. Effendovi fol rimafa l'infelice Principella Maria fua moglie, e Carlo Martello, primogenito del Principe, di tredici anni, il Pontefice Martino per profittar dell'occasione vi rimandò subito Girardo Cardinal di Parma Legato Apostolico, perchè insiem colla Principessa lo governasse. Ma Filippo Re di Francia, nipote del morto Re, dubitando che la compagnia del Legato con una donna, ed un fanciullo, non recasse pregiudizio alle supreme regalie del Principe, vi spedì tofto Roberto Conte d'Artois suo figliuolo, perchè avesse cura della Cafa Regale, e prentiefs' egl' il governo del Regno, tanto più che esso Roberto era flato ordinato Balio e Governadore del Regno dal Re Carlo I. tlopo la fun morte. Con tutto ciò per lo bisogno che s'avea allora del Pontefice " e per l'accortezza del Legato, non ne fu questi escluso ; una zi feppe far valere tanto la fua autorità , che fatto convocare un Parlamento in' Melfi di molti Prelati, e Baroni, stabili alcuni Capitoli per lo huon governo del medefimo, per dovergli conferire col Pontefice Martino, affinche confermati da coffui, li foffero poi pubblicati, e fatti offervare nel Regno come fue leggi .

Inianto Re Pietro, veggendofi per la morte di Carlo ficuro del Regno di Sicilia, 'antò fubbic colle forze Siciliane ad opporfi in Aragond al vittoriofo Re di Francia, il quale avea già prefo Perpignano, Roles, Girona, e molte àltre Ferre di quel Regno, per acquillarlo a Carlo di Valots fiuo figliuol fecondogenito, che a vera avuto il titolo, e Pi Det REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XII. dalla Chiefa Romana. E benche fi- trovaffe con fo

Broeftitura dalla Chiefa Romana: E benché fi trovasse von sorte affai dispari, per lo pragolismo ardir suo naturale, accrescato dal fayore del la fortuna sino a quel di, volte atraccar la battaglia; ma rotto il suo efertito, ed egi; rimasso letito fissibe a Visilaranca, dove di sha pochi giorai agli 11 di Novembre di quest'anno 1285, stopassoli Re cere de ginssimo di lode, e di romoria etera. Di lui rimassero quattro figliuoli massis, visilanse, dos presente proposito di controlo del proposito del pro

Il Repno d'Aragona per la morte del Re Pietro farebbe venuto in mano de Francél, se non l'avalte falvato da unas parte una pravifima pellitenza che venne, all'efercito Francéle; e. dall'altra il gran. valore di Ruggiero di Loria, il qualte fin dentro il Porto di Robei andò a bueciare l'armata di Francia, dopo l'incendio della quale fu coltetto Re Filippo di rittara fi a Peripignano , per aver perduta la comodità delle vettovaglie, che gli fomminifirava l'armata; ed-infermato: in Perpignano, postò di quefa viri quell' anno medefino a'ag di Cettembre , dati

fuccedà Filippo il Bello suo figliuolo

Fu anche quest' anno lugubre per la morte di Papa Martino, il quale a' 28 Marzo morì in Perugia, e tosso in suo suogo su creato Onerio

IV. Romano, della nobiliffima famiglia Savelli . . 1 1994 11999

Papa Onorio calcando l'orme del suo predecessore, ancorche Italiano, fu tutto inteso a favorire la Casa d'Angio, e per mezzo del Legato Girardo fece provvedere a bisogni del vedovo Regno . Il Conte d' Artois, per la divisione de' Regni satta dal Re Pietro, era entrato in isperanza di ricuperar la Silicia di mano del Re Giacomo , onde avea tutt' i suoi pensieri rivolti a quell'impresa : volle anche Onorio , profittando dell' occasione, intrigarsi nel governo civile del Regno, e provvederlo di nuove leggi conformi a'delideri de' Baroni e di tutt' i Regnicoli : ma più d'ognaltro ristabilire i privilegi ed immunità delle Chiese e degli Ecclesiastici . A questo fine con una sua particolar Bolla spedita 2 17 Settembre del medelimo ango 1284 confermò que' Gapitolia, che Carlo Principe di Salerno mentr'era Vicario del Rezno statui nel Piano di S. Martino; ma que'foli che riguardavano l' immunità e privilegi degli Ecclefiastici: la Bolla esemplata dal suo originale, che si conserva nell' Archivio della Trinità della Cava, si trova anche inferita da, Ferdioando I d'Aragona nelle Prammatiche, ch'è la 2 tit. de Clerrofest Diac. Selvat., ed è tutt'altra di quella , che contiene i Capitoli di Papa Onorio , che non furon mai impreffi , nè efeguiti nel Regnos a sat - I Capitoli flabilit' in Melfi nel Parlamento convocato dal Cardinal di Parma a' 28 Marzo , riguardantino il favore della giurifdizione ed im176 munita Ecclesiastica, che proceurò ampliare quanto più potesse, ne da Onorio, nè da Martino furon confermati ; onde allegandoli alle volte da Matteo d'Afflitto, che nomina Capitoli di Gerardo, è da crederfi che nella fua età si lepgeffero manoscritti , poichè d'essi non v'è notizia, e che di loro si fosse poi perduto ogni vestigio, come inutili ; e tanto più fecero quelli sparire i Capiteli d'Onorie, per li quali furon dati più accurati e numeroli regolamenti colle iltruzioni del Legato Gerardo, che furon i veri Capitoli di Papa Onorio. Di qui nasce l'errore, che presero i nostri Dottori intorno all'istoria di questi Capitoli , come Moles, e Marciano.

I Capitoli, che dal Pontefice Onorio furon con tal occafrone stabiliti, furon molti: parte riguardanti il modo per l'efazione delle collette, parte in favor de Baroni, e parte in beneficio universale del Reano : poiche intorno alla libertà e favore dell'Ordine Ecclefiastico avez egli provveduto a baftanza colla conferma, che fece de Capitoli del Prin-

cipe di Salerno.

Intorno all'efazione delle collette flabili che in quattro foli cafi fosse lecito al Re d'imporle a' suoi sudditi : ciò ch'eccedeva il potere , ehe gli fu dato dal Principe di Salerno, il quale solamente gli commife , che dovesse riformare , non stabilire i casi ove potesse imporghi . I casi erano. I. Per difesa del Regno, se accadesse esser quello invaso, ovvero se accaderà ribellione, o guerra civile permanente, e non simulata. II. Se accaderà doversi riscattare la persona del Re da mano de nemici, ne quali due casi stabilisce la fomma di 50 mila once d' oro . III. Quando accaderà che il Re voglia armarfi col cingolo militare , ovvero suo fratello, o alcuno de' suoi figliuoli, nel che vuole che l' es. zione non trapaffi la fomma di 12 mila once. IV. Per maritare fua figlipola, o forella, o alcuna delle fue nipoti discendenti per linea retta, flabilendo la somma di 15 mila once. Ed in tutti questi casi, che una fola volta l'anno e non più poteffero imporsi, se non quando il bisopno, o altre circostanze da conoscersi da lui , non ricercassero altrimenti.

Stabili ancora molti altri Capitoli riguardanti la metazione delle monete, intorno agli omicidi, e furti, e che debba il Re afternersi dalle alienazioni de' demaniali del Regno. Tolfegli ancora la facoltà contro i feudatari, che tengono feudi piani: che i matrimoni debbano effer liberi, togliendo l'affenso del Re, che prima si ricercava in quegli de' Baroni . Diede ancora molti altri provvedimenti intorno a' rilevi, adoe, ed altri adjutori da prestarsi da' Baroni al Re: ampliò la successione seudale a beneficio de' Baroni: che il jus Francorum abbia luogo non meno nella successione de figliuoli, che de fratelli. Provvide intorno all'elezione degli Ufficiali, e diede altri regolamenti fopra diversi capi, che oltre di legDEL REGNO DI NAPOLI PAR II GAP. XII. 177 di leggerfi nella fua Bolla, poffono vederfi preffo il Velcovo Liparulo,

e Gio: Francesco Marciano .

Ma sprigionato che su il Principe Carlo, e coronato Re da Niccolo IV sincesses del consolo del come de la Regola con codo di quanto pregiudizio sossi e la Bolta d'Onorio alle sue ragioni, e preminente Regali, annorchè per non disgustra quel Pontesse cotanto suo
benefattore non gli paresse del septemente rivocarla, non permise però
che avesse nel suo Regon vigore aleuno. Per questa cagione avvenne,
che i Compilatori de Capitali del Regono gli elclusero da quella compilazione, e solo quelli stati dal Principe Carlo nel Piano di S. Martino
vi possero, infenee con gli altri Capitoli di utti la Ragioni.

#### § I. Negoziati fatti in Ingbilterra per la scarcerazione del Principe Carlo, e sua coronazione.

N El tempo che ardea la guerra in Sicilia ed in Calabria tra 'I Contro d'Artois, c'l Re Giscomo che s'era già coronato Re in Palermo, i l'Principe di Salerno confiderando che per mezzo della guera le cofe aniavan in lungo, defiderolo della libertà, e di ritornare al Regno paterno, mando a follecirera le Principelfa fasi moglie, che feglific Ambeticalori a Papa Omorio, e ad Golando Re d'Inglia La pregandagit moreologica coniacità a trattata, prima per mezzo d'Ambaticidori, e poi con la fua propria perfona, effendo andato fino ad Oleron in Bearn a trovare Alfonto, dove il Papa vi mando anorca un Legato Apofloti, co. Negli Arti d'Inghilteria fatti flampare dalla Regina Anna fi leggomo moli atti el letter rigiuardanti le negoziazioni d'Odoado per la libertà di queflo Piincipe, ed i principali articoli su' quali Odoardo convenne ad Oferon col Re d'Argono fattorno

Che pria che il Principe uicifie da confini del Regno d'Aragona , facesse conlegnare per oslaggi tre suoi figliuosi, Luigi secondogenito, che su poi Vescovo di Tolosa, e dapoi santificato: Roberto terzogenito Duca di Calabria, che su poi Re: e Giovanni ottavogenito, che su poi Principe della Morea, e sissanti al sustinizi ad elezione del Re d'

Aragona.

Che pagaffe trenta mila marche d'argento.

Che proccurasse che 'l Re di Francia facesse tregua per tre anni, e che Carlo di Valois fratesso del Re, chi era sito da Papa Martino IV investito del Regno d'Aragona e di Valenza cedesse ad Alsonso tutte le ragioni, e restituisse tutte quelle Terre, che Filippo suo padre prese nel Contado di Rossigione, e di Ceritania, che ancora si tenevano per lui.

Tom. II.

Che quando il Principe mancasse d'eseguire tutte le convenzioni suddette, sosse obbligato fra'il termine d'un anno di tornar in carcere.
Che lasciasse il Regno di Sicilia al Re Giacomo, con dargli per

moglie Bianca fua figliuola.

Mentre queste cose si trattavano ad Oleran, accadde nel mese d'Apri-A. J. 1287 le la morte di Papa Onorio, e dopo quali un anno fu creato un Frate Francescano, che si fece chiamare Niccolà IV. Questi benchè fosse nativo d'Ascoli della Marca, non si lasciò vincere da niuno de' Pontefici Francesi nelle dimostrazioni d'amorevolezza verso il Principe Carlo, e della sua Casa; poicchè avendo saputo, che con tanto vantaggio del Re Alfonfo, e del Re Giacomo s'erano accordati questi articoli, per li quali si vedea, che Alfonso troppo cara volesse vendere la libertà a quel Principe, disapprovò tutto il trattato, come avea fatto il suo predeces. fore Onorio prima di morire, e diede fuori una fua Bolla, che fi legge ne' medefimi Atti d'Inghilterra, colla quale biafima questi articoli; e mandò in Aragona gli Arcivescovi di Ravenna e di Monreale con un Breve, in virtù del quale come Legati Apostolici richiesero il Re Alfonso, che sotto pene di censura dovesse liberare il Principe, e desistere d'ajutare Re Giacomo occupatore di quell'Isola, e ribello di S. Chiela . Il Re d'Inghilterra, che per bontà fua amava il Principe che gla

era cugino, veggendo che il Papa non avev approvato il fatto, andò di nuovo a trovar il Re d' Aragona, col quale travagliò molto per ridurer quelle condizioni a patri più tolerabiti. Alfonio per non elciulere il Re d'in,bilt.rra ch' era venuto infino a cafa a ritrovarlo, e da qualche foddisfasione al Papa, confermò i medenimi primi articoli, ad elciufino dell' ultimo, son facendo menzione alcuna nè di Re Giscomo, p
del Re di Sicilia. Il Re d'I nobiltera ne afficurò il Re d'Aragona;

e con queste condizioni fu il Principe liberato.

Carlo vedutofi libero con tali condizioni, al per l'amore che portava i figliuoli ch'eran rimafti per oftaggii, come per effer di fua natura Principe lealifilmo, ando lubito alla Corte di Francia perchè s'adempieflero le condizioni della pace, ma trovò difficoltà grandiffina; pòchè il Re riferava ogai cois alla volontà del fratello, il quale trovandofi fenza Signoria, non potea contentarfi di lafciare la fepranza di due Regni, e la polificimo di quelle Terre, che il padre avea conquistate nella guerra di Perpiganao. Talchè vedendo travagliars' in vano, fi parti, e venne: a Provenza, patò dapoi in Italia, e fu ben ricevuto dalle Città Guelfe, e poi venne a Rieti, ove trovò il Papa Niccolò, dal quale nella maggior Chiefa di quelfa Città con approvazione di tutto il A. J. 1289. Collegio fu nel giorno di Pentecofte a' 29 maggio coronato ed unto per

y Contegio lu nei giorno ul rentecoite a 29 maggio coronato e unro per mano dello fteffo Pontefice, Re dell' una e dell' altra Sicilia: in memoria della quale a 23 Giugno donò a quella Chiefa 20 once d' oro l'anno in DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XII.

mo in perpetuo lopra l'entrate Regie della Città di Sulmons come narra il Chioccarelli. Il Papa per favorire maggiormente il Re Carlo, cafsò con fiua Bolla tutt'i parti e condizioni, ch' earon fiate da lui conchiule col Re d'Aragona per effer liberato della fua prigionia, fcomunicò il Re Alfonfo, e'l Re Giacomo, ed accordo per tre anni le decime al Re Carlo per ricuperante la perduta Sicilia.

Paísò poi in Napoli, e quiví fermato, cominciò con nuove fue leggi a riformare lo flato del Regno, che durante la fua prigionia, per quella miflura di nuovo governo, avea fofferto alquanto d'alterazione, flabilendo que Capitoli di fopra nel precedente Capitolo accennati.

Quando il Re Giacomo vidde che il nuovo Pontefice avea investito il Re Carlo non men dell'una che dell'altra Sicilia, fi penti di non aver proccurato d'effer compreso nella pace; onde pensò di non aspettare la guerra in Sicilia, e di movern'egli una in Calabria, ove fu con pari valore combattuto. Ma non effendogli riuscita con molta facilità quella spedizione, volse altrove la sua armata, ed assediò Gaeta, la quale soccorsa dal Re Carlo, restò egli assediato. Ma la buona sua fortuna volle, che in que' di giungeffero nel Campo di Carlo Ambasciadori del Re d'Inghilterra, e del Re d'Aragona a trattar la pace; e benchè tutti quelli del Configlio del Re l'abborriffero, fu tanto la diligenza dell'Ambasciadore Aragonese, e tanto calde le persuasioni dell'Inglefe, che il Re contro il voto di tutti gli concedette tregua per tre anni , non ostante il Conte d'Artois ad alta voce gli avesse detto , che quella tregua l'avrebbe cacciata in tutto la speranza di ricuperare mai più il Regno di Sicilia. Carlo con lui, e con gli altri del suo Configlio fi sculava, che non potea fare altrimenti per l'obbligo ch'avea al Re d' Inghilterra, e che all' incontro egli non avea potuto attendere quelche avea promesso di fare, che il Re di Francia si pacificasse col Re d'Aragona, e di far cedere le ragioni di Valois, il quale teneva dal Papa l'investitura di que Reini. Così conchiusa che su la pace, il Conte d'Artois e gli altri Signori Francesi fi partirono da lui sdegnati giudicandolo inabile a fare alcun' opera gloriosa: il Re Giacomo lieto d'aver campato il periglio, fe vela per Sicilia: e Carlo dopo aver fatto franchi per cinque anni d'ogni gravezza i Gaetani, i quali s'erano portati in quell'affedio con gran valore, fe ritorno a Napoli.

§ II. Carlo Martello vien coronato in Napoli Re d'Ungheria . Pace conchiusa tra'l Re Carlo ed il Re d'Aragona . Coronazione di Federito in Re di Sicilia .

L Re Carlo tornato che fu in Napoli trovò quivi gli Ambafciadori del Regno d'Ungheria con imbafciata, che mandaffe a prender il pof-

- Conferency Grouple

fesso di quel Regno, che per legittima successione toccava alla Regine Maria fua moglie, effendo morto il Re Ladislao di lei fratello fenz'aver lasciati figliuoli, che sossero più prossim'in grado. Il Re ricevuti gli Ambasci dori con dimostrazione di onore, rispose loro, che vi avrebbe inviato Carlo Martello luo figliuol primogenito, cui la Regina Maria fua madre avrebbe cedute le ragioni di quel Regno; di che rimali ben contenti, Carlo spedì a chieder il Papa, che volesse mandar un Prelato per suo Legato in Napoli a coronarlo. Ciò fece, non perchè credesse che quella funzione fosse necessaria, sapendo bene che secondo il costume di quel Regno bisognava coronarsi un altra volta in Visgrado con la corona antica di quel Regno, ch' ivi si conserva, per esser tenuto Re legittimo da que' Popoli, ma piuttosto per rallegrar Napoli e'l Regno con una festa dopo tanti travagli. Il Papa Niccolò mandò tosto in Napoli un Legato, il quale coll'intervento di più Arcivescovi e Vescovi A.J. 1290 lo coronò Re d'Ungheria nel di 8 di Settembre, alla cui funzione intervennero ancora gli Ambafciadori del Re di Francia, e di tutt'i Prin-

cipi Italiani. Ma il Re prima che si coronasse il suo figliuolo, volle armarlo Cavaliere, ed appresso a lui diede il cingolo militare a più di 200 altri Cavalieri di Napoli, e di tutte le Provincie del Regno. Dono alla Città di Napoli le immunità di tutt'i pagamenti, e lascio anche parte de'medefimi a tutte quelle Terre, che avean sofferto qualche danno dall' armata Siciliana .

Mentre in Napoli si sacevan quesse seste, ascuni Baroni del Regno d'Ungheria avean dichiarato per Re un Andrea parente per linea trasverfale del Re morto, e l'aveau fatto dare ubbidienza da molte Terre di quel Regno. Per cui motivo il Re Carlo differì mandare il figliuolo in Ungheria, e lo lasció suo Vicario mentr'egli tornò di nuovo in Francia. Intanto inviò Giacomo Galeota Arcivescovo di Bari Ambasciadore a Ridolfo I d'Austria Imperadore, per trattar il matrimonio d'una figliuola di coltui col Re Carlo Martello; ed essendosi quello selicemente conchiulo, parti poi da Napoli con nobil compagnia di Baroni e di Cavalieri, e andò in Germania a celebrar le nozze, e di là paísò in Ungheria. F benchè conducesse seco molte forze, non però ebbe tutto il Regno, perchè mentre Andrea fuo avverfario ville, fempre ne tenne occupata una parte.

Tanta felicità del Re Carlo era turbata da continui mesti, che per parte d'Odoardo Re d'Inghilterra si mandavano a lui per sollecitarlo all'adempimento delle condizioni della pace fatta col Re d' Aragona . il quale nel tempo stesso si doleva d'Odoardo, come si ravvisa dagli " Atti d'Inghilterra. Carlo, come Re lealissimo e di buona sede, per non maneare, si determinò d'andar in Francia, e sar ogni sforzo d'ottenere dal Re e dal fratello, che lasciassero l'impresa d'Aragona, come avca DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XII.

avea pròmetfo ne Capitoli della pace; con fermi intenzione di ritornar mella priginota, quando non aveffe portuto ottenerlo; e con fe conduffe il celebre Bartolommeo di Capua G. Protonotario del Regno. Ivi giuntortovò, che il Re di Francia, e quello di Majorita faccavano grandi apparati per entrare l'uno per la via di Navarra, e l'altro per lo Contado di Roffigilione ad saffaltar il Regno d'Aragona; e trattentofi modti di instilmente, era quali ufcito di speranza; e ne' riferiti Atti d'Ingilitera fi legge una certificatoria del Re Cache, com' egil era venuto

ad un certo luogo per rimetters' in prigione.

In tanta costernazione d'animo, in cui era quello Re, sopravvennero opportunamente in Francia il Cardinal Gaetano, ed il Cardinal Velcovo di Sabina Legati Apostolici, i quali con l'autorità del nome del Papa, sforzarono il Re di Francia ad aspettar l'esito della pace, che si tratterebbe da loro. Ritiratisi in Mompelieri, avendo convocata gli Ambasciadori d'Inghilterra, d'Aragona, del Re Carlo, del Re di Majorica, del Re Giacomo di Sicilia, ed ancora quelli del Re di Francia, cominciarono a trattar la pace. Ma quanto con più attenzione quella era trattata, tanto più incontravano molagevolezze per ridurl'a fine : poiche da una parte gli Ambasciadori di Sicilia dichiarazono l'animo del lore Re di non voler lafciare la Sicilia : dall'altra gli Ambasciadori di Francia dicevano, che I Re loro non volca perder la spesa, nè che Carlo di Valois cedeffe le fue ragioni. Il Papa ancora avea comandato a' fuoi Legati, che in niun modo conchiudeffero pace, fe'l Regno di Sicilia non restava al Re Carlo, allegando i pregiudizi che ne nascerebbe alla Sede Apostolica, quando restassero impunità i violenti occupatori delle cole di quella. In tanta difficoltà trovandoli lo flato delle cofe, Bartolommeo di Capua, che si trovava Ambasciadore per Re Carlo, Dottore eccellentissimo, ed uomo di grandissimo giudizio. e di fagaciffimo ingegno nel trattare i negozi, dimoftrà a' Cardinali legati, che una fola via restava di conchiuder la pace, ed era d'escludere da quella il Re Giacomo, e proccurare che Carlo di Valois in cambio della speranza ch' avea d'acquistare i Regni d' Aragona e di Valenza, pipliaffe per moglie Clemenzia figliuola del Re Carlo, la quale gla portaffe per dote il Ducato d'Angiò. I Cardinali cominciarono a trattar l'affare con gli Amhasciadori d'Aragona, e trovareno inclinazione di non far conto che il Re Giacomo reftaffe escluso, perchè la pace era neceffaria al Re d'Aragona, il quale in niun modo poteva refistere a tante guerre; poiche oltre di quella, che gli minacciava il Re di Francia, e 1 Re di Majorica, fi trovava effere flato affalito dal Re Sancio di Caltiglia c'e quel ch' era peggio, i fuoi Popoli stavano sollevati per l'interdetto, come dicevano, dagli Uffici facri, ma molto più per le fpele che occorrevano per la guerra; e facevano istanza, che purche la

gucr.

guerra di Francia foffe ceffata, e placato il Papa, non fi doveano ritenere i figliuoli del Re Carlo per compiacera a Re Giscomo, ma fidoveano liberar fubito, e far la pace. Non rellava da far altro che contentare Carlo di Valoia; onde i Legati fi moffero da Mompelieri con tutti gli Ambafciadori, e da andarono a trovare il Re di Francia, e do-A. J. 1301 po molte dificultoni fi conchiude la pace con quefte condizioni.

Che Carlo di Valois aveffe per moglie la primogenita del Re Carlo col Ducato d'Angiò per dote, e rinunziaffe all' Investitura de' Re-

gni d' Aragona e di Valenza.

Che il Re d'Aragona liberasse i tre figliuoli del Re Carlo com gli altri ostaggi, e pagasse il censo tanti anni tralasciato del Regno d'Aragona alla Chiefa Romana,

Che non solo non dasse ajuto al Re Giacomo, ma che avesse da comandare a tute i suoi sudditi che si trovavano in Calabria, ovvero in Sicilia al servizio di quel Re, che dovessero abbandonario, e partirsi.

Che dall' altra parte il Papa ricevesse il Re d'Aragona come buon figliuolo nel grembo di S. Chiesa, e togliesse l'interdetto a que' Popoli.

Stabilto în cosal guifa la pace, furono gli articoli mandati, fubito im efecuzione; poiche al Re Carlo, ricevuti cl' ebbe i fuot figliuoli e gli altri offaggii, venne per mare in Italia, e ricevuto con onore in Genova contrafie amicicia e lega con quella Repubblica, la quale promife di ajurarlo alla ricuperazione della Sicilia con 60 Galee, e Carlo di Valois mando in Napoli per Clemenzia, la quale condotta in Francia fu da lui fopolata.

Ma la morte accaduta poco dopo nel mele di Giugno dello stesso anno del Re Alfonso senza lasciar di se figlipoli, turbò un' altra volta la pace cotanto deliderata. Imperocchè effendo flato chiamato al Soglio di que' Regni il Re Giacomo da Sicilia come legittimo erede, quelli fenza dimora navigò in Ispagna, lasciando in quell' Isola per suo Luogotenente D. Federico suo fratello; e presone il possessio di que' Regni, il Papa, il Re di Francia, e'l Re d'Inghilterra, ad istanza del Re Carlo mandarono Ambasciadori a richiederlo, che poiche avev'avuti que' Regni per eredità dal Re Alfonfo suo fratello, volesse ancor adempire le condizioni della pace poco innanzi fatta, e restituire il Regno di Sicilia, ovvero non dar ajuto alcuno a' Siciliani, e chiamare in lipagna tutt'i suoi sudditi, che militavano in Sicilia; perchè altrimenti la pace si terrebbe per rotta, e la rinunzia di Carlo di Valois per non fatta, ed il Papa ritornerebbe ad interdire que' Regni. Il Re Giacomo rispole, ch' egli era sacceduto a que' Regni, come figlio di Re Pietro, non come fratello di Alfonfo, e che però non era tenuto ad adempire quelle condizioni, alle quali avea consentito il fratello con tanto pregiudizio della Corona d'Aragona. Così d'ogni parte s'ebbe la pace per

I To - See Consider

DEL REGNO DI NAFOLI PAR. II CAP. XII. 183 rotta, e tra il Re Carlo, e Re Giacomo fu ripresa di bel nuovo olti-

nata guerra in Calabria.

Intanto il Re di Francia, e'l Papa molestavano Re Giacomo, che aveffe da lasciar il Regno di Sicilia, e gli Aragonesi, ed i Valenziani ancor il confortavano a farlo; ma la morte accaduta in quell'anno del Pontefice Niccolò, fu cagione ch'egh nol facesse, e che aspettasse quel che potea far il tempo. E poiche i Cardinali venuti tra loro in disco: 4.J. 1292 dia lasciaron la Sede vacante per lo spazio di due anni e mesi, il ke di Francia non fi mosse, e si visse quasi due anni in pace in continui negozi e trattati. Venuto l'anno, prefero rifoluzione di far Papa un povero Eremita, chiamato Fra Pietro di Morrone, che flava in un pic. A.J. 1294 siol Eremitaggio due miglia lontano da Sulmona, nella falda del Monte della Majella, e già era opinione che per la fantità della vita, e più per la sua inespertezza non accetterebbe il Papato. Il Re Carlo udita l'elezione andò subito a trovario, ed a persuaderlo che l'accettasse, e tanto fece, finchè l'induffe a mandar a chiamare il Collegio de Cardinali all' Aquila. Vennero i Cardinali all' Aquila a tempo che il Re con Carlo Martello suo figliuolo insiem col nuovo Papa ivi era giunto, ed effendo flato coronato. a' 29 d' Agosto, prele il nome di Celejtino V. Carlo refe lode a tutti ch'avean fatta si buona elezione, e con grandiffima liberalità somministrò a tutti quanto si spese.

Questo Pontesice, non ostante la nuova dignità, dimostrò quanto fosfe più amante della vita contemplativa, poiche ben tollo comincio a manifestare il desiderio di ritornare all'Eremo. Carlo ne dentiva gran dispiacere, da cui sperava ortenere quanto voleva: gli persiasi che venife a Napoli per mantenerlo col fiato e col favor luo: venne Celetti no in Napoli, ma la dimora in questa Città, e le tante carezze e perfusioni di Carlo niente valiero a mutare il di lui proponimento, onde tra pochi di in mezzo di Dicembre nella gran sia del Caftel nuovo ri-nunziò il Papato in mano dei Cardioli, e i e ne ritornò all' Eremo.

Era allora Cardinale affai filmato Benedetto Gaesano, coal per nobiltà, come per dottrina, e per molto udo delle cofe del mondo, il
quale vedendo che la Re Carlo con la magnificenaa, e coa la liberalirà
s avea acquifità gili animi di mutri Cardinali, andò a novaslo, e lo
pregò che voleffe ajutario a falire al Pontificato, facendogli quafi toccar
eon mano, che da niuno degli attri Cardinali chi eran nel Collegio,
potea fiperare così pronti ajuti, come da lui, tanto nel ricuperare il
Regno di Sicilia, quanto in ogni altra così e perche il Re conobbe
chi era vero, e capitalifimo nemico de Ghibellini, promife di farlo, come già fece, e con andar pregando uno per uno il Cardinali, ortene
da loro che la vigilia di Natale a viva voce l'eleffero, e chiamarono
Boniffate Pull.

SA ISTORIA

Bonifacio confiderando nel parentado che avea con molti Principi Romani, ando fubito a coronarfi in Roma, molto ben foddisfato di Carlo; e però celebrata la Coronazione; cominciò a mostrarii grato di tanti obblighi, e mando a comandare per un Legato Apollolico a Re Giacomo, che laficific fubito il Regno di Sicilia, minacciando ancora di privarlo per fentenza degli Regni di Aragona e di Valenza, quando egli volesse peritere nell' interetto, e non ubbidire.

Dall'altra parte Re Carlo mando Bartolommeo di Capua in Francia a follecitare Carlo di Valois, che rompeffe la guerra per virtù dell' Inveftitura de' Regni d' Aragona, e di Valenza. Ma Bartolommeo giunto in Francia non ebbe tanta fatica a perfueder Carlo che rompeffe la guerra, quanto n'obbe a perfuedere a quel Re che faceffe la ſpefa. E puffundo per la Francia il Legato Apofiolico che torauva da Valenza, animò il Re a condefecndere, e da abandire la guerra al Re Giacomo, e

ad apparecchiare l'efercito per affaltarlo.

Allora Be Giasemo comișciò a mutr penfero, ed a conofere che mon era solite a follenere infieme tante guerre. Convocò un parlamento generale, e dichiarò che defiderava ubbidire al Sommo Pontefice per non vivere e far vivere i fuoi kudiții interdeti. Fu flabilito che fi fpediffero quattro Ambafciadori fupplicando Sua Santità a voler trattra la sace a giufle condizioni. Gluuri queft' in Roma, fu loror ripofto dal Papa motto braignamente, e prometfo ch' egli [pogliasalofi d' ogni affezioter tratterebbe la pate così onorata per l'una, e per l'altra parte.

Avviíato di ciò il Re Carlo dal Papa per Bieve, ordinò a Birtolommeo di Capua, il quale ritornava da Francia, che fi fermalfe a Roma, ed intercenific come Ambaliciadore al trattato della pace; la quale fu maneggiata dal Papa con tanta dell'eraza, che quell'articolo ch' raflato più malagevole a crattare, cioè la reflituzione del Regno di Silia, fu con poca fatica accertato dagli Ambaliciadori d'Aragona; e fi creele che foffe perchè Re Giacomo mon avea modo di tovar denari ca provvedere e da opporfi agli apparati del Re di Francia, poichè li popoli inclinati alla pare non volvano contribuire; e coa 4° 5 di Giugno

A. J. 1295 fu conchivia la pace con queste condizioni .

Che Re Giacomo confegonfe l'Isola di Sicilia al Re Carlo, con intera come l'avea poffectur Carlo L avanti la revolucion e. Che refitutifi tutte le Terre, Fortezze, e Caflella, che li fuoi Capitani te,
nevano in Calbaira, Buffictata, e Principano; e dall'altra parte Re Carlo gli daffe per moglie Bianca fua figliuola iccondogenita con dote di
100. mila marche d'argento; e che li facefe ampliffiam refituazione cui
inautto de' beni e delle perfuse di coloro, che avevan fervita l'una parte e l'altra; ed il Papar ibmodiceffe e rieveffe in gersia Ne Giacomo,
e tutti li tuoi fudgiti e aderenti, togliendo l'interdetto Ecclefiaifico, ed

DEL REGNO DI NAPOR PAR. II CAP. XII.

affolvendogli d'ogni centura. Gli Ambafciadori del Re di Francia entrarono nella pace per lo Re loro, con obbligarlo ancora a farvi entrare il Re di Caffiglia.

Questa pace diede gran maraviglia per tutto il Mondo, perchè pare ca esti impedibile, che Re Giacomo, il quale avea mantenuto tranti anni quel Regno con le sole forze di Sicilia, a accresciuto poi da due altri Regni, e di tante altre Signorie che avea in lispana, inoste avviito, e farta usa tal pace. Ma il Savi giudicarono, ch' egli aveste farto prudentemente, perchè con que Regni gli era venuta l'impossibilità di potrogli disender tutti, e gli era sitata un'eredità di molto più peso che frutto, avendo da guerreggiare ne Regni di Spagna col Re di Castiglia e col Re di Francia, ed in Sicilia con Carlo; onde gli farebbe tiviognato mantenere tre eferciti in tre luoghi, oltre l'imimiczia del Papa, la quale gli facea non minor guerra dell'altre. Narrasi ancora dal Villeni e dal Costano, che vi s'inchioh per una promessi ca de gran pa d'investirito del Regno di Sardegna, e di farlo aptace da Re Carlo foo suocero all'acquito di quell' Itola, e da noche dell' l'ola di Corsita.

Alla sama di questa pace, che subito giunse in Sicilia, D. Federico che si trovava Luogotenente del fratello, com' era giovane di grani cuore, cominciò ad afpirare al dominio di quel Regno, e fimulando il sno disegno mindò Ambasciadori al Papa a notificargli, che per quanto roccava a fe, era stato sempre pronto e desideroso di vivere sotto le ale, e forto l'ubbidienza di Santa Chiefa, ed a supplicarlo di volerlo ricever per tale. Il Papa udita l'ambasciata se ne compiacque, e rispose di dire a D. Federico, che gli era flato gratiflimo quell'ufficio, e che defiderava molto di vederlo, e di adoperarfi con lui . D. Federico andò fubito in Roma; e menò seco Ruggiero di Loria, e Giovanni di Procida. Il Papa avendo vista la disposizione e la bellezza del corpo e l'ingegno che mostrava nel trattare, restò quali fuor di speranza di poterlo persuadere, perchè pareva attissimo a regnare, e sapersi mantenere il Reeno . Pur non lasciò con ogni arte di manisestargli la pace, e di confortarlo che volesse conformarsi con la volontà del Re Giacomo suo frarello, e lo pregò, che quando tornasse in Sicilia, avesse fatta opera, che fenza ripugnanza fi foffe refa quell' fola, perch' eg'à all' incontro avrebbe tenuta special cura della persona di lui, conoscendolo degnissimo d' o ni gran Signoria, promettendogli di far sì, che Filippo figliuolo di Balduino Imperadore di Costantinopoli gli avesse data per moglie la figliuola unica, con la promessa della successione d'alcune Terre che possedeva in-Grecia, e delle ragioni di ricuperare l'Imperio di Costantinopoli; e promile ancora di farlo ajutare dal Re Carlo, e d'ajutarlo ancor egli contutte le forze della Chiefa. D. Federico per allora non seppe sar altro

Tom. H. wonto.gr 10 A a - cd

che accettare l'offerte, e promettere di fare quanto per lui fi poteva che l' Isola fosse resa, e parti.

Ma i Siciliani com'ebbero inteso da lui la certezza della pace satta. disperati e mal contenti, non altrimenti che se aspettassero l'ultimo esterminio nel venir in mano de' Francesi lor mortali nemici , s'unirono infirme a parlamento, e con quell'audacia che fuol nafcere dalla difperazione, determinarono di paffare per ogni estremo pericolo piuttosto, che venir a tanta estrema mileria; onde elessero quattro Ambasciadori che andassero al Re Giacomo, e'l supplicassero, che sosser date in guardia agli oriundi del Regno tutte le Castella e Fortezze di quello, e che ritrovando il Re determinato di restituir l'Isola al Re Carlo, gli rendesfero l'omaggio, sciogliendosi dal giuramento di sedeltà, e di soggezione, con fargl'intendere apertamente, che in tal caso non erano per ubbidirlo -

Questi Ambasciadori arrivarono nel medesimo tempo che giunse la Spola al Re Giacomo, il quale udita l'ambasciata rispose loro, che per ben del'a pace, e sicurtà di que Regni ov'egli era nato, era stato costretto di restituire a Re Carlo suo suocero l'Isola; onde imponeva loro, che fenz' altra ripugnanza quella fa restituisse.

Gli Ambalciadori replicarono al Re, che non avez poteftà di vendergli, e gli restituirono l'omaggio, protestando, che quel Regno si teneva da quell'ora avanti per libero e iciolto da ogni giuramento, e che avrebbe proccurato altro Re, che con gratitudine ed affezione l' avelle difeso; e partendosi, ritornaron in Sicilia.

Intanto Giovanni di Procida, e Manfredi di Chiaromonte aspettando il lor ritorno, si erano fortificati in alcune Piazze, e tenendo per fermo, che D. Federico avrebbe affai volentieri abbracciata si opportuna occasione, gli perfuaiero che non la lasciasse, e che convocasse subito un parlamento generale in Palermo, D. Federico fi lasciò cadere dalla mente tutte le promesse del Papa, parendogli, che se per mantenere la Sicilia bilognava stare con l'armi in mano a casa fua, per acquistare Costantinopoli gli sarebbe stato necessario andar armato con assai maggior difagio e spesa per lo paese altrui; onde sece convocare a parlamento non folo li Baroni ma li Sindici tutti delle Città e Terre, innanzi a quali gli Ambasciadori riferirono la risposta di Re Giacomo, e secero leggere la copia che avevano portata della Capitolazione della pace . Il fremito di tutti fu grandiffimo, ed allora Ruggiero di Loria insieme con Vinciguerra di Palizzi pronunzfarono il voto loro, che D. Federico fosse gridato Re di Sicilia, e s'offersero i primi a darel' il giuramento. La moltitudine non aspettò che seguisfero gli altri Baroni secondo l'ordine, ma ad altiffime voci gridarono: Viva D. Federico Re di A. L. 1206 Sicilia. Così in quest' anno a' 25 di Marzo fu folennemente coronato Re Fee

DEL REONO DI NAPOLI PAR. II CAP. XII. 187 Re Federico, il quale non meno prudente che corraggiofo diede ordine a far denari e nuove genti, e non folamente s'apparecchiò a difendere

la Sicilia, ma a continuare ancora l'impresa di Calabria.

Il Re Carlo giunto ad Anagoi, dov'era il Papa, lo Iapplicò che aveffe invito un Legato Apollotico inferm coll' Ambactiadore del Re Giacomo ad ordinare a' Siciliani che reflituifero l'Ilola in mano di Carlo, come fece. Ma giunti che furono a Melfina, if fece loro intendere, che quella Città e tutta l'Ifola era del Re Federico d'Aragona, e che effi non paffidreo più oltre, perchè avrebbero trovato quel che noa volevano. Gii Ambacicadori infem col Legato abigottiti le ne tornarono prima a Napoli a trovar il Re, e poi ad Anagoi al Papa, ed all'uno ed all'altro diedero relazione di quel ch'era paffato. Parve a Carlo, ch'era lealifimo di natura, cols molto inafpettazi 3 ma non parve cola al Papa, che da che avea veduto D. Federico, e confiderati gii andamenti fuoi, fempre l'avea avuto fosfietto. Si rifolfero perciò mandare un Legato, ed Ambaficiadori al' Re Giacomo, perchè con tutte le fue forze s'adoperaffe, che con effetto fosfie redi quell' Ifola.

Mentre il Legato e gli Ambafiziadori andaron in Ilpagna, Re Carlo con configlio del Papa e del'inoi più fayi Baroni, deliberò movergili guerra. Fu perciò con ugual ferocia guerreggiato lungamente in Calabria, ove Carlo or vincente or percenter faticò invano a ricuperare quelle Piazze, che Federico teneva occupare; anni l'ardir di collui s'ellefe tanto che invafe la Provincia d'Otranto, prefe e faccheggiò Lecce, fortificò Otranto, e difecio a Brindifi accampoli alle mura di quella Cite à. Sol quello danno ricevè Federico da quella guerra, ch'effendofi difiguilato con Ruggiero di Loria, fè che quelli poi paffafe al parito

di Carlo.

Il Papa avendo avvilo di quelli felici fuccelli del Re Federico, parte per mantener l'autorità della Sede Apoflotica, parte per l'amore che portava al Re Carlo, lafciò la cura di tutte l'altre cofe, e fi volto folo a quell'imperfa; e per obbligaril Re Giacomo, penche pigliafie impegno di far reftiutire in ogni modo la Sicilia, gli mando l'Invellitura de Regni di Sardegna e di Corfica, dov' egli non poffedeva un palmo di terreno, e lo creò Gonfaloniere di S. Chiefa, e Capitan Generale di tutti Crifitani, che guerreggiavano contro gl' Infedeli, e lo mandò a pregare che con ogni fludio avesse atteso a compire quanto avea prometso.

Re Giscomo vegendoli obbligato al Papa, ordinò ne' fuoi Regni che fi facelle grande apparato d'armata, e venne in Roma ad efcolparfi e giurare innanzi al Papa, che non era nèconfapevole nè partecipe in modo alcuno della contumacia e della colpa del firetello, e che l'avrebbe moltrato coll'armi alla mano a tutto il Mondo; e per allora mandò in Sicilia Pietro Comaglies Frate dell' Ordine de' Predicatori per trattare col fratello, e persuaderlo che ubbidisse al Papa. Frate Pietro non potend'ottenere la restituzione di Sicilia, come Religiolo configliava al Re Federico che almeno lasciasse le Terre di Calabria, sopra le quali non avea titolo nè giusto nè colorato. Il Re Federico promise di richiamar tutt' i prelidi delle Terre avanti ch' ei partifle di Sicilia, e mando. a richiamarfi Ruzgiero di Loria. Il Frate tornato al Papa ed al Re Giacomo diffe quanto avea fatto, e non restando contenti ne l'uno ne l'altro Giacomo mandò appresso il Vescovo di Valenza a pregare Federico, che venisse a parlamento con lui nell' Isola di Procida o d'Ischia, ove fi sarebbe preto alcun buon ordine alle cose loro. Federico rispose che non poteva moversi senza consiglio de'suoi Baroni; ed avendo domandato parere, Ruggiero di Loria il configliò, che s'umiliaffe al fratello, e che andasse a parlargli. Ma entrato il Re per infinuazione degli emoli di Ruggiero in diffidenza del medefimo, questi di ciò accortofi, parlò con taut' ira, che il Re gli comando che non uscisse di Palazzo : ma supplicato che lo lasciasse andare, egli subito si parti : onde si trattè poi il modo per farlo entrare a'servigi del Re Carlo.

Nuovi Ambasciadori del Re Giacomo sopraggiunsero in Sicilia con ordine, che se il Vescovo di Valenza non avesse ottenuto, che Federico fosse venuto a parlamento con lui, gli conducessero la Regina Costanza, e l'Infante Donna Violante a Roma, dove il Re Giacomo I' aspettava. Federico su ciò non volle dispiacere al fratello, e disse alla madre, ch' era in potestà sua l'andare, come il fermars' in Sicilia, e così ancora il menare la forella. Quella Regina come favia, ed amatrice dell'uno e dell'altro figliuolo, eleffe d'andare, ancorche fapeffe d' incontrarsi col Re Carlo, figliuolo di colui che avea ucciso il fratello, e fatta morire la Regina Sibilla sua madre, ed un fratello unico in carcere , perchè dall'altra parte sperava di mitigare l'animo del Re Giacomo verso Federico e così postas' in mare colla figliuola , navigò verfo Roma.

Fu al certo raro efempio della varietà delle cose umane vedere quella Regina accompagnata da Giovanni di Procida, e da Ruggiero di Loria, che con le sue Galee l'avea in mare aspettata che s'imbarcasse, ed andaffero tutt' infieme in colpetto del Re Carlo, cui avean fatti tanti notabiliffimi danni.

Il Re Giacomo accolfe la madre e la forella con gran riverenza, e le diffe che per mezzo del Papa ayea promessa la forella per moglio a Roberto Duca di Calabria, il quale s'aspettava il di seguente. La madre ne restò quieta, sperando, che quanto più si legassero di parentado, più fosse col tempo agevole a conchiuder pace tra loro. Venne fra due di Carlo col Duca di Calabria, e con tre altri figliuoli con tanDEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XII.

ta pompa che fur a Roma cosa mirabile e nuova; cel il Papa con ugual magnificenza e liberalità volle che inanari a lui si successi los sponsiones, e che i nipori suoi celebrasfero sontuossifimi conviti all'uno ed all'altro Re, ed a figliuoli. Na finite le sesse receive se si rittato delle speciazioni, che s'aven da sarc contro Re Federico per la ricuperazione del la Sicilità; e per lo primo e più importante apparato trattò, che Ruggiero di Loria entrassi e servire Re Carlo con titolo d'Ammiraglio dell'uno e dell'altro Regno, Re Giscomo ritornasse in Catalogna, e Re Carlo in Napoli, a poner i nordine le loro armate. Ma avanti che Carlo partisse, per mostrassi grato verso il Papa, essendo rimala Giovanna dell'Aquila recde del padre nel Contado di Fondi, ed in scia itti Casselli in Campegna di Roma, la diede per moglie a Giordano Gattano figliunol del fratello del Ponetse; e di ni quelli di medessim mort in Roma Giovanni di Procida, uomo di quel valore e di quell'insegno, che tutto il Mondo sa.

Carlo fubito che giunfe a Napoli fece grandiffimi privilegi ed onori a Ruggiero di Loria, cui reflitu) non folo tutte le Terre antiche fue in Calabria, in Ballitata, ed in Principato, ma giiene dono molte altre, ed ordino ancora a tutt'i Governadori di Provincie, ed altri Ufficiali, che bubdidfero aglio ordini di Ruggiero per l'apparecchio che

l'armata.

Il Re Federico avvisato di tutto, s'accinse anch'egsi. Fece citar Ruggiero di Loria, e lo condannò per ribelle, con inviar subito a to-

glie gli le Terre che avea in Sicilia.

Re Giacomo dopo aver richiamati tutti gli Aragoneli e Catalani ch'erano in Sicilia cdi no Calabria, parth da Barcellona con buon ar-A.J. 1298 mate per coltringer il fratello a lafciar la Sicilia, e per acquiflase il Regno di Sardegna, per l'inveltitura avutane dal Papa: giunde a Civituvecchia, e poi a Roma, ove trovò il Papa, che l'accolle con fitma

ed allegrezza.

Non su Pontefice al Mondo, che temesse al sit e santalici concetti del Papato, quanto Bonisacio VIII. Era egli persiuso che nos
men dello spirituale, che del temporale sosse avendo nell'anno 1300 pubblicato il Giubileo, con ordinare che lo stesso avendo nell'anno 1300 pubblicato il Giubileo, con ordinare che lo stesso somare nelle Cerimonie con
duplicate Corone lopa: il Camauro, e vestito di Manto Imperiale,
prendendo per divisa: Esce duo gladii bie. Perciò egli eccede di poter
togliere e dare i Regni a sua posta: perciò investi il Re d'Angona
del Regno di Sardegna: al Re Federico promesso avenue sono
finitionopoli: ed a Ruggiero di Loria, che col suo valore si trovava
attle coste dell'Affrica avera equilatae alune slote Gerba e Saskim meno

190 I S T O R I A
appartenenti all'Isola di Sicilia ma al Regno di Tunisi, sattosi promettere per censo ogni anno 50 once d'oro al peso di Sicilia, ne gli die-

tere per cento ogni anno 50 once d oro al peto di Sicilia, ne gli diede l'Investitura per se e suoi eredi, commettendo a Fr. Bonisacio Calamendrano G. Maestro de Cavalieri Gerosolimitani, che ne ricevesse il

folito giuramento di fedeltà e d'omaggio.

Il Re Giacomo creato che fu dil Papa Gonfaloniere, e Capita na Generale per tutto l'Univerdico contragil l'indedit, e confegnatogli i oftendardo, parti accompagnato dal Cardinal Marramaldo Legato Apoflolico, col quale giunde a Napoli, ove trovò Roberto Duca di Calabria fuo Cognato con 36 Galee, e con maggior numero di Navi da combattere e da carico, ed unita quell'armata colla fua facevano il numero di 86 Galee groffe, e più di go Navi, oltre al Navilj minori, parte chiamati Ulcieri, e parte Terife. Con quella grande armata a 34 Agoflo del 1298 il Re, il Duca, Ruggiero di Loria, ed il Legato Apoflolico partirono da Napoli, ed invafero da più parti la Sicilia. La fpedizione in fu'l principio parte felice, poiché li refero Patti, Melazzo, Noara, Monteforte, ed il Cafello di S. Pietro, e molti altri luoghi di quella Valle.

Dall'altra parte il Re Federico con Corrado Doria Genovele, che avea creato Copitan Generale dell'armata di mare, fi mifero con oppi fludio a fortificare i luoghi più importanti, ed a vietare le vettovaglie al Campo nemico ; onde Re Giacomo veggendo le cofe andari in lungo, ed effere giù la flugione avanzata, per non avventurare così grande armata in quella marina mal ficura allo fipirar di Tramontana, palsò il Faro ed andò a Siracula Città con Porto più capace. Ma giunto quivì alla fine d' Ottobre, trovò che vi era dentro con prefidio Giovanni di Chiaromonte, il quale non fece fegno alcuno di voleri rendere; onde cominciò a darv' il gunlo, ed a mandare parte di fue genti ad occupare le Terre convicine di Val di Noto. El avendo alcuni Preti ch' erano dentro la Città, per far cola grata al Legato Apoficico ch'era al Campov, ordina una congiura di dar a Ruggiero di Loria una Torre della Città, la trattarono sì ficocamente, che fi difcoverfe, e'l Chiaromonte puni molto bone i colepvoli.

Intanto portandoji a lungo quell' affedio, e Federico colla fua cavalleria infeliava quelle Terre che s'eran rendute al Re Giacomo, cche mandavano vettovaglie al campo nemico; che Siracuía fi difendeva gagliardemente; l'elercito Aragonefe perdeva di giorno in injorno di riputazione; i Cittadini di Patti altarono le bandiere del Re Federico; e pofero l'affectio al Cafello di quella Città, voe s'erano ritirate le genti che Re Giacomo vi avea lafciate per prefidio, per difefa del cui Cafello accadedoro pir fatti d'armi con perdita di effic Re Giacomo; fipose in tanta cofternazione, che vedendofi fopra l'inverno, ed il fuo cfercio del control del con

DER REGNO DI NAFOLI PAR. II CAP. XII.

121 etto in gran parte inferno pe ggʻincomodi fofferti nell' affedio i, e dubitando che 'I nemico venifle ad accamparfi all'incontro di lui , levò I' affedio di Siraculà, e avigò verfo Napoli fógnato, con animo di rotraravi. Ma foraggianto da crudelifima tempefla fopra I'lfola di Lipari , che difiperle la maggior parte delle fue galee e awi, a gran fatica fi ridufe fallovo cot rello a Napoli.

Quivi giunto fu affalito da graviffima infermità di corpo e d'animo, contratta non meno per gl'incomodi fofferti nella guerra e nel naufragio, che per dispiacere d'impresa così infelice; dopo effere stato gran tempo in pericolo della vita, finalmente confortato dall'allegrezza, perchè la Regina Branca sua moglie avea partorito in Napoli un figliuolo. che fu poi successore in que' Regni, sul finire dell' anno navigò con lei verso Spagna, ed in pochi di giunse salvo al Porto di Roses; e consumò tutto quel Verno a far nuovi preparativi per la futura campagna; siccome fece il Re Carlo in Napoli spinto più da suoi figliuoli giovani arditi e bellicofi , che dal fuo naturale avverlo agli efercizi dell'armi . Di modo che ritornato il Re Giacomo a Napoli con lo sforzo dell'armata sua all'ultimo d'Aprile del nuovo anno 1299, a'24 del mese di Giugno partitono le galee e le navi, e quel de medelimo fecero vela per Sicilia Roberto Duca di Calabria, e Filippo Principe di Taranto, figliuoli del Re Carlo, e di comun voto col Re Giacomo fecero Genesale dell'una e dell'altra armata Ruggiero di Loria.

## § III. Nuova guerra in Sicilia.

L Re Federico, che liberato da quel primo infulto, pieno di coraggio ridott'avea fotto le sue bandiere le Terre invale da nemici, avvilato dell'apparato supendo che si facca contro di lui, fece sibito per tutte le parti dell' Ilola porre in ordine il maggior numero delle Galee che su possibile, con proponimento d'uscir incontro a bemici, e con intrepidezza invultia porre ogni cosa a rishivi in una giornata.

Sentendo adunque Federico, che l'armata nemica farebbe ufcita fra
pochi giorni da Napoli, egli parti da Meffina con animo di combata. 1. 1299
stral, confidando all'audata de offinazione de Siciliani, i quali appena
lo fovorefrero, che ad alta voce gridando chicelevano batraglia. Frenogl'
il Re fino all'alba del giorno feguente, nella qual ora movendoli egli
con la Galea fina Capitana in mezzo di tutte l'altre, andò con grandiffimi
gridi contro l'armata nemica. Ruggiero di Loria veggendo che la temerità de Siciliani avea moffo quel Re a speranza di vittoria, pose nel
merità de Siciliani avea moffo quel Re a speranza di vittoria, pose nel
mezzo delle fine Galee la Capitana del Re d'Aragona e quella di Napoli, su' erano il Diuc di Calabria e'l Principe di Taranto, ed appreffato da 'nemici riceve) la batraglia. Fu con pari valore e con part

actire lungamente combattuto, ma con arte difuguale; poicché Ruggiero fingendo di fuggire tirò in laogo le galee nemiche, dove potè con facilità firingerie, onde ruppe l'armata, e rimafero totte o prele o pofie in fondo, e fol Federico con dodici galee che lo feguirono, fuggende firicovo à Meffina.

Per questa così memorabil rotta seguita con tanta gloria di Ruggiero, rimafero tanto afflitte le cofe de' Siciliani, che non vi fu perfona che non giudicasse effer la Sicilia tra pochi di in mano del Re Cario. Ma ecco come spesso errano i giudizi umani, poichè Re Giacomo credendo d'aver tanto abbaffate e confumate le forze del Re fuo fratello , che le genti del Re Carlo fotto il governo di Ruggiero non aveffero da far altro che fra pochi giorni pigliare il possesso dell' Isola, non volle proceder più oltre, parendogli d'aver soddisfatto al Mondo, al Papa, e al Re Carlo, avendo in due guerre tanto speso, e posto in pericolo la persona sua nella prima guerra con l'infermità, ed in questa battaglia con una ferita. Essendo venuto il Duca di Calabria, ed il Principe di Taranto, e Ruggiero a visitarlo, dappoiche su medicata la fevita, diffe loro, che avendo piaciuto a Dio con sì notabile vittoria d' adempire le sue promesse, nè restando altro che pigliar il possesso della Sicilia, era ormai tempo ch' egli ritornaffe in Ispagna a' suoi Regni per disporre le cose in modo che que Popoli impoveriti per le gravezze softenute in quella guerra, venissero a ristorarh con metter fine a' loro danni; che perciò lalciava loro a goders' il frutto della vittoria . Il Duca ch'era giovane di 23 anni avidissimo di gloria , accettando per vero tutto quello che il Re dicea, e rendendogl'infieme lodi e grazie a nome del Re suo padre, gli augurò prospero e felice viaggio. E così partito il Re rimale egli allegro, credendoli che resterebbe a lui l'onore di ridurre felicemente l'impresa al desiato fine; ma molto più rimase allegro Ruggiero, giudicando, che siccome era stata sua la ploria della vittoria, tale ancor farebbe l'onore di quello ch'avea da succedere. Non mancarono però molti che differo, che Re Giacomo si parti piuttosto per la pietà fraterna, che per giudicare le cose del Re Federico al tutto disperate .

Tra 'quello mezzo glunto Federico con le dodici galee in Meffina, inanimato da que'Cittadini a non abbandona la difefa, e vie più fatto ardito quando a Meffina giunfe l'avviso che il Re Giacomo era partito, cercò di reccogliere il maggior numero che porea di fanti e di cavalli, ed andò a ponerfi con tutto il fuo sforzo a. Cafiro Giovanni "Juogo di natura fortifimo, e do opportuno a foccorrere ovunque ib bifogno lo chiamaffe. Dall' altra parte il Duca di Calabria prefe Chiaromoste, e dopo iungo contralo Cataisa al fina fi refe per tradimento. La fina dell' acquitlo di quella Città andò non folo divolgando quello ch' era, ma che le

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II. CAP. XII.

che le due parti dell' Ifola avean alzato le bandiere della Chiefa, e del Re Carlo; onde Papa Bonifacio che l'avea creduto, lufingandofi di poter senza tanto spargimento di sangue Cristiano quietamente ridurre tutta l'Isola all'ubbidienza del Re, vi spedt subito il Cardinal di Santa Sabina per Legato Apostolico, il quale dovesse afficurare su la parola fua i Siciliani a renderfi, perchè farebbero ben trattati : minacciando anatemi ed interdetti fe non ubbidiffero, e promettendo all'incontro benedizioni ed indulgenze.

Ruggiero di Loria conoscendo l'animo indomito de Siciliani, che non si piegavano se non colla forza, perinase al Duca, bisognare a spedir la guerra altro ajuto di quello che portava il Legato, ed il nemico doversi vincere con armi, non a suono, come riferisce il Costanzo, di campanella e di scomuniche. Fu perciò richiesto nuovo ajuto da Napoli , e dal Re Carlo furon mandate dodici altre galee e molti legni di carico, ed il Principe di Taranto con secento cavalli , e mille fanti diede alla Falconara la battaglia, ove restò prigione, ed i suoi rotti.

Dopo la prigionia di quello Principe fu guerreggiato con maggior audacia da Federico, ed avendo scoverta una congiura tesa contro la sua persona, tosto la represse, e punt i colpevoli. Il Duca di Calabria passò ad affediar Meffina; ma foccorfa da Federico, il Duca veggendo il Campo suo oppresso da fame, e da infermità, si levò dall'affedio. Allora fu che per mezzo di Violante Ducheffa di Calabria, forella di Federico, si cominciò a trattare di tregua, che fu conchiusa per sei mesi. E'l Duca tra questo spazio volle andar in Napoli a riveder il padre, e A. I. 1300 lasciò la Duchessa Violante con un figliuolo, ch'avea partorito in Catania, per dar a credere a'partigiani luoi, che no'l faceva per abbando-

nar l'impresa, ma per tornave con maggior forza.

lo nuovi favori ed ajuti, e l'occasione su questa. Essendo morta a Carlo di Valois fratello del Re di Francia la prima moglie, ch'era figliuola del Re Carlo, il Valois avea pigliata una figliuola di Filippo, pato dall'ultimo Balduino Imperadore di Costantinopoli, erede di molti luoghi in Grecia, e del titolo, e della ragion dell' Imperio, ch' era stato occupato dal Paleologo; e con l'ajuto del Re di Francia e del Papa volev' andare all'impresa di Costantinopoli. Effendo nel viaggio giunto in Firenze, che allora per le folite fazioni fi trovava in discordia, fu ri. A. J. 1301 chiesto da que' Cittadini perchè gli componesse; ma egli vi pose più discordia di prima, e partissi per Roma, ove Papa Bonifacio gli persuafe, che l'impresa di Costantinopoli sarebbe stata più agevole ajutando egli Re Carlo a fornir l'impresa di Sicilia, perchè avrebbe potuto aver poi da costui più pronti ajuti, e soccorsi, che non già dal Re di Francia, per la brevità del cammino da Puglia in Grecia. Accettò il consi-Tom. II.

Fra questi sei mesi Papa Bonifacio pensò in vantaggio di Re Car-

A L R O T S It C's, VI'- 401

figin il Valois, e venne fubito a Napoli con le fue genti, dove tra le fue galee e navi, con altre che s'armarono quivi, polero molte truppe in ordine, e con felicifimo viaggio egli e il Duca giunfero in Sicilia, A i 1302 nella Primavera di quell'anno, a tempo ch'era già finita la regua, Ognun giudicava, a tanto numero di nemici, le cofe di Federico difperate. Ma quello Principe con quel vigor d'animo, ch'era fuo naturale, e con quella prudenza, in che fuperò ognitro Re del fuo tempo, ando compartendo le fue poche genti a luoghi di maggior importanza, così afpettando che il tempo diminnifie la forza de nemici. Ed in effetto il Valois avendo ipoli molti giorni fenza far gran frutto, Federico venne a certifilma peranza di vincere fenza combattere.

Mentre che quelle cose passavano in Stellia, accadde in Napoli nell'anno 1301 l'immatura mort di Curly Mentello Re d'Ungheiri. E rasi, quello Principe il precedente anno, coll'occasione del nuovo Giubileo pubblitato da Papa Bonifictio, portato in Roma, e venne poi in Napoli a vistrare suo padre, e forse a proccurare, veggendo il padre vecchio, che il Regno di Napoli dopo la suu morte reslaste a lui. Ma il su dodelino porto ch' ei morisse prima, non senza fospetto, secondo nare, ra il Carafa, che Roberto fuo fratello pera, ambieno di regnare dopo la morte del padre, l'avesse sitto con tratello pera, ambieno di regnare dopo la morte del padre, l'avesse sitto cavelenare, Mort non avendo più il 304, anai: Principe mansiteto e generato. Jascio di Ciemenzia, sua moglie, ch'era figliutola di Ridolfo Imperadore, un figliuto chiamato Caroberto, che gli tuccette nel Regno d'Ungheria. E su fregelito nella Chies.

maggiore di Napoli appresso al sepolero di Carlo suo avo.

Il Re Federico perfiftendo nel fuo propofito non comparve in campagna mai, fol mirando a guardar le Terre; poiche vedea che un sì grand' efercito , com' era il nemico , non potea non diffolversi presto , o per mancamento di paghe o di vettovaglie. Pur non mancava colla folita destrezza, e con l'ajuto de Cavalieri Siciliani , che lo fervirono mirabilmente, di trovarsi dov'era il bisogno, con affalire le scorte che conducevano vettovaglia. Dopo brevi di nel Campo incominciaron a fentire penuria, ed infermò gran quantità di foldati; onde il. Valois cominciò a dar orecchio a parole di pace, giacchè troppo diminuendo l' esercito suo, non avria potuto far passaggio a Costantinopoli . Alcuni rapportano, che si trattò la pace dalla Duchessa Violante. Furon adunque eletti così dall'una che dall'altra parte personaggi con autorità per negoziarla. Il Re Federico e Siciliani per la gran povertà di quel Regno e sua, n'avean maggior desiderio. Così a' 19 Agosto di quest'anno 1302 fu conchiusa con gran piacere di tutti, e più di Federico, per effere stata per lui molto onorata. Solo la Duchessa Violante con infinita doglia di suo marito e di suo fratello morì prima che fossero firmat i Capitoli della pace, che furono.

Che il

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XII. 195 Che il Re d'ederico in vita lua fosse Re di Sicilia sovrano, ed indipendente da ognuno; e poi quella ritornasse liberamente al Re Carlo e suoi eredi .

Ch'egli s' intitolasse v Re di Sicilia, vovero Re di Trinarria, secondo che piacesse a Re Carlo, alla di cui disposizione ed arbitrio la-

fciava la rifoluzione di ciò.

Che a lui fi tornaffe in termine di quindici di ogni Terra che in Sicilia fi tenea per Re Carlo; al quale all'incontro nel medefimo termine egli refitialfe ogni Terra, ed ogni Fortezza che in Calabria tenevano bandiera su

Che dall'una e dall'altra parte si liberassero i prigioni senza pagar

taglia -

Che il Re Federico pigliasse Lionora figliuola terzogenita del Re Carlo per moglie.

Che il Re Carlo proccuraffe che il Papa aveffe a ratificar la pace, e conì ad invell'iro di Sardegao e di Cippit, dove poi rimaneffro i, ne giuoli che fosfero nati da questo matrimonio. Ed acquillando Re Federico di que Regni o l'uno o l'altro, che andasfie a regnarvi, rifegnasfe fubito al Re Carlo il Regno di Sicilia, con pagarglia contro di sude al all'actorio cento mia once d'oro.

Conchiusa questa pace, Re Carlo e Re Federico sollecitarono Pana Bonifacio che volesse confermarla. Ma il Papa non volle se prima non fosse il Trattato riformato per ciò che apparteneva all'onore ed all' interesse della Chiesa Romana, ed al riconoscimento di Sovranità che i Re di Sicilia debbono prestare a' Romani Pontefici. Intanto per indurre Re Federico a dette condizioni, il Papa lo affolve dalla scomunica, leva l'interdet o dalla Sicilia, ed accorda la dispensa per lo matrimonio convenuto tra Federico ed . Eleonora . Esfendo Federico a queste condizioni venuto, il Papa a' 21 Maggio conferma con fua Bolla questo a. J. 1303 Trattato di pace, aggiungendovi di comun confenso queste condizioni. I Che Re Federico riconoscesse il Regno di Sicilia dalla Chiesa Romana, e prestasse perciò al Pontefice il giuramento di ligio omaggio. II. Che pagaffe per rento stabilito ogni anno alla Chiefa Romana tremila once d'oro, e somministrasse ad ogni richiella del Papa cento cavalli ben armati . III . Che fi dovesse iutitolare non già Re di Siellia, ma Re di Trinacria, ellendo questa la volontà del Re Carlo . In esecuzione di quella convenzione Federico agli 8 Dicembre presto il giuramento di sedestà al Pontefice Benedetto XI , ch' era succeduto a Bonifacio VIII. per mezzo del suo Proccuratore Corrado Doria , come si legge presso Rainaldo.

In cotal guifa terminoffi la guerra di Sicilia . Fu liberato il Principe di Tarauto con gli altri Baroni prigionieri; ed il Re Federico ando a vifitare il Valois, e'l Duca di Calabria al Campo, e con grand' amore s'abbracciarono, e spedirono in Napoli a Re Carlo per la ratificazione della pace, e per condurre la Sposa in Sicilia. Re Carlo accetto gli articoli, e poiche gli ebbe ratificato, mando fua figliuola con Giovanni Principe della Morea suo figliuolo ottavogenito. In Sicilia si feron le feste piuttosto con animi lieti, che con magnifiche pompe; e'I Valois col Duca e'l Principe, e gli altri Baroni ripost' in libertà, ritornaron in Napoli.

Questa pace per tutta Europa si giudicò molto vantaggiosa ed onorata per lo Re Federico, ed elaltarono fino al Cielo la virtù fua, che con deboli forze d'un picciol Regno ei folo erafi mantenuto e difefo da molti avversari poderosi; e quantunque la condizione ch'egli fosse Re in vita pareva onorata per l'altro, nientedimeno chi era giudiziofo mirava, che dopo sua morte s'avria d'entrare all'esecuzione della pace

piuttofto con l'armi, che con la carta de' Capitoli.

Ritornato il Valois in Napoli, mentre si apparecchiava dal Re Carlo la fua armata per ajutarlo nell'impresa di Costantinopoli , accadde , ch'effendo inforta tra 'l Pontefice Bonifacio , ed il Re di Francia fiera guerra, contro cui fece anche il Papa mover guerra dal Re Inglese, fu perciò escluso il Valois degli ajuti del Papa e del Re di Francia, e fu necessario di ritornare a' suoi per l'ajuto di quel Regno, e non ebbe poi mai più comodità a far l'impresa . Anzi in progresso di tempo avendo due figliuole di quella moglie, ch' era nipote dell' Imperadore Balduino, diede l'una per moglie al Principe di Taranto, che per lei s' intitolò Imperadore di Coffantinopoli, e l'altra dopo molti anni fu moglie di Carlo Duca di Calabria, figliuolo di Roberto.

Ruggiero di Loria, cui parve che in questa pace non avevano di lui fatto quel conto che sua virtù meritava, benehè gli avesse Re Carlo donati ampi Stati nel Regno in iscambio di quelli ch'avea perdut'in Sicilia, pur se ne passò in Catalogna ricchissimo di gloria, dove poi morì con nome, al dir di Costanzo e di Carusi, del più fortunato e gran Capitano di Mare, di quanti ne sono lodati per l'Istorie greche e latine.

Il Papa Bonifacio, come innanzi fi diffe, s'era perfuafo di aver il diritto di comandare a' Re, e di aver tutte le potenze del Mondo foggette alla sua. Questa vana sua opinione non su ricevuta in Francia, e trovò nel Re Filippo il Bello risoluzione di sostener l'opposto. La fondazione della Badia di S. Antonio di Pamiez in Vescovado, e la nomina fatta dal Papa di Bernardo Saisset a quella Sede, offese il Re, che non permise a quel Vescovo di prenderne il possesso per lo spazio di più di due anni .

Il punto più importante del litigio tra Bonifacio e Filippo era la pretensione di questo Pontefice d'effer il Papa superiore de'Re anche nel

tempo-

DEL REGNO DI NAPOLI PAR.II CAP. XII.

temporale. Per fortificars contro quella impresa sece il Re adunare nella Chiefa di Nostra Signora di Parigi gli Stati del suo Regno , e dichiararono non riconofcere nel temporale altro Superiore che lui; al che fi agginnse per parte del Re un appello al suturo Concilio di tutt' i procedimenti che potesse sar Bonifacio. Il Papa dal suo canto inviò in Francia il Cardinal del Monaco per tentare le disposizioni del Clero verso lui, ma su invano, I Francesi essendosi posto nell'animo che Bonifacio non fosse legittimo Papa, Guglielmo di Nogaret venne in Italia, si uni con Sciarra Colonna, e scortato da dugento cavalli, entrò nella Città d'Anagni, in cui erafi ritirato questo Pontefice, ed afficuroffi di fua persona. Quattro giorai dopo su il Papa liberato dal popo. A. l. 1303 lo di quella Città, che scacciò i Frances: ma egli accorato dell' oltrapgio ricevuto, ritornato a Roma more de sebbre nel di 11 Ottobre, ed in suo luogo su eletto Benedetto XI. Trivigiano dell' Ordine de' Frati Predicatori, il quale a'6 Luglio del seguente anno morì, non senza A.J. 1304 fospetto di veleno, e lasciò nel Collegio molte discordie, Poiche quello fi divise in due fazioni: dell'una era Capo il Cardinal Matteo Rosso degli Orlini col Cardinal Francesco Gaetano nipote di Bonisacio, vomo fatto affai potente dal Zio così di ricchezze come di seguela: Capo dell' altra era il Cardinal Napolione Orfino col Cardinal di Prato ; onde la Sede vacò tredici mefi, ed al fine a' C Luglio fu eletto Pontefice l' Ar. A. J. 1305 civescovo di Bordeos Francese, che allora stava in Francia, e su chiamato Clemente V.

Cofui fu, che o a perfusione del Re di Francia, o per amor del paefe nativo, in cambio di venire a coronarfia Roma, trasfer la Sce-de Apoftolica in Avignone, chimmado a quella Città i Cardinali; dove poi con gran danno d'Italia fiermo piu di fettant'anni, finche Gregorio XI non la refittuiffe a Roma; ed a compiscenza di quel Re fi corona la Lione, ove intervinence egli, Carlo di Valois, e molti altri Principi Ottramontani. Mando poi si Papa tre Cardinali Legati in Roma colla potettà Senstoria, ad quali quella Città e lo Stato fosse gona colla potettà di sul cardinali ca

Vernato.

Clemente, c'I fuo anteceffore Benedetto XI rivocarono le Colituzioni di Bonifacio VIII. e diedero al Re Filippo ogni foddifiazione da lui defiderata. Queflo Principe adirato contro i Templari, che avezn contro di lui eccitata una fedizione, ed acculati di mobit enormi delitti, ottenne il confendo di Papa Clemente per la total difrazione. Fea-A.I. 1307 ron effi arrefiati non folo in Francia, che in tutti gli altri Stati della Crilitanità, e ne furon bruciati vivi ed a fuoco lento 57 in Parigi, fenza computarvi Jacopo di Molay loro G. Maestro, che alquanto dopo fu parimente Pureiato vivo.

Da quest' anno 1305, fino alla sua morte il Re Carlo visse quieto

nel

TSTORIA

nel Regno di Napoli, e si diede a magnificare questa Città. Parve che la fortuna gli rendesse per altra via quello che di riputazione avea perduto con la pace fatta col Re Federico, poiche i Fiorentini per le loro eivili discordie vennero a pregarlo che mandasse in Firenze il Duca di Calabria, cui da loro si profferiva il governo della Città; come ne oli compiacque, e Firenze il ricevè come suo Signore. Andò poi il Duca a visitar il Papa in Bordeos, e dopo maneggiate col medesimo alcune cole in beneficio de' Guelfi , cavalcò per la Provenza , dove tolfe la seconda moglie, che su la figliuola del Re di Majorica del sangue Aragonese, cugina della Duchessa Violante sua prima moglie: e con volontà di Carlo suo padre congiunse al cognato, primogenito di quel Re. Maria forella sua quartogenita. In Napoli il Re diede Beatrice ultima fua figliuola ad Azzo Marchefe di Ferrara, e conchiuse il matrimonio della figliuola di Valois col Principe di Taranto, per la qual donna & trasferirono il titolo e le ragioni dell'Imperio di Costantinopoli nella Cafa del Principe di Taranto ; poichè il Valois vedendofi fuor di speranza a poter fare quell'impresa, la delego al Principe, facendolo suo genero, scorgendolo uomo bellicolo, e per gli ajuti che potea dargl'il padre, abile in que Paeli a qualunque conquifta. Il Tutini rapporta queste ragioni effergli pervenute non già dalla figliuola del Valois, ma dalla terza moglie, che fu Catarina figliuola di Balduino Conte di Fiandra, ed Imperador di Costantinopoli.

§ IV. Carlo II. rende magnifica la Città di Napoli, ed altre Città del Regno con edifiz j ed altre opere di pietà.

A Vendo Re Carlo II, come suo padre Carlo I, sermata la Sede Regia in Napoli, ed in confeguenza refala più numerofa di abitatori , volle amplificarla facendo allargare il recinto delle mura e trasferir le Porte più oltre, e per invitare altri ad abitarvi, fe franca la Città d' ogni pagamento fiscale. Ordinò a petizione della medefima la Gabella detta del Buon Denaro, servendo per reparazione delle strade, e per altri benefici pubblici, come fi vede ne Capitoli del Regno fotto l' anno 1306. Per sicurezza delle Navi e del commercio sec'edificare il Molo. Ampliò i privilegi all' Università de' Studi . Rese adorna non meno Napoli che il Regno per le magnifiche Chiese, ed ampj Monasterj, che parte vi costrusse di nuovo, e parte ampliò, come notammo il di più al Cap. II. della Parte I., dove si tratto dell' Origine della Città di Napoli, sua forma, e governo. Ma ove più tilusse la pietà insieme, e la magnificenza di quello Principe, fu in quelle tre celebri Chiese del Regno, cioè in quella di S. Niccolò di Bari, nell'altra di S. Maria in Lucera, e in quella già prima fondata dall' Imperador Federico II. in Alsa

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XII.

Altamura: nelle quali è da notare, che i Pontefici Romani furono cotanto profusi in concedere non meno a'nostri Re Angioini, che per loro riguardo a quelle Chiefe tanti privilegi e prerogative, che quafi comunicandoli scambievolmente il lor potere, siccome i Re eran profusi in donare a quelle beni temporali, così effi gli cumulavano di premi-

nenze e favori spirituali .

La Regal Chiefa di S. Niccolò di Bari ebbe il suo principio nell' anno 1087, nel quale alcuni Mercanti Barefi da Mira Città della Licia trasportarono nella lor Patria il Sacro Deposito. Urbano II nella fine di Settembre del 1080, accompagnato da Cardinali e Vescovi, chi eran con lui intervenuti nel Concilio di Melfi , dedicò solennemente l'altar maggiore della Chiefa inferiore, ove ripole le Sacrofante Reliquie, conform egli medesimo ne sa piena testimonianza in una sua Bolla spedita in Bari a' 9 Ottobre 1089, secondo anno del suo Pontificato, riferita dal Baronio, e dall' Ughello. Questa Chiesa su libera ed esente fin dal suo principio dalla giurifdizione dell' Ordinario ..

Il Re Carlo II fatto prigione colla disfatta del fuo armamento navale, come fi diffe, e liberato dalla fua prigionia, credette avvenuto per interceffione di quello Santo, di cui era divotissimo ; memore di così infigni benefizi, rivolfe l'animo ad accrefcere il culto e la divozione che gli portava con arricchire la sua Chiesa d'amplissime rendite , facendole varie donazioni, con riferbarfi folo il poter godere delle diffribuzioni, come Canonico di quella, fedendo nel Coro, come tutti gli altri; e da Bonifacio VIII nel 1294 ottenne ampj privilegi, esenzione, ed immunità .. Vi destinò al suo servizio cento Cherici tra Canonici, ed altre

dignità, oltre il Priore, e la dichiarò sua Cappella Regia.

Impetrò dallo stesso Bonifacio VIII nell'anno 1206 Bolla, con cui gli diede facoltà di poter unire alla Real Basilica le Chiese e Cappelle di fua collazione, che li pareffe, le quali, come quella, cui si sarebbero congiunte pleno jure, a lui s'appartenessero, e furon aggregati a quel-

la la Badia e Monastero di tutt'i Santi ..

Affegnò nell' anno: 1208, per dote perpetua della Chiefa trecent'onee d'oro per ciascun anno da esigersi sopra la Dogana e Fondaco di Bari; e perchè molte volte dagli-Ufficiali del Regno se ne differiva il pagamento, concedè alla Chiefa in iscambio di quelli tre Castelli a lui devoluti, cioè Rutigliano, S. Nicandro, e Grumo, de' quali ne investì il Teloriere di quel tempo, e gli altri successori.

Nel mese d'Ottobre del medesimo anno 1208 in virtù della potesta datagli da Bonifacio, incorporò l'Arcipretura d'Altamura con tutte le fue Chiefe, Capelle, Ragioni, e Pertinenze alla Dignità di Teseriere; il che confermò con altro Privilegio de' 2 Dicembre 1301, col quale uni ancora le Chiese della Trinità di Lecce, e di S. Paolo d' Alessano all'

I S T O R I A

Ufficio di Cantore; e la Chiesa di S. Maria di Casarano a quello di

A'18 Genasjo del 1301 ilitut del Sagro Tempio quatronici Minifici, de' quali otto, detti Marçeiri, per affilere ne di felitvi alle porte del Coro con una mazza regale d'argento in mano, e sei per li ministeri più bassi, come per le labbriche, racconstre gli senni, e simili, chianati Maglit di Fabbrica, a' quali diede l'elenzione del pagmento delle Gabelle, e del Foro Geosare aelle cause civili, sottoponendogli alla giuridizione del Tesoriere, e di ngrado di appellazione al Cappellano Maggiore; consermate da Roberto nel 1340, e da Ladislao nel 1402.

Dispote per mezzo di altro suo Privilegio specitro a se Giagno del 1304, che oltre il Priore sossiero in questa Chiefa tre Dignità, cioè di Tespirere, ch'è la più riguardevole, di Contere, e Succentere, e cente Preti beneficiati, quarantadus Canonici, sira' quali le tre Dignità, vent'otto Chrici mediori, e trenta bassii, con molti particolari regolamento.

ti attinenti al Priore, ed al Teforiere.

Dopo ciò, riferbò per se, e suoi Successori en Regno la Dipattà di Tesoriere, colla prebenda a quello annessis, in moso che ritrovandos in Bari, interveniva egli nel Coro come Tesoriere, sedendo nella seggia costrutta all'incontro di quella del Priore, in cui sono intagliate! armi regie e e v'è serito con lettere d'oro, Sadar Regalis, coll effigie di quello pissimo Principe, sotto il quale, scolpito in abito di Tesoriere, leggesti listrizione: Serenija, Rex Carolau II Oz. Sama Basilicam sunsificantia Regali detaviri, sola sibi. O faccissirio prima Canonica diggiatas se previata Di quello pereogative e premieneza en lon oggi i Sovrani in possesso con considerativa della evi sibistificano un Giudic d'aspellazione, il qual'è il Cappellano Maggiore, che rivede i processi del Priore, e del Tesoriere, con totale indipendenza dall'Artivesso con d'inario di Bari.

Dopo che Carlo ebbe foonfitto Manfredi e debellat' i Saraceni, il mifero avano di quelli ricovoroli in Lucero di Puglia, e fi refero a patto di potte quivi abitare colle loro famiglie. Ma Carlo II zelantifimo della Fede Catolica, conofeendo che per l'abitazione di quell'in fedeli in quella Cirtà il culto Divino era vilipelo, fi rifolfe difactaciargli affatto, come fece, ed invitavia unovi abitatori Crifiliani quel affinche la Città tofto fi popolaffe, affendo a' aunovi abitatori Crifiliani molte tetrer, ripaterndo le fecondo la qualità e conditione degli abitati, e volle che non più fi chimmife col nome antico di Lucere, ma di Santa Maria, titolo della fuo Cattedral Chiefa, la quale perche cra pola fuori la Città, e ruinata, e povera d'entrate, eflo Carlo II la trasferì dentro la Città cofituendone nel 1300 una più magnifica; la dotà d'i

ampie e ricch' entrate per sostentamento de' Canonici, che accrebbe sino al numero di venti, con obbligo di quivi rifedere ed affiftere a' Divini uffici di notte e di giorno, da dividersi fra loro le rendite, che affegnava, egualmente di lor prebenda. Si riferbò per se e suoi successort nel Regno la collazione de Canonicati per la metà, e la reftante parte che fosse del Vescovo, in modo che quello che prima vacherà sia di collazione del Re, e la seconda sia del Vescovo, e così alternare. Istituì ancora le Dignità di Decano, Arcidiacono, Tesoriere, e Cantore, affegnando per questi 54 once d'oro l'anno, e che fossero di Regia collazione. Codesta munificenza del Re venne approvata e confermata con Bolla di Benedetto XI spedita a 26 Novembre del seguente ango 1303, concedendo al Re Cario e suoi successori di presentare al Vescovo le persone che volca innalzare a tali Dignità, le quali dovesse istituire e confermare. Gli concedè ancora di poter in lucgo del Papa conferire la metà delle prebende, quando vacheranno, con poter conferire anche altre Dignità. In fine gli concedè, che occorrendo eleggers' il Vescovo, debba il Capitolo, prima di domandare la confermazione di quello, ricercare l'Affensa del Re, e suoi successori, e non si posta l'Eletto confermare, fe prima non farà ricercato dell' Menfe.

Non foddisfatro questo Principe di ciò, nel fepuente anno 1304 volle arricchire questa Chiefa da lui fondata con donare a quel Vescovo e suoi successori le Terre dell'Apricena, Palazzuolo, e Guardiola poste in quella Provincia, e gliese concedò in scudo nobile. Stabili ancora

che vi fossero otto Cherici, che s'ordinassero dal Vescovo.

Queste preminenze ritengono accor oggi i nostri Re sopra la Chiefa di Lucera, se non che sin da' tempi di Alsonso venne loro contrastato l' Affanse ricercato nell' elezione di quel Vescovo; secome dall'altra parte suron toste al Vescovo le Terre, che da questo Principe suron concedute.

La Chiefa d'Altamura ancorché fondata dell'Imp. Federico II, che ne rificebò a se de a' suoi successori Il libera collazione, e per suo privilegio spedito in Messi l'anno 1322, confermato da Innocenzio IV per sua Bolla data in Lione l'anno 1348, su refa esteve dalla giurissime di qualunque Cotlinario; con tutto ciò Cato II ne perse la protezione, e maggiore su quando il Vescovo di Gravina tentò di sottoporta alla sugurissimente; e nell'anno 1149 compos egil la consteta, fisbliendo che quella Chicla sosse appelle e Clero estente, e che la giurissimo si Recurso delle colle sua Cappelle e Clero estente, e che la giurissimo fipitivale contenziosa si n'Altamura spettasse all' Arciprete: quella che appartiene all' Ordice Vescovis si pettasse all' Arciprete: quella che appartiene all' Ordice Vescovis si settasse all' Vescovis si pettasse all' pettasse a

Effendo Pirro del Balzo Principe d'Altamura , nell' anno 1485 a fua richiefta ottenne da Innocenzio VIII Bolla, ovveto privilegio, per Tom, II. cul fu innalasta da Parrocchiale ch' era, in Collegiata, con tutte l'infegne e dignità Collegiali: fu conceduro ancora di potervi creare nuove Dignità, cioè d'Arciolaconato, Cantorato, Primiteriato, e Tef-ricento, con la creazione di ventiquattro Canonici, la provifione del quali fi dice de all'Arcipetete. Fur concedure al medienno le ragioni e premionate Vefcovili, il portar il Rocchetto, la Mitra, l'Anello, e tutte l'altre infegne Pontificali; di dare la folenne benedizione, colla potellà ancora di conferire gli Ordini minori alli fuoi fudditi, e la fuperiorità, e punizione circa tutt'i Preti, e d'affolere tutt'i fuoi Parrocchiani, e fudditi di tutti li cafi Vefcovili. Innocenzio innalazado il fuo Arcipete quafi al pari d'un Vefcovo, dichiare ggli Altamura Città, e comandò che ne tempi futuri tule doveffe nominarfi, come fi legge nella Bolla rapportata dal Chioccarelli.

Innalzata a tale stato la Chiesa d'Altamura, ed il suo Arciprete quindi è che oggi i nostri Principi vantino questa singolare e grande prerogativa di creat effi l'Arciprete senz'altra provisione del Papa, il quale, ottenute le lettere Regie di sua provvisione, esercita giurisdizione nel suo Territorio sopra i Preti e Cherici di quella Chiesa, e suoi sudditi, e gode di tutte le ragioni Vescovili, e di tutte l'a'tre prerogative di sopra rapportate; poichè quantunque i nostri Re abbiano la presentazione di molte Chiese Cattedrali Vescovili ed Arcivescovili, nulladimanco non la fola loro prefentazione e nomina gli fa ta'i, ma vi bifogna ancora la provvisione del Papa che gli ordini e confermi nelle loro Sedi, ciò che non si richiede nell'Arciprete d'Altamura . E siccome il fondamento, dove s'appoggia il diritto, di cui godono i Serenissimi Re di Spagna di presentare i Vescovi alle Chiese Cattedrali , non è altro, come dice il Vescovo Covarruvias, se non perchè essi le fondarono, e dotarono : così i nostri Re, per aver essi da sondamenti erette nel Regno molte Chiefe, ed altre dotate d'ampiffime rendite, furon meritevoli di tal prerogativa; e perciò o per concessione de Sommi Pontefici, o per consuetudine e prescrizione immemorabile ottennero, che le medefime fossero di loro collazione, senza che nel provvederle avessero bifogno del ministero del Vescovo, o del Papa istesso. Ciò che non dec recar maraviglia, poichè effendos' introdotta da molti secoli tra' Principi Cristiani quella spiritual cerimonia, che mentre s' incoronano per mano de' Vescovi, sogliono anche ungersi col Sacro Olio, s'è riputato perciò, che questa Sacra Unzione rendesse le loro persone sacrate, e capaci di tali e fimili prerogative e dignità. Quindi è nato, che nel nostro Regno i nostri Principi, oltra la presentazione, che tengono in moltiffime Chiefe di Padronato Regio, eziandio in alcune Chiefe Cattedrali tengo. no la collazione come fondate da effi , e dotate di loro rendite : ficcome si riscontra dagl' Inventari fatti d'ordine di Carlo II, e di Filippo II rapDEL REGNO DI NAFOLI PAR. II CAP. XII. 103 II eapportati dal Chioccarelli, e da quelli fatti d'ordine del nostro Regnante Ferdinando IV, ch'esitono nella Curia del Cappellano Maggiore.

& V. Famiglia Regale del Re Carlo II , e suoi Ufficiali .

A numerofa Regal Famiglia del Re Carlo, la g. "dezza de' suoi Baroni, il numero e splendore degli Ufficiali della sua Corte, innalzaron cotanto non pur la Città di Napoli, ma tutto il Regno, e lo refer famoso sopra tutti gli Stati d'Europa . Vide Carlo il suo primogenito Carlo Martello Re d'Ungheria, e costui morto, Caroberto di lui figliuolo, e suo nipote, sicuro Re di quel Regno. Lodovico secondoge. nito, fattoli Frate Minor Conventuale a S. Lorenzo di Napoli, su poi Vescovo di Tolosa, e dapoi per la santità della sua vita fu da Papa Gio: XXII posto nel Catalogo de Santi Consessori. Roberto suo terzogenito, che fu Duca di Calabria, gli succedè nel Regno. Quindi s' introdusse che a'primogeniti de' nostri Re, che debbon succedere al Regno, si desse il titolo di Duca di Calabria, siccome in Francia il titolo di Delfino, ed in lipagna il Principe d' Afturia. Filippo quartogenie to fu Principe di Taranto e d'Acaja, Dispoto di Romania, e per ragion di fua moglie ebbe il titolo d'Imperador di Coffantinopoli . Raimondo Berlingerio fuo quintogenito fu Conte d'Andria e Signore dell' Onore di Monte S. Angelo, il quale poi morì con gran fama di bontà . Giovanni sestogenito mort Cherico nell'adoloscenza . Tristano settimogenito, così chiamato, perchè nacque nella tristezza quando il padre era prigione in Ilpagna, fu Principe di Salerno. Giovanni ottavogenito fu Principe d' Acaja, e Duca di Durazzo nella Grecia . Fu poi Conte di Gravina per succeffione dell'ultimo fratello, ed ebbe per moglie Agne. Je fig'iuola d'Arcimbaldo Conte di Perigorde, dal cui legnaggio discefe il Re Carlo III di Durazzo. Pietro l'ultimogenito su Conte di Gravina.

Non meno illullre, che numerofa su la sua femminile progenie Pipolata a Pinticipi più Sovani d'Europa. Clemenzia su moglie di Carlo Conte di Valois fratello del Re di Francia. Bianza su moglie di Giacomo Re d'Aragona. Lianvers su moglie di Federico Re di Sicilia. Maria su meglie di Giacomo Re di Majorica. Bestrice l' uttimogenita su moglie d'Azco d'Efie Marchée di Ferrara, e poi di Beltramo del Bala 20 Conte di Montefeaggioso e d'Andria, ed ultimamente di Roberto Delsfino di Vienna.

Adornavano ancora la fua Regal Cafa tanti grandi ed illufiri Baroni: Gli Orfini Conti di Nola: li Gaetani Conti di Fondi e di Caferta: li Balzi Conti d' Avellino e d' Andria: i Chiaromonti Conti di C c 2 Chia-

Table all Cools

Chiaromonte: i Conti di Lecce, di Chieti, e tanti altri rinomati Ba-

roni, che si posson leggere presso Summonte.

204

Gli Ufficiali della Cola del Re eran diversi dagli Ufficiali della Corona , de'quali fi parlò nel Cap. III & III. Par. 2 , poichè questi servivano lo Stato, non già la persona del Re come quelli, siccome son diversi da que che hanno uffici pubblici conferiti dal Re medesimo, come i Giudici ed altri Magistrati; e nel Codice Teodosiano i domestici dell' Imperadore eran chiamati Palasini, cui fon simili gli Ufficiali della Cafa del Re, che in Francia, e a di lei esempio in Sicilia son qualificatà per grandi Ufficiali, o Capi d'Ufficio della Casa del Re, chiamati Camites, cioè compagni del Principe, o piuttoflo fuoi cortigiani. Quinda è che per ispecificare la qualità loro si aggiunse al titolo di Comes il nome della loro carica, come Comes Palatii, Comes Stabuli, Comes Sacrarum Largitionum; ed in fatti Comes Palatii è chiamato dal Dritto, ed in Caffiodoro Magister Palatii , ed in Francia fu detto il Maestro della Cafa del Re, e presso noi questo titolo di Maestro restò solo agli Ufficiali minori, come a' Maestri Ostiari, Maestri Panettieri, Maestri Ragionali &c. Anticamente i grandi Ufficiali della Cafa del Re riconoscevano per lor capo il Gran Sinifcalco, che in Francia si chiama il Gran Maefiro della Cafa del Re. Egli era chiamato nell'antico Imperio, come nota Briffonio, Magister Officiorum, e perciò teneva sotto di se più Ufficiali tanto grandi, quanto piccoli della Casa del Re . I grandi finalmente furon esentati d'ubbidire ad altri che al Re. Nel Regno di Carlo II se ne videro in maggior numero nella sua Casa Regale di Napoli, perchè come Francese, tutto faceva ad imitazione del Regno di Francia.

Gli Ufficiali adunque della Cafa del Re erapo divisi in grandi Ufficiali, e minori Ufficiali. I grandi Ufficiali, che furono fotto il G. Siniscalco, erano. Il primo Maestro dell'Ostello, ovvero del Palazzo, o dell' Ofpizio Regio , o pure Sinifcalco dell' Ofpizio Regale . Il primo Panetticre , ovvero Maestro Panettiere Regio. Il primo Coppiere : ed il primo

Trinciante, ovvero Scalco del Re.

Sotto il G. Giambellano, ovvero Cameriere Maggiore del Re, erano. Il primo Gentiluomo di Camera, chiamato anche Maggiordomo della Cala Reale . Il Maestro della Guardaroba , chiamato pure Guardaroba Regio. Il Maestro delle Cerimonie. Il Capitano della Porta, detto Maestro Offiario. Il Conduttore degli Ambasciadori ; ed il Cameriere ordinario . Questi Ufficiali in Francia non ubbidiscono che al Re, nelle cui mani fanno il giuramento, e deferiscono solamente per onore al G. Giama bellano .

Sotto questo G. Giambellano mettono ancora, come rapporta Carlo Loyscau , il Primo Medico della Casa del Re , ed il Maestro della Libreria del Re. Di fatto i Medici del Palazzo dell' Imperadore nell' an-

tico

tico Imperio erano del Comitato di essi, non altrimenti che tutti gli altri suoi Ufficiali, e Conti Palatini. Questi però erano chiamati Medici del Sacro, ovvero Imperial Palaggo, non già dell' Imperadore . Fu dapoi accresciuta la lor dignità, quando il Principe fra essi trascelse uno per cura della sua persona, il quale chiamavasi il primo Medico del Principe, e Giudice, e primo di tutti gli altri Medici ; e ciò fu introdetto non già da alcuno degl' Imperadori, ma dal nostro Teodorico Ostrogoto Re d'Italia, come si legge presso Cassiodoro. Questo medesimo istituto fi vide praticato nella Persia, nel Cairo, presso gli Arabi, e presso gli Spagnuoli per eccellenza vien chiamato il Medico Dossore. Presso di noi questo primo Medico su chiamato Protomedico. Teodorico gli avea concedeto grande autorità e prerogative : tutti coloro ch' efercitavano Medicina, dovessero a lui render ragione e conto della perizia del lor mefliere: che occorrendo tra Medici discordia intorno alla cura degl'infermi, egli dovesse determinarla, e slarsi al suo giudizio; e ch'egli sosse il Medico del Principe .

Eravi anche pselfo di noi al Prassechiunge: ma quest' Ufficio cstinto fu poi unito al Protomedico, il qualt'è crato dal Re, e, e dev' effere Regnicolo. Egli ha la conoscenza non meno sopra i Chicurgi, che sopra le Levatrici annoverate tra Medici, e sopra il Speziali di egli craz, speciando loro il privilegio, e vista le loro botteghe; e quall' autorità che Federico II dicelo per due Costituzioni (tit. de Medici, e tit. de Fidelium sumuro super stellusarità sec. ) a suoi Ufficiali, e da Medici, d'invigilare che i sciroppi, gli clettuari, e ggil attri farmazio si fostro bea composti, la efervita ora egli, tustando il prezzo di quelli, ch' è Capo perciò del Colleggio degli Speziali, che chiamano dell'ors. Tiene Tria bunale, ed inseme col suo Affessor conosce contro le Levatrici, Speziali, ed attri suoi sudditi, e contro coloro che medicano senza privilegio, ed è fottoposto al Tribunale della R. C. della Summaria, anconche da suoi decreti s' appelli al Tribunale del S. C.

Sotto il G. Scudiero, Ufficiale anche nell'Imperio d'Oriente conofeiuto col nome di Scutarius, era il primo Scudiero, chiamato Maestro della Scuderia Regia.

Sotto il G. Cassintore, fra Greci annoverato pure tra gli Ufficiali del Paizzo di Collantinopoli, e chiama o Primus Penatro, che noi di ciamo il Monitera Maggiore, fono il G. Falconires, il Maglire dell' deque, e delle Ferqle, di cui fovente ne' noliri Capitoli del Regno fotto la rubrica de Maglini Ferglenii: Ore, de Ferglenii antiquit, O nevir, faffi memoria, e il quattro Luogotenenti della Caccia. Nell' anticomperio, i Romani, ficcom' ebbero l'efercizio dell' agricoltura, e paltorizia, e la fatta della campagna in pregio, cooì dilprezzavano la caccia. L'autorità e giurifdizione del Monitere Maggiore, nel Regno degli Angioni dell' agricoltura della campagna in pregio, cooì dilprezzavano la caccia.

gioini non fi era dificlo cotanto, quanto fi proccurò allargarla nel governo degli Spagunoli, poiche a quefit tempi il G. Maejire delle Forelle non eflendeva la fiua giurifdizione, che nelle Forelte demaniali del Re. Ma poi effendof fiablitira la caccia per Regalia del Principe, fi vide l' autorità fiu non aver termine, ne confine; tanto che concede egli licenza a "Cacciatori di portra armi, e cacciare per tutto il Regno (a nonchè i Baroni nelle loro Inveltiture vengano pure invefliti delle Forelle, e ragioni della Caccia), e tiene propiro Auditore e particolar Tribunale.

I Minori Ufficiali eran così chiamati non perchè fossero piccioli in se medesimi, ma comparati a' maggiori e grandi. Questi nell' antico Imperio erano chiamati Miligie, ovvero piazze ed uffici di compagnie : perchè di ciascuna sorta ve n'erano più. Di queste Milizie spesso nel Codice di Giultiniano e nelle Novelle si fa memoria. Erano di due sorta. Gli uni dati a' Gentiluomini, e gli altri lalciati agl' Ignobili. Quelli dati a' Gentiluamini sono le piazze de' Gentiluomini di Camera: i Gentiluomini della Caccia; e quanto a Paggi, detti Valletti, effi non tiravano falario, ma aveano la liviea tolamente dal Re. I Gentiluomini della Camera, chiamati Decuriones Cubiculariorum, e Decuriones Palatif. comandavano agli a'ti Ufficiali minori. I Gentiluomini della Caccia erano quelli che affistevano al Re alla caccia, differenti dalli Cacciatori Regi che fono plebei, ed hanno la cura di ordinare, o dirizzare la caccia. I Gentiluomini della Falconeria, che avevano il penfiero di qualche volo, eran differenti dagli l'alconieri della Camera Regia, che fono quelli che avevano la cura di ordinar la caccia.

I Giambellani Regi erano quelli che fualtavano il Re, e lo mettevano in letto, ed erano nella Carrea feceta del Re, Gi Arcieridele guardie del Re. I Scudieri del corpo del Re. I Scudieri della Stalla del Re, chiamati dal Dritto Stratoret, ed in Francia detti Maneicialiti, termine Alemanno che fignifica Ufficiale di Cavalli, o Maclino della Mareicalleria Regia, donde viene che noi chiamiamo antora Manifeatchi quegli che medicano e ferano i cavalli, differenti dalli Mareficiali.

degli alloggianienti del Re.

I Marefeial'i della foprantendenza della guerra, li quali difiribulvano alle milizie gli Ofpia), e feguivano il G. Contetlabile; e gli Ufficiali facceduti nella loro carica, li chiamarono Stadieri, ed anche Studieri di Stalla, a difinazione degli altri Scudieri del corpo del Re di fopra detti.

Vi erano ancora i Massiri dei slipendiari Resi, i quali avean la cura di tener conto degli slipendiati del Re; la di cui incombenza, siccome l'altra del Mareferialii di guerra, si vide poi a tempo degli Aragonesi, e degli Spagmodi trasferita nel Regio Serivano di Ragiono.

Eravi il Macfiro delle Razze del Re, che ora diciamo Cavallerie.
zo Mag-

go Maggiore, il quale a tempo de' Spagnuoli innalzò grandemente la fua giurisdizione, ed ebbe proprio Uditorio, e particolar Tribunale.

Le milizie de Secretari del Re eran più numerole. Questi che nell' Imperio crano della milizia de' Tribunali de' Notari, e chiamati ancora Candidati, come l'attesta Cassiodoro, nel Regno di Sicilia riconoscevano il G. Protonotario per lor capo. Egli era il capo de' Notari , e nell' Imperio chiamato perciò Primicerius Notariorum : avea la dignità Proconsolare, e dopo due anni d'esercizio diveniva illustre. Eranvi tre sorte, o gradi di Notari nell'antico Imperio, che sono distinti nel Codice Teodosiano. I primi eran intitolati Tribuni Prasoriani, & Notarii: e questi aveano la dignità de' Consi . I secondi eran detti Tribuni , & Notarii: e questi avean la dignità de' Vicari . I terzi eran chiamati Notavii familiares, ovvero domestici, i quali avean l'ordine e dienità di Confolarità. Questi non devon confondersi co' Notari che ora diciamo , li quali erano tutt'altro, e chiamavansi Tabelliones , ovvero Tabularii , ficcome altrove offervammo -

In Francia parimente vi fono tre forte di Notari del Re, chiamati ancora Secretari, ad esempio di Vopisco, il quale chiama i Notari dell'Imperio. Notarios Secretorum, e nel Dritto vengon chiamati a Secretis. Sono perciò variamente appellati : Secretari di Stato . Secretari del Re, e Secretari della Cafa del Re. I Secretari del Gabinetto fi riferifcono alli Cartulari, Cubicularii qui emittebant Simbola , five Commonitoria, come si dicono nelle Novelle di Giustiniano. Erano in Francia fessanta i Secretari del Re. Cala, e Corona, per sar tutte le lettere patenti di Cancellaria ...

Parimente nella Casa Reale di Napoli erano a' tempi degli Angioini molti di questi Secretari e Notari del Re. Furonvi i Notari della Cafa del Re. I Maestri e Prepositi sopra le soscrizioni e signature delle lettere della Camera Regia. I Notari della Teforeria Regia . I Sigillatori delle lettere Regie. Il Compositore delle Bolle Regie, ed altri Ufficiali minori della Secreteria del Re.

Fra questi Ufficiali si annoverano ancora il Maestro dell' Armature Regie. Il Maestro de Palafrenieri. Il Maestro degli Arresti. Il Prepolito degli uffici dell' Ospizio Regio. Il Maestro Massaro. I Maestri Razionali della Camera Regia, ed altri confimili; de'quali fi tratta ne' Capitoli del Regno sotto la rubrica de offic. Magistrorum Massariorum

co' tre feguenti ..

Seguono nell' ultimo luogo i minori uffici lasciati agl' Ignobili , e sono quelli che apprestano il mangiare del Re, de' Principi, e de' loro domestici - Nelle due Cucine li Capi sono chiamati Scudieri di Cucina, e gli Ajutanti, Maestri Cuochi; o sieno Prepositi della Cucina Regia, c Maestri Cuochi del Re. Vi erano ancora i Prepositi della Panetteria, della Copperia, della Frutteria, e della Buccellaria del Re, i quali avezno molti Ajutanti fotto di loro . Come ancora i Valletti del Nappo del Re, ed altri molti Ufficiali fubalterni. A questa Classe devono collocarsi i Vessilliseri Regj. I Portieri della Camera Regia. I Cacciatori Regi. I Falconieri Regi. I Custodi degli Uccelli Regi. I quaranta soldati dell'Ofpizio Regio, ed altri fimili minori Ufficiali.

Camillo Tutini nel Catalogo di questi Ufficiali minori porta alcumi, i quali son appartengono punto alla Cafa Regale, ma agli Ufficiati della Corona, a cui fono fubordinati: come il Marefciallo del Regno, i Contestabili delle Terre, e i Castellani, che nella soprantendenza della guerra feguivano, ed erano subordinati al G. Contestabile. Il Maefiro del Porto Regio, e i Protontini, ovvero Portolani, o Vice-Ammiragli, che appartengono al G. Ammiraglio. Il Tesoriere Regio, ed i Secreti delle Provincie, e quello degli scolari, che riconoscevano per loro capo e superiore il G. Giustiziero.

Di tanti e così illustri pregi era ornata la Regal Casa di Napoli ne' tempi del Re Carlo II. Ma quafi tutti questi Ufficiali, perduto ch' ebbe Napoli il pregio di effer Sede Regia, sparirono, e nella loro suppressione solo alcuni ne rimasero; poichè nel Regno di Ferdinando il Cattolico, e più in quello degli Austriaci, effendos' introdotta fra noi nuova polizia, furfero nuovi Ufficiali; e ficcome quelli finora rapportati furono da' Re Francesi qua introdotti ad esempio di quelli di Francia, così a' Re Spagnuoli piacque introdurre de nuovi a fimilitudine di quelli di Spagna.

Il Maestro della Cappella del Re, che ora chiamiamo Cappellano Maggiore, quantunque avels' egli la soprantendenza dell'Oratorio del Re posto nel suo Real Palazzo, potesse annoverarsi fra gli Ufficiali della Cafa Regale , nulladimanco presedendo egli alle cose Ecclesiastiche e del Sacerdezio, era diffinto da quelli, che prefedevano alle cofe dell' Imperio e della Cafa del Re. In Francia l' Ordine Ecclefiastico constituifce in quel Regno ordine a parte, tutto diverso di quel che si pratica fra noi, che gli Ecclesiastici sono mescolati ne due Ordini di Popolo. e Nobiltà; e da quell' Ordine si presero il G. Elemosiniere, il Maestro della Cappella, o Oratorio, ed il Confessore ordinario del Re. Nel Regno di Sicilia, avendo i Normanni costituita la loro Sede Regia in Palermo, il Cappellano del Re, a simiglianza di quell'antico di Francia, avea per tutto quel Regno stesa la sua giuristizione; nè l'Elemo. finiere, nè il Confessore del Re erano distinti, In quello Regno di Napoli non s'incontra memoria di Cappellano Regio , se non a'tempi de' Re Angioini, i quali in Napoli fermarono la lor Sede, e cominciarono quindi ad avere Regia Cappella, ed a fentirsi la prima volta il Maestro della Cappella del Re, ed anino al Regno della Regina Giovanna

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XII.

II fu chiamato Magiller Regie Cappelle, ovvero Magiller Saurata Cappelle, e fovestue Portsoppellomas, che prefedeva a tutt i Cherci del Palazzo Reale, del medefimo s'appoggiava la principal cura della celebrazione delle funzioni, e folementà nella Cappella Regale. Crebbe molto più la fun autorità nel Regno di Carlo II, cui fottopofe tutte IE Cappelle Regie, e quelle colfratte dentro i Regi Caffelli. Nel tempo de Re Aufriaci fia accreficitata fun suotrità, per effergli flata comameffa la cura, e la prefidenza de' Regi Studi, e trasfufa a lui parte di quella giurisdizione, che prima fapra gli fostari teneva il lor Giuffiziere, fopra i Mufici, della Cappella Regia, e efopra tutto il di più che aarrammo nel Cep. 11 § 418 della Parte I.

§ VI. Consustudini di Napoli, di Bari, e di alcune altre Cistà del Regno. Morse del Re Carlo II.

Pa gli altri benefici che al Re Carlo II piacque innalzar cotanto. Napoli, deve riputaria accor quello della compilizzione delle Confuetudini di queffa Citta. Prima che quelle fi festor riducte in ficrito, il Cittadini erano in continue liti per cagion dell'incertezza delle medifime. Per toglier disordine il grave, pensò vid darvi rimedio.

Avea egli un elempio aliai recente di ciò, che a tempi del Re Carlo suo podre si fece nella Citrà di Bari, e di quel che avea sitto prima di lui il famoso Ruggiero I Re di Sicilia. In quella Citrà, filazia lungamente lotto la domnazione de' Longobardi, benche si reggesse colle loro leggi, eranti tratto tratto stabilite particolari consieudini coa formi per lo pria i ale leggi Longobarde. I Baresti le fecero ridurre in iscritto, e presa la loro Citta da Ruggiero, le presentaziono al medesimo, il quale, come si legge nel proemio di quelle; O landavir, O fervaviri illesa zi ima primi sia instypi sevume spramavir O-Ma ne' tempi di Carlo I, perché trovarono due celebri Giureconsulti, il Giudice Andare, e di tamoso Giudice Sparre, o sia Sparano, amendue Baresti, che in nn picciol volunte con la meggior brevità ed eleganza, che comportava quel tecolo, le restrinsfero, e le tramandarono a posteri, obbero più selice successo, e è quel volume che oggi corre per le mani, che Vincenzo Massilia pieno un sucrittà nell'anno 1550 comentolle.

Carlo II adunque avendo innaleata Napoli a fanta fublimità, non permife che in cio Bari a luperaffe. Non trovandoli le fue Conluctudini ridotte in líctito, onde derivavano que difordini accennati, diede prima incombenza all' Arciveccovo di 'quella Cirtà Filippo Minusole, e gli preferifie, che ch'amati a fe dodici uomini di [permignata probità, e ben lifturtti de coflumi della lor patria, deffe principio all' opera: Ordino nell' iffelto tempo, che l'Univerlità di Napoli eleggeffe quegli uo-

Tom. II. D d mini

B. Batt, Chingle

I S T O R I A 210 mini che foffero non meno integri, che informatifimi delle coffumanze della loro patria, i quali dovessero ricercare tutte le consuetudini della Città, ma le più vere e le più antiche, le più concordi, e le più approvate ne' giudizi : e dopo averle ben esaminate con legittima testimonianza d'uomini probi ed integri, le riduceffero in iscritto in un volume : il quale riveduto ed esaminato dall' Arcivescovo, e da queste dodici persone a ciò destinate, lo dovessero presentare a lui, perchè quelle sole dovesse confermare ed approvare con sua Costituzione, e riprovar tutte l'altre, in maniera che nè in giudizio, nè fuori aveffero forza e vigore alcuno, come fi legge-nel Proemio d'effe.

L' Arcivescovo, e gli nomini a ciò deputati adempirono la loro, incombenza, ed in nome di tutt'i Cittadini presentarono il libro al Re. perchè lo confermasse. Carlo lo fece poi rivedere da Bartolommeo di Capua, ch' era allora Protonotario del Regno, il quale levate alcune cofe, ed aggiuntene altre, ed in miglior modo dichiarate, le dettò inquello file, che ora leggiamo. Il che fatto, furon dal Re approvate i e vietato, che toltene quelle ch'erano scritte in quel volume, non soffe lecito per l'innanzi pe giudizi, o fuora allegarne altre: ciò che accadde.

nell' anno 1306, morto già l' Arcivescovo Minutolo.

Una differenza scorgesi tra l'une e l'altre Consuetudini , e si è . che quelle di Bari traggono per la maggior parte dalle Jeggi Longobarde : all'incontro quelle di Napoli , come fu ella fotto la dominazionede' Greci , le sue Consuetudini derivano dalle leggi di quella Nazione .

L'esempio di Bari e di Napoli seguirono l'altre Città del Regno. Aversa volle anche ridurre in iscritto le sue Consuetudini. Capua tiene le sue. Gaeta similmente ha particolari Consuetudini e Statuti. Amalfi, e'l fuo Ducato ebbe anche le fue particolari, le quali furon compilate dal Giudice Giovanni Agostaricci , che morì in Amalfi l' anno 1282 . Catangaro, tiene eziandio le proprie Consuetudini . E così di mano in

mano l'altre Città del Regno.

Avendo il Re Carlo II posta la Città, ed il Regno di Napoli in tanta grandezza, finalmente giunto al feffantunefimo anno di fua vita, A. J. 1200 foprappreffo da febbre acutiffima , dopo aver regnato anni 25 . trapalsò a's Maggio di quest anno nel Palagio chiamato Casanova fuori Porta Capuana, ch' egli avea fatto edificare lungi da Napoli 200 paffi, ove abitar solea d'estate per l'opportunità dell'acque del Sebeto, ch'entrando nella Città paffavano per quello, di cui non v'è rimafo vestigio alcuno .

Questo Principe benefico un anno prima di morire fece in Marsiglia il fuo Teframento a' 16 Marzo 1308, nel quale istituì erede del Regno Roberto Duca di Calabria, chiamandolo suo primogenito, ed a Cerlo suo nipote, figliuolo del Re d'Ungheria, che su suo primogenito, intha

DEL ROMO DI NAFOLI PAR. II CAR. XII.
gli laficia fiqui deu mia once d'oro da pagarfegli una foi volta dal Regno. Si eleffe per fepoltura del fuo corpo la Chiefa del Monaffero di
S. Maria di Nazaret in Provenza, e fece molte altre disposizioni intorno agli Stati del Contado di Provenza, di Forcalquir, e di Piemonte,
ne quali per non porte fuccedere le femmine; in mancanza de' difendenti malchi di Roberte, chiamo Filippo Principe di Taranto, e di
Acaja fon figliuoto, e fuoi difenedenti manchi, i offituendo a queffi altri malchi di primogenito in primogenito. Queflo Teflamento chratto
dal Real Archivo di Provenza fii inpreffo dal Leibarire, e dal Lunire,
e dal Lunire, e dal Lunire,

Non è memoria che fosse mai pianto Principe alcinto tanto amazamente, quanto cossui, per la gran liberaliri, per la gran cemenza, e per la altre virità, cond'era egit adorno. Quanto nelle cose militari se egit inesperto, altrettanto nelle cose civili e pacifiche su eminente. Fu con Regal pompa sepellito il suo cadavere nella Chiefa si S. Domenico, e non molto dopo tracferiro in Provenza, e nel Monaltero delle Suore Domenicane di S. M. di Nazaret, edificato da lui in Arles, su collocato: ma il suo Cuore in un'Urna d'avorio per ordine di Roberto suo figliuolo su fasto conservare, e riporre in quella meedema Chiefa in Napoli, dove roggi da que' Monaci; memori d'aver questo Etnicipe arricchiso quel Couvento, com molta riverenza viene utiloste.

#### CAPITOLO XIII.

Roberto d' Angiò Undecimo Re di Puglia.

1 Oberto vien dichiarato Re dal Papa Clemente V in competenza di Caroberto suo nipote. L' Imp. Errico VII si collega col Re di Sicilia contro il Re Roberto, che lo priva con fensenza del Regno. Morte d' Errico avvelenato in un' Oftia . Contesa fra il Papa Gio: XXII , e l'Imp Lodovica Bavaro, contraftandos vicendevolmente illegitima la loro elezione. Le due fazioni Guelfe e Ghibelline fieguono i loro Principali Lodovica in Italia ed in Roma . Il Re Roberto l'obbliga a ritornarfene in Tofcana. Carlo Duca di Calabria muore fenza malchi. Il Re Roberto da in isposo a Giovanna sua nipote Andrea figliado di Caroberto Re d'Ungberia , successori al Regno . Morte del Re Federico , cui succede Pietro d' Aragona suo figlinolo . Nuova guerra in Sicilia . Morte del Re Pietro , cui succede il fancinllo Lodovico suo figliuolo . Morte del Re Roberto , cui succede Govanna sua nipote . Sua di-Spofizione. Compilazione de Riti, e degli Arresti della R. Camera. Ragioni Fifcali antiche, e nuove. Inverzione dell' Artiglieria. Q L. Compilazione delle Clementine , e dell' Estravaganti . & II. L' Italia comincia ad illustrarsi co sitoli, e a dividersi in tante Sovranità smembrandosi dall' Imperio. Dd 2

LVI Orto che fu Re Carlo II nacque quella famoía quistione tra il Zio ed il Nipote sopra la successione del Regno. Poiche dall'una parte la pretese it giovanetto Re d' Ungheria Caroberto figliuolo di Carlo Mac-

tello primogenito del F. Carlo II. Dall' altra Roberto Duca di Calabria figliuolo, e più proffimo in grado al Re morto. Il punto su con molte discussioni esaminato innanzi al Collegio de' Cardinali . La decisione del Pontefice Clemente V, ch' era in Avignone, fu a favore di Roberto, su le dimostrazioni esposte per Roberto da Bartolommeo di Capua, che per l'utilità pubblica d'Italia, e del nome Cristiano, il Regno doveffe darsi a Roberto suo Signore, savio ed espertissimo in pace ed in guerra, e non piuttofto al giovane Re, il quale fenza conoscimento alcuno delle cose d' Italia, nato ed allevato in Ungheria fra costumi del tutto diversi dagl' Italiani, e costretto a governare il Regno per mezzo de' Ministri Ungari, a niun modo avria potuto mantenerlo in pace. Onde al primo d'Agosto di quest'anno su dichiarato in pubblico Con-A. J. 1309 cistoro Roberto Re di Sicilia , ed erede degli altri Stati del Re Carlo suo padre; ed a' 26 fu da esso Roberto, che allor era in Avignone, in mano del Pontefice dato il giuramento di fedeltà, e ligio omaggio, e riceve dal medefimo l'Investitura non meno di questo Regno di Puglia, che di quello di Sicilia; poichè i Pontefici Romani avendo per intrusi pli Aragonefi, che possedevan la Sicilia senza ricercarne da esti l' inveflitura, per non pregiudicare le loro ragioni, investivano gli Angioni così dell'uno che dell'altro Regno. Con questa Investitura Roberto s'obbliga pagare ogni anno alla S. Sede nel dì di S. Pietro ottomila once d'oro per cenfo in ricognizione del Feudo, e che la Città di Benevento restasse esclusa, e come suori del Regno rimanesse per sempre in dominio utile e diretto della Chiesa Romana. Così nella prima Domenica d' Agosto nella Città d' Avignone fu Roberto coronato Re; ed il Pana gli donò per benevolenza una gran fomma di denari, che fi doveano da' Re suo padre ed avo alla Chiesa Romana, per le spese satte da' Papi suoi predecessori nella spedizione di Sicilia. Quindi avvenne, che Roberto per moftrare ch' egli , perchè nato prima, e come più proffimo in grado di Caroberto, dovea godere ad esclusione di costui della primogenitura , s'intitolava : Robertus primogenitus , O'c. Tornato Roberto a Napoli, fu con pompa Reale ricevuto : creò

Duen di Calabria Carlo fiuo unigenito, ed onorò molti gran Basoni con tirolo di Conte: e non avendo antor casione alcuna di guerra, diede A.J. 1310 in quell'anno principio al Monaftero di S. Chiara, Monache di quell' Ordine, e piacquegli dichiarare quella magnifica Chiefa fua Cappella Regia -

I pri-

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XIII.

I primi tre anni del suo Regno li passò in pace; ma per la morte acceduta anni addietro dell' Imp. Alberto d'Austria, ed eletto in suo luogo Re de' Romani Errico VII dell' illustre Casa di Lussembergo, cui i Ghibellini d'Italia mandaron a follecitarlo che veniffe a coronarsi a Roma , e calò in Italia, dovette Roberto , ereato da Papa Clemente ( che dubitava non veniffe ad occupare lo Stato Ecclesialtico e Roma ) Conte di Romagna, e Vicario Generale di tutto lo Stato della Chiefa , opporfegli . Spedi pertanto D. Luni di Roano con 200 Cavalieri A.J. 1311. in ajuto de Fiorentini, ficcome fece l'anno appresso a Roma, mandandovi Giovanni Principe d'Acaja fuo fratello con 600 cavalli, per con-

traftar la coronazione dell'Imperadore. Dall'altra parte Federico Re di Sicilia, cui dispiaceva che il Regno di Puglia fosse rimaso a Roberto piuttosto che al Re d'Ungheria. pofe molta fperanza alla venuta dell' Imperadore, schbene nel principio non si discoverse. Ma offeso da Roberto per aver posto in prigione, dove morì, un suo Ministro, che avea mandato in Napoli a visitar Ferdinando figliuolo del Re di Majorica, fatto prigioniere in Grecia dal Principe di Taranto: da questa ingiuria pigliand' occasione Federico, mando Manfredi di Chiaromente a visitar l'Imperadore, e a tratt r lega con lui contro Re Roberto. La lega fi strinfe, e fa dichiarato Federico Ammiraglio dell' Imperio, e mandò a pregarlo che coll' armata

I Genovest vedendo questa lega, riceveron Errico come lor Signore, A. J. 1312 e giunto in Roma a 20 Giugno fu coronato in S. Giovanni Laterano: indi ripaffato a Pifa, fece citar Roberto, come Vallatto dell' Imperio ,

Transfer files of astaliation to . . .

a comparire avanti lui .

"Gl' Imperadori d' Occidente pretendevano fovranità fopra quefti Resmi . Roberto non comparendo, Errico lo dichiara contumace, indi a' 25 A. J. 1313 Aprile del seguente anno fulmina contro lui la fentenza, colla quale lo sbandifce, lo priva del Regno, di tutt' i suoi Dominj, o come ribello dell' Imperio lo condanna ad effer decapitato. Questa tentenza è rapportata tutta intera dal Freero, e dal Lunig, ma varia intorno al tempo

della data, notandofi l'anno 1311 . Alle della data Nel tempo stesso il Re Federico con potente armata infestava le Calabrie : e le cofe di Roberto farcbbero capitate male, se morte opportuna non l'avesse liberato : poiche mentre Errico tornava in Toscana , per camimino cadde infermo, e arrivato a Buonconvento, Caffello del Contado di Siena , a' 24 Agosto se ne morì . Non mancano : Scrittori ., A.J. 1313 che rapportano la fun morte effere stata procurata da' Fiorentini , i qua-

li avendo corrotto un Frate Domenicano per nome Pietro di Castelrinaldo', narrafi; che questi gli desse un oftia attofficata nel tempo che gli richiefe di voler prendere il Vistico : Altri dicopo che il nome del Frate

infestaffe le marine del Regno, mentr'egli farebbe ad affalirlo per terra.

Frate Toffe Bernardo di Montepulciano , non già Pietro , e che il veteno non fu propinato nell'oftia, ma mescolato dentro il calice, che se gli diede a bere, perchè in qu'el tempo ancor durava il costume di dardi anche a' Laici la comunione sub utraque specie. Altri lo niegano , e dicono effersi ammalato per contagion d'aria, e morto di febbre . Ciò che ne sia, la morte d' Errico pole in tanta confusione i Capi del suo Efercito ed il Re Federico, che ciascuno tolse la sua via, e Federico mesto ritornò in Sicilia .

Roberto adirato fieramente contro Federico, che avea seco rotta la pace, marciò in persona con Giovanni, e Filippo suoi fratelli a danni di quell' Isola, e pose l'assedio a Trapani; ma ingannato da terrazzani. che l'avean tenuto in parole di concerto con Federico , l' indugio fu tale, che veggendoli mancata la vettovaglia, ed infermato l'elercito, fu A. J. 1215 coftretto far tregua co' Siciliani per tre anni , e tornoffene il primo giorno dell'anno a Napoli molto peggiorato.

Fra quello mezzo Papa Clemente cavo for ana Bolla colla quale rivocò ed annullò la sentenza fatta dail' Imperadore contro Roberto, che

fi legge tra le Decretali.

Il Re Roberto non avendo altri figlinoli che folo Carlo Duca di Calabria pensò di cafarlo, e conchiuse il matrimonio con Caterina sorella dell'Arciduca d'Austria, di cui fu poco fortunato, perchè non molto tempo morì fenza lafciar figliuoli ; tantoche prefe feconda moglie, che fu Maria figliuola di Carlo Conte di Valois, della quale ebbe tre figliuole.

ciro Intanto effendo morto nel mele di Aprile dell'anno, 1314 Clemen te V. fcorfe un intervallo più di due anni: I Cardinali non potenegli accordare intorno all'elezione del successore convennero di riconolcere per Papa colui che Jacopo Dessa Cardinal Vescovo di Porto avesse nominato. Questo Prelato nomino se medesimo in Agosto del 1316, e si fece chiamare Giovanni XXII . Era questi un uomo di nascita vile, ma -di gran coreggio, e di uno spirito elevato. Egli moltiplicò i Vescovadi, e le rendite alla Corte Romana . I Siciliani manuaron fubito un' ambafeiata a rallegrarfi della fua efaltazione, ed a pregarlo che voluffe trattar la pace, o tregua fra que' due Principi . Il nuovo Papa mando un Legato a Roberto, che l'indusse a sar nuova tregua per cinque atti anni .

Morto l'Imp. Errico, ell'endoli gli Elettori adupati in Francfort l' . anno 1314, fi divifero fopra l'elezione del succestore; gli uni elessero Lodovico di Baujera : gli altri Federico figliuolo d' Alberto Arciduca d' Auftria . Giovanni XXII. ricusò di confermare alcuno de due eletti , e

A.J. 1322 dichiarò vacante l'Imperio. I que Pretendenti fecero guerra in Alemagna, ed i loro partigiani in Italia. In fine: Federico refio fconfitto, e

preio

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XIII.

prelo prigione infleme con fuo fratello Errico da Lodovico di Baviera. Il lor tezzo fratello Lopolico ricorda al Papa, che pronunsiò una lentenza contro Lodovico di Baviera. Quello Principo fe ne appello al Concilio generale, ed al futuro Pontefice Inpirimanante eletto. All'incontro il Pipasioni alciò di formunicar Lodovico, e di dichiarato retico. L'Italia fu parimente turbata dalle fazioni de Guelli partiginai del Papa, e de Ghibellini portiginai del Papa, e de Ghibellini portiginai del Papa, con contro il partigio di Lodovico. I Ghibellini follociarano che venifici in Italia di Bavaro. Lodovico calò in Italia, e

Follecitarono che venifie in Italia il Bavaro. Lodovico calò in Italia, e giunto e Tredito, andaron ad incontrarlo tutt'i primi della Eszione Ghibellina, tanto di Lombardia, quanto di Romagna, e di Tofeana - Fu celebrato un Parlamento, dove Lodovico giurò dis venis in Roma, e di

favorire in tutta Italia il nome e la parte Ghibellina.

In questo Parlamento Lodovico fece pubblicare un processo contro Papa Gio: XXII, nel quale per giudizio di que Vescovi e Prelati , ch' erano appreffo lui, fu dichiarato eretico, imputandoli al Papa ch'erraffe in sedici articoli di quelli, che negli altri Concili era determinato che fi teneffero per la Chiefa Cattolica. Paísò a Milano , e nel di della Pentecoste si sece coronare dal Vescovo d'Arezzo della Corona di serro nella Chiefa di S. Ambrogio; ed invitato da Romani intraprende di palfare a Roma. Il Re Roberto per impedireli la venuta spedi il Principe della Morea fuo fratello con groffa cavalleria in Roma per tener stretto il Bavaro : inviò anche nuov'armata in Sicilia, effendo finita la tregue, per impedire a Federico l'aiuto poteffe dare all' Imperadore . Ma tutti questi sforzi non furon valevoli ad impedire che il Bavaro non venisse armato per coronarsi in Roma; onde il Re su costretto richiamae il Duca di Calabria, ch' era al governo di Firenze, e mandarlo a custodir le frontiere del Regno. Carlo a' 28 Dicembre con la moglie, e tutt' i Batoni , parti di Firenze, e giunfe all' Aquila il medefimo giorno » che il Bavaro fu coronato a Roma nel di 16 di Gennajo.

Ma l'indugio del Bavaro in Roma fu la falvezza del Re Roberto; poichà l'aver egli voluto ivi far Proceffi, e deporre Gio: XXII e crear nuovo Papa, da cui la leconda volta voll'effer coronato, ed occupatofi in far leggi, e dar altri ordini, fu cagione, che quando volle paffar nel Regno, non fu più a tempo; anzi la truppa del, Re prefe Offia di nuovo ed Anagni, ed avendo fortificat' i paffi, coftrinfero il Bavaro ad uffici di Roma e tornarfene in Tofiana.

Liberande Roberto dal penfero delle guerra, secadde che ammalandofi il Daca di Calabria in Napoli al primo di Novembre, mori la A.M. 1328 vigilir di S. Martino con indicibili dolore dell'infelice padre, e di tutto il Regno, e fia fegotto nella Chiefa di S. Chiana: non iafriò di Maria di Valois fina l'econda moglie mafchi, ma due figlialo egià nate ed una nel ventre. La prima nominossi Giovanna, e su quella che poò successe al padre, e su Regina di Napoli. La seconda chiamata Maria, la quale poco dopo morè. La postuma su anche chiamata Maria, la

quale divenne Ducheffa di Durazzo.

Il Re pole ogni fludio în far bone allevare la Bambina che avea de fuccadere al Regno. Ma pafito a claun tempo, femendo ĝi at tutravia invecchiare, penso flubilire la fuecefione del Regno. E benché i Reali Soffero molti, come Roberto, Luigi, e Rilippo figliuoli del Principe di Taranno', Carlo, Luigi, e Roberto figliuoli del Principe della Morea, ed altri, tra quali avreebe pautte, eleggere alcuno abile alla fuecefione del Regno, dandolo per ilpofo alla preciola riporte aulladimas co filmolato, come figrede, d'alcuniar rimprii di coficienza, perchè il Regno per più diritta ragione dovea toccare a fuo Nipote Re d'Una gheria, figliuolo di Carlo Martello primogenito, o per altra occulta ragione, fi rifolfe di fat romare lo Stato in quel ceppo, onde s'erra partito, e, per quello deliberò d'eleggere uno de'figliuoli del già detto Re d'Ungaberia.

Mando a questo effetto solenne ambasceria a Caroberto Re d' Ungheria; il quale riccevè con allegrezza l'ambascitata, e fatta elezione d'
Andrea suo figliuos secondogenito, partissi col piccies figliuoso, e nobisi
a. 1-333 compagnia de suos Bareoni, e per la via del Friali all'ultimo di Luglio
giansic a Vesti Città di Puglia, dove da Giovanni Principe della Morea,
mundato dal Re con motti Barooni, e por como della Morea,
no avendo subbedue che sette anni, e verso il fine d'Ottobre il
Re d'Ungheria lieto si parti pel suo Regno, lasciando alcuni de suos
Ungari che servissiro il figliuoso, già intriolato Duca si Casbria, e
tra gli altri slaciò con grande autorità un Religioso cliamato Fra Raberro per Maestro di lettere e di calcuazione al pricciol Andrea

Inviò di nuovo Roberto la fua armata in Sicilia, dove benche fia.

J. 1337 ceffe molti danni, non acquifio però Terra alcuna murata. Morto il Re
Federico, lafciando per fucceffore Pietro fuo primogenito, sollo manuò
Roberto in Avigono a pregar Papa Benedita XII, il quale 3 no Dicembre dell'anno 1334 era fucceduto a Gio: XXII, che aveffe da mandare un Legato Apollulico in Sicilia e richiedere Re Pietro, che voleffe cedere quel Regno, ed offervare la capitolazione fatta in tempo di
Carlo di Valois della pare. Non mancò di mandar a vifirare la Regina
Etconora fua-fonella, ed al-estarta che aveffe dipollo il figliulo a cedere quel Regno, promettendole che l'avrebbe ajustato ad acquillar il
Regno di Sartegnue Mul la Regina ch' era favia, rifiofe e, ch' ella non
avea tale autorità col figlio, che baffaffe a tanto, e che pregava il Re
fuo fratello, che vedeffe piuttolo tearelo per fevidore e per figlio, e

n.fi.

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XIII.

maffine non trovandofi eredi mafchi, ond era certo di non poter lalciare nè il Regno di Napoli, nè l'altre sue Signorie a persona più congiunta di fangue, di quel che gli era Re Pietro - Cost siccome ques'
ambasciata fece poco effetto, molto meno sece il Legato Apostolico, nè
potendo far altro, slacio il Re e l'Isola scomunicata: del che curandosi
poco Re Pietro, si fece subito coronare.

Percio Roberto a' 5 Maggio spedi un' armata di 70 vele con 1200 a.J. 1338 cavalli per infeftar quell' Ifola, ed apprefio inviò altra maggiore : ma fnor della presa di Termini per assedio, non vi fece cosa di momento. L'anno appresso vi mandò Giuffredi di Marzano Conte di Squillaci fuo G. Ammiraglio, la qual'impresa fu meolio guidata, avendo il Conre preso Lipari, e sconsitt'i Messinesi. Coll'acquisto di Lipari su cagione, che due anni dopo, mandato con nuov' armata Ruggiero Sanfeverino in Sicilia, acquistasse Melazzo; e quelta su l'ultima impresache Re Roberto fece in Sicilia. Ma ciò che per tanti anni e per tante guerre si offinate non fi era potuto porre in effetto, fi Tarebbe veduto conseguire per una contingenza, se morte non l'avesse impedito. Re Pietro non regnò che pochi anni; ed essendo morto, nè avendo lasciato altri fe non che Lodovico suo figliuolo fanciallo sotto il governo del Zio, i Palizzi Baroni potentiffimi in Meffina, con molti parenti loro, e di Federico d' Antiochia, con quelli di Lentino, di Ventimiglia, ed Abati , a' quali erano venuti più in odio i Catalani , che non furon i Franceli, occuparono Meffina, e mandaron a Napoli a ginrar omaggio a Re Roberto. Ma il messo trovò il Re, che avea preso l'estrema unzione,

e poco dopo spirò. Mort questo savio Re non meno oppresso dagli anni che da gravi affanni : poichè vedea che in sei anni che Andrea Duca di Calabria era stato nel Regno, e mudrito nella sua Corte, non avez lasciato niente de' costumi barbari d'Ungheria; tanto che il povero vecchio si trovò pentito d'aver fatta tal' elezione, ed avez pietà grandiffima di Giovanna lua Nipote, fanciulla rariffima, che in quell'età di dodici anni superava di prudenza altre donne d'età provetta, avelle da passare la vita sua con un uomo stolido, e da poco. Antevedeva, come Principe prudentissimo, le discordie che sarebbero nate nel Regno dopo la sua morte, perchè conosceva, che il governo verrebbe in mano degli Ungari, i quali governando con infolenza, e non trattando i Principi Reali a quel modo che gli avea trattati egli, gli avrebbe indotti a pigliar l'armi con ruina e confusione d'ogni cosa. E perciò, credendosi rimediare, convocò Patlamento generale di tutt'i Baroni del Regno, e delle Città Reali, e fece giurare Giovanna folo per Regina, con intenzione, ch'ella avella dopo la fua morte da stabilirsi un Consiglio tutto dipendente da lei , e che I marito restasse solo in titolo di Consorte della Regina fino all'età di

Tom. II. E e 22 211

Dispusably Critical

drea, ed affumere il titolo Reale.

S'andiunte a questa un'altra molestia poco minore, perchè veggendofi che poco potea durare la fua vita, nè si sperava succession abile a tener in freno gl'infolenti, nacquero in tutte le Cistà maggiori del Regno diffensioni civili , non senza grandissimo spargimento di sangue , nè valevano i Giuffizieri a provvedere, ed effinguere tanto incendio. Dalle quali discordie crebbe tanto il numero de' fuorusciti per tutto il Regno, che bisognò provvedesse a modo di guerra, mandando Capitani e soldati per le Provincie per estinguersi; e non era possibile, sì perchè i colpevoli fi spargevano per diversi luoghi, e non davano comodità a' Capitani di potergli espurgare tutt'insieme, come ancora perchè molti Baroni gli favorivano, e ricettavano nelle Terre loro. Con questi affanni e cure mordacissime essendos' infermato trapasso questo grandissimo Re a

A.J. 1343 19 Gennajo, avendo regnato anni 33, meli 8, e dì 15, e fu sepolto dictro l' Altar maggiore di S. Chiara. Otto mefi prima, in Aprile dell' anno 1342, era morto Papa Benedetto XII in Avignone, ed eletto in

fuo luoco Clemente VI.

Prima di morire fece il Re Roberto nel di 16 di Gennaro nel Cafleiruovo di Napoli il suo Testamento, nel quale istitul crede universa. le in tutt' i suoi Stati di Provenza, e Regno di Sicilia Giovanna sua nipote, figliuola primogenita, come si disfe, del Duca di Calabria premorto : e durante la di lei minorità coffituì per Balia del Regno la Regina Sancia d' Aragona sua moglie , Filippo Vescovo Cavillocense G. Cancelliere del Regno, e tre altri Signori principali del Regno flesso . Qual Testamento estratto da' Registri dell' Archivio Reale di Provenza fu impresso da Lunig.

Sotto il Regno di Roberto furon compilat'i Riti della Regia Camera. Questo Tribunale non folo in tempo dell' Imp. Federico II fi reggeva da' Maestri Razionali, ma anche nel Regno di questi Re Angioini. La principal loro incombenza era d'invigilare sopra i diritti e rendite Fiscali, costringere i minori Ufficiali, come Doganieri, Tesorieri, Credenzieri, ed altri, a render ragione della loro amministrazione, ricever da essi i conti dell'esazioni fatte, e raccogliere il denaroper mandarlo alla Camera del Re. Queste rendite per la maggior parte fi cavavano da Dazi, Gabelle, Dogane, Regalie, ed altre ragioni Fifeali, così antiche, come nuove. Nel Regno de' Normanni quest'esazioni reftringevansi a poco numero, ed erano assai moderate, e particolarmente in tempo del buon Re Guglielmo; ma dapoi che l'Imp. Federico I restituì le Regalie, che s'erano quasi perdute in Italia, e che tutti gli altri Principi al di lui esempio vollero anche restituirle ne' loro Stati , s' accrebbe il di loro numero , e furon più pefanti . Così pafDEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XIII.

fato questo Regno da' Normanni a' Svevi, Federico II ve n' impose delle nuove. I Re Angioini da tempo in tempo più le crebbero. Furon

perciò queste ragioni Fiscali divise in antiche, e nuove.

Delle antiche, cioè di quelle che furon prima dell'Imp. Federico III. Andrea d'Ilernia ne formò duc Cataloghi: uno fe ne legge nelle note, che fece alle Colfituzioni del Regno fotto la Rubrica de dezimis: e l'altro tra i Riti della Regia Camera, pure fotto il medefimo titolo. In poche cofe, e fol-nell' ordine l'uno è vario dall'altro. Ecco il novero che ne fece nelle Colfituzioni.

Jura vetera funt bec, videlicet ∷ Dobana. Anchoragium . Scalaticum. Glandium & fimilium. Jur Tumuli , Portus & Pifcarie. Jus Affidastura. Herbagium. Pafcua. Beccaria. Paffagium vetus. Jus Cafei , & Olei non eff ubique per Regnum.

Ecco l'altro che pose fra i Riti della Camera .

Jura vetera funt bec = Jus Dobane. Jus Anchoragii. Jus Portus, O Pifcarie vetus. Jus Buccrie vetus. Jus Scolatici, ovvero Jus Colli. Jus Tumuli, Jus Affidature berbagii, pafcuorum, glaudium, O finilium. Jus Cafei, O Olei non oft ubique per Regnam. Jus Paffagii vetus.

Delle nueve parimente ne abbiamo del medefimo Autore ne'luoghi allegati due Cataloghi. Furon queste introdotte da Federico II. Secon-

do il novero che ne fa nelle Costituzioni del Regno, sono:

Nova funt bet, videlitett = Jus Funditi Ferri, Azarii, Phiti, Selii, Jus Stetze, fur Celandre, Ponderature, Jus Menfurature, Rie de nevo, Jus Sete, Jus Cambii, Sapmis, Molendini, Becharie nove, Imborcature, Jus Sepi, Jus Popi, Jus Portut, Or pligarie novum, Jus Estiture, Jus Deini, Tentorie, Jus Marchinn, Jus Baliflarum, Jus Galle, Jus Lignaminum nom flu bique, Jus Gaminum nom flu bique, Jus Gaminum, Jus Refine, feu refice majoris, Or minoris non oft ubique, fed Neapoli.

L'altro Catalogo delle medelime, che pose fra i Riti è quello: Jura nova funs hoe : gur Fundici, jur Ferri, Jur Azarii, Jur Peris. Jur Savaii, Jur Peris. Jur Menfurature. Jur Peris. Jur Satis. Jur Statere, fen ponderature. Jur Menfurature. Jur Enture. Jur Sete. Jur Trillerie, O'Celandre. Jur Combisi. Jur Bacterie novum. Jur Imborcature. Jur Sepi. Jur Pertur, O' Piscarie novum. Jur Decini. Jur Baliffram. Jur Refise mojoris o'minoris. Jur

Marium, saponis, molendini, & galle non sunt ubique, sed in Apulca. Jus Lignaminum non est ubique. Jus Gabelle auripellis.

Di tutte quefte ragioni Fifcati, delle loro elazioni, delle persone che rano obbligate a pagarte, del modo di riceverne conto da Doganieri, Credenzieri, Gabelloti, ed altri minori Ufficiali, delle loro colpe e distetti nell'amminisfrazione, de'loro pleggi, degli incanti che doveano premettersi per gli affitti, e degli escomputi pretesi, e di tutte E e 2 le qui.

le quistioni e liti, che inforgevano intorno a ciò tra le Parti e'l Fisco, questo Tribunale della Camera de' Conti n'era il giudice competente . Veniva retto , oltre il Luogotenente del G. Camerario suo Caro, da' Maestri Razionali, chiamati così a rationibus, quibus presunt. Era perciò questo Tribunale nomato Auditerium rationum: poi fu detto Audientia Summaria: e finalmente Camera Summaria. Accadevano per conseguenza molto spesso de' dubbj intorno a tutte queste cose, ed i M. Razionali li decidevano: e secondo le loro decisioni, da quelle che surona in ogni tempo uniformi e costanti ne surfero vari Riti e stili da giudicare, e varie norme, e regole per poterfene in casi simili in decorso di tempo valere. Prima di Andrea d'Isernia questi Riti ed offervanze non si potean ricavare se non da' libri del Tribunale ov'erano notati. Alcuni di questi regolamenti furon fatti inserire nelle nostre Coflituzioni, come fotto al titolo de Officio Magistrorum Fundicariorum, ed in alcun' altri . Quello gravissimo Giureconsulto su , che trattigli da' Registri delle Dogane, e dagli Atti di quel Tribunale, gli compilò, e ridusse in quella forma, che ora si leggono: tanto più ch'egli su M. Razionale fotto Carlo II, e Roberto, e dalla Regina Giovanna I innalzato al posto di Luogotenente. Egli è vero, che per lo corso di più fecoli, da che furon compilati, molte cose son mutate, ed altre cose nuove introdotte, onde di quello Tribunale, altre i Riti, abbiamo ora anche molti Arresti raccolti dal Reggente de Marinis; nulladimanco in ciò, che per nuova legge non fu mutato, o per contrario uso andato in dimenticanza, hanno tutta la forza e tutto il vigore.

Egli è d'avvertire, che fra questi Riti si leggono alcuni Arresti fatti da M. Razionali dopo la compilazione d'Isernia, e inseriti da poi ne'luoghi adattati al foggetto, com'è l'Arresto che si legge sotto la rubrica II de Trada, fatto a Settembre dell'anno 1382, e confimili. In oltre la rubrica 28, ch'è l'ultima de jure Falanca, seu Falangagii, fu aggiunto dopo la Compilazione d'Isernia; perchè quello nuovo diritto, o sia gabella, ch'è membro della Dogana, su imposto nell'anno 1385 dal Re Carlo III di Durazzo . Questo Principe l' impose dalla Città di Gaeta infino a Reggio per quanto corre il mar Tirreno ; dapoi Alfonio I d'Aragona nell'anno 1452 lo stese per tutto il Regno , dal fiume Tronto infino a Reggio per quanto corre il Mare Adriatico, tra

quali due Mari è collocato il Regno.

Intorno a questi tempi ebbe origine la Bombarda, e l'Artiglieria, cogli Archibugi, secondo scrive Polidoro Virgilio, e'l Platina nella vita di Urbano VI. Questa invenzione su a caso ritrovata da un Tedesco ignobile, il quale avendo conservato in un mortajo della polvere fatta di folfo per fare una certa medicina, e covertolo con pietra; avvenne, che cavando fuoco da una pietra coll'acciarino vicino al

mortajo, cadde dentro una favilla, che toflo accefe la polvere, e fa faltar in alto la pietra. Del qual fucceflo ammacfitato, fe dopo una cana di ferro, e adopratavi la medefima polvere, trovò quella macchina, e ne moltrò l'ufo a' Veneziani, che l'adopratono nella guerra contra i Genoveli falla fiofa Cloidi l'anno 1331. Per quello ritrotato sì orribile, ebbe colfui per mercede che il luo nome flesse perpetuamente occulto, acciò non fosse in ogni tempo da tutti gli uomini bissimato. Fu quella macchina chiamata Bembarda dal bombo, o fia dal suono, che in lingua gereza si dice Bembarda dal bombo, o fia dal suono, che in lingua gereza si dice Bembarda dal bombo, o fia dal suono, che in lingua gereza si dice Bembarda dal bombo, o fia dal suono, che luco dal non quando sino oprate. Altre che si adoprato da foldati fanti sin chiamati si scribibusi, a differenza dell'arco che prima era usato, e buso da buco che vi ca

# § I. Compilazione delle Clementine, e dell' Eftravaganti .

N questo Secolo XIV sursero nuove Compilazioni del Diritto Pontificio. Acciocchè i Papi d'Avignone non fossero, anche in ciò, meno che i Papi di Roma, Clemente V racchiule in cinque libri le sue Costituzioni, e quelle stabilite nel Concilio di Vienna, e tenendo nel mese di Marzo dell'anno 1313 pubblico Concistoro nel Castello di Montilio vicino la Città di Carpentras , gli fece pubblicare ; ma infermatofi poco dopo, e morto nel feguente mefe di Aprile, rimafero fospele. Giovanni Aventino, per relazione avutane da Guglielmo Occamo, feriffe, che Clemente nel punto della morte considerando, che quelle Costi» tuzioni contenevano molte cofe contrarie alla fimplicità Cristiana, ordino che s'abolissero: ma il suo successore Giovanni XXII trovatele a proposito del suo genio, le sece nel mese d'Ottobre dell'anno 1217 pubblicare, e le trasmise alle Università degli Studi, ordinando per sua Bolla, che quelle fi riceveffero non men nelle Scuole, che ne Tribunali. Sortirono due nomi-, di Clementine, e per non confondersi col Sesto, suron anche chiamate Settimo delle Decretali, come le chiamarono Gio: Villani, Aventino, Michele di Cefena, ed altri-

Non foddisfatro Gio: XXII di quella Compilizzione, volle alle Cofittuzioni di Clemente aggiungere venti altre delle fue, le quali furnon
chiamate utili e falutifere, a cagion dell'orilità grande che recavano alla fua Corte; e potché fenzi ordine vagavano fuori del Corpo dell'altre
Raccolte, furon chiamate Effravuggani; ed anche Joannine, come le
chiamò Cujacio; ed intorno all'anno 1340 furon per privata autorità
raccolte infeme, ma non furon ricevute da tutti per pubblica autorità.
Quello Pontefice viene riputato ancora autore delle Regele della CancelLuria; inventore delle fandalo Ganneta, al dir di Rainaldo, e Fleura.

ry, e d'altri sottili ed ingegnosi ritrovamenti per introitar deritti. Al di lui esempio gli altri Pontefici suoi successori ne stabilirono delle altre, come Eugenio IV. Califto III. Paolo II. Sifto IV ed altri, onde dapoi per privata autorità se ne fece di tutte quelle Estravaganti raccolta, che su al Corpo del Dritto Pontificio aggiunta, ed ebbero non meno che le Decretali i suoi Chiosatori, e Commentatori. Ma non da tutte le Nazioni furon ricevute, e Guglielmo Occamo teltifica, che fin dal lor nascimento suron da molti riprese e condannate come eretiche e false, e ripiene di molti errori. Presso i nostri Canonisti però ebbero credito e vigore: mentre durò il Regno degli Angioini non vi fu cofa che i Pontefici Avignonesi non facessero, che prontamente non fosse ricevuta. Quindi avvenne che quando la Francia, e la Germania cominciavano a togliere da' loro Regni gli abuli, presso di noi maggiormente fi stabilivano; e li disordini che seguirono di poi nel Regno di Giovanna I e de'seguenti Re Angioini, dove non meno lo Stato Politico per le tante revoluzioni, che l'Ecclesiastico per lo scandaloso Scisma che furse, furon tutti sconvolti, posero le cose in maggior confusione, ed in altri pensieri intrigarono gli animi de'nostri Principi , sicchè potessero pensare al rimedio, come vedraffi ne'seguenti Capitoli.

§ II. L'Italia comincia ad illustrarsi co' titoli, e a dividersi in tante.

Sovranità smembrandosi dall' Impero.

N El Capitolo II della Seconda Parte di questa Istoria già si delcristic come il Regno d'Italia principiò a dividersi in Repubbliche, e Città librre, e della Lega Lombarda per disfica della libretà. Ora ved dremo come incomincio l'Italia a simembarsi dal poverno Reale ed Imperiale, e a dividersi in tante Sovrantia, prendendo ciascuna il sino titolo di Signoria, dal che nacquero tante guerre continue tra loro, procurando l'uno discaccia l'altro dalla sua Signoria per eflendere il suo dominio, che alla sine si refero sotto al dominio di pochi Principi, che oggi la possidono.

Degradato, come fi diffe, Federico II dall' Imperio nel Concilio di Lione, gli Alemania di fligazione del Papa Innocenzio IV eleffero Re de Romani Errite Languario d' office e di Turingia. Morto collui gli Elettori gli folituirono Ovglitubu Cante d'Olande. Quello Principe diede la Città di Torino a Tommafo Conte di Savoja, finembrandola dal Regno d'Italia, in favor del fuo matrimonio con una nipote del Papa Innocenzio. Ceffato di vivere Guglielmo, per mancanza d'un Re del Imperadore era da gran tempo in rotta buona parte dell' Italia, e fempre più le fazioni e difordie fi rivisgorivano nelle Città. Gregorio X promosfie in Germania presso que Principi d'elezione d'un nuovo Re

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XIII.

ce' Romani, fenz'attendere quella del tuttavia vivente Alfonso Re di Castinlia. Al Regno adunque della Germania e de'Romani su promosso non da i foli sette Elettori, ma dalla maggior parte de' Principi Tedefchi Rodolfo Conte d' Ausburgo, Signore di buona parte dell' Alfazia , A. J. 1273

Principe di tutte le virtù ornato, che gettò i fondamenti della grandez-

za della gloriosa augusta Casa d' Austria, di cui egli è Capo.

Ricevuta ch' ebb' egli la corona Germanica, in Aquisgrana, spedì Ridolfo fuo Cancelliere in Italia alle Città di Milano, Cremona, Pia- A.J. 1275; cenza, Parma, Reggio, Modena, Crema, Lodi, ed altre principali. nelle quali fe giurare a que Popoli fedeltà all' Imperadore ; qual giuramento prestarono anche le Città della Romagna, giachè l'Imp. Rodolfo nel confermare i privilegi alla Chiefa Romana protestò di farlo fine detrimento Imperii, e la Romagna da più secoli dipendeva da fol' Imperadori e Re d'Italia. Lo che mosse il Pontefice Niccolò III a strepitare allegando la donazione fattane alla Chiefa Romana da Pipino Re di Francia, confermata da diverfi fuffeguent'Imperadori, e tanto fece che induste l'Imperador Rodolfo a rilasciare il dominio e possesso della Ro-

magna alla Chiefa Romana, fmembrandola dal Regno d'Italia ..

Era da più secoli in uso, che non astante i Diplomi de le donze zioni o concessioni di quella Provincia, continuarono i Re d'Italia, e gl'Imperadori a ritenere il dominio dell'Esarcato di Ravenna, senza che se ne lagnassero i Romani Pontefici. Ma a i grandi pensieri di Papa Niccolò non parendogli conveniente che Rodolfo ritenesse come Statodell'Imperio quello, che col fuo stesso Dioloma dicea d'aver conceduto. alla Chiefa Romana, dopo gran dibattimento, Rodolfo per non inimicarsi con Pontefice di sì grand' animo, in tempo massimamente ch' eravi guerra fra lui, ed Ottocaro formidabil Re di Boemia, e Signor dell' Austria e Stiria, per timore ancora ch'esso Papa non somentasse i difegni ambizioli di Carlo Re di Puglia contro l'Imperio, e per liberarfi dalle censure, nelle quali era incorfo, o si minacciava di volersi fulminare contro lui full' esempio di Federico II. per non aver adempiuto il voto della Crociata, venne forzato alla cessione della Romagna. in favor della Chiefa Romana . E siccome Rodolfo spedt un suo Ufficiale a metterne il Papa in poffesso, così il Papa inviò suoi Legati a quelle Città per farsi riconoscere Signore e Sovrano di quella Provincia.

L'Autore della Cronica di Parma scrive, che semper Romani Ponnifices de Rapublica aliquid volunt emungere, quum Imperatores ad Imperium affumuntur. Non si la, fe Ferrara e compechio riconoscessero la Sovranità Pontificia. Bologna la riconobbe, ma con certe condizioni eriferve. Alcune Città si diedero liberamente al Papa : altre negaron di farlo. Ma certo non cadde punto allora in pensiero alla Corte di Roma, come riflette Muratori, di pretender Città dell'Efarcato, Modena, Reg224 I s T o R I A gio, Parma, Piacenza, come gli adulatori degli ultimi Secoli cominciaron a lognare, o a fingere con ingiuria della verità patente.

Dishigatofi l'Imp. Rodolfo da Tale briga col Papa', effendo in quest'
al 1278 anno receduto Ottocaro fuperbo e potente Re di Boennia dalla convenzione stipulata con esse al come per si affari del Ducato d'Austria, e
ricominciata la guerra, nel di 26 Agosto si venne ad un fierissimo fatto d'armi fra i due eferciti omenici presso Vienne ad en si rissimo fatto d'armi fra i due eferciti omenici presso Vienne ad en si rissimo del 
armata Boenna, e lo stesso del alcio la vita. Il frutto di questa vittoria che crebbe in credito e potenza il Re Rodolfo, fa il Ducato d'Austria, dato da questo Principe al suo figliuolo Alberto, e posfeduto noi senore dalla sua Posterità.

leduto poi lempre dalla lua Potterita.

Invio in quest'anno l' Imp. Rodoifo per suo Vicario in Italia Prin-A.J. 1286 zivalle del Fiesco de' Gonti di Lavagno con consentimento di Papa Onorio, giacchè eran ridotte le cofe a tal fegno che nel governo del Regno d'Italia conveniva dipendere dal beneplacito de' Romani Pontefici. Andò Prinzivalle in Tofcana, e richiefe i Fiorentini, Senefi, ed altri Popoli di quelle contrade d'ubbire al Re Rodolfo. Ma queglino da grantempo avvezzi a non udir queste chiamate, niuna lubbidienza vollero prestargli, perchè ito l'enza forza d'armi. Li condannò come disubbidienti a gravistime pene pecuniarie, il che mosse ognuno a riso, di modo che vedendosi sprezzato prese il partito di ritornarsene in Germania, per non perder il credito suo e del Padrone. Scrive il Sigonio. allegando l'autorità del Biendo, del Platina, del Crantzio, e del Cufginiano, che l'Imp. Rodolfo per pochi denari andò vendendo la Sovranità di molte Città della Tofcana, e d'Italia, e cagionò così la degradazione dell'Impero a lui confidato . Ma di questa vendita non vien prodotto alcun Diploma, da cui appariffe la verità di si fatto supposto. Tolommeo da Lucca scrive, che Prinzivalle per la sua povertà su quegli che su costretto a vender la giurisdizione dell' Imperio, nè ciò dice dell' Imp. Rodolfo.

Questo Principe glorioso essenda a miglior vita a 15 Lua. J. 1291 giio, si eletto l'anno segurate Adolso Coure di Nassan, Principe giovane d'età, vecchio per la prudenza. Ma questo Principe divenut odioso a' Principi d'Alemagna, su deposto, ed elettro Alberto d'Austria si

a. 1. 1297 gliuolo di Rodolfo. La battaglia di Spira, nella quale Adolfo perdette la vita, confermò l'elezione d' Albetre, il quale nell'anno 1208 fuafaffinato, ed in fua vece eletto Errico VII Conte di Luffembergo. Ma queflo Imperadore nella guerra fece in Italia contro i Guelfi, vi perì avvelenato con un diltà da un Sacrodore, come innanzi fi diffe.

Le turbolenze ricominciarono nell'Impero e nell'Italia e Lodevico i di Baviera, e Federico d'Austria contendevano il titolo d'Imperadore, che ad ognun di lero era stato dato da una parte degli Elettori . Fede-

rico

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. H CAP. XIII.

rico reflo vinto e fatro prigione dal fuo rivale; ma il Papa Gio: XXIL.
'degnato perchè Lodovico portò quel titolo fenza fua permeflione; feomanicollo, fiecome imazzai narrammo. Lodovico andò a Roma a preaA.f. 1324
der gli ornamenti Imperiali; ed alquanto dopo pole nella Sede Pontificia" Michele di Corbaria delli Ordine di S. Francefco, che prefe il nome

di Niccolò V. Da qui nacquero tante guerre fanguinofe, e rivoluzioni. Molti Signori d'Italia fi refero padroni delle Città, delle quali non erano che Governadori. Benedetto XII dichiarò poi il lor dominio lepittimo, affin d'avere dell'appoggio contro quello Imperadore : e ad elempio di Masteo Visconse, che su creato Duca di Milano nell' anno 1205, e dall' Imp. Adolfo prese l'investitura di quel Ducato, così secero i Scaligori , che regnarono in Verona ed in altre Città vicine ; i Princivi della Cafa d' Elle in Ferrara : i Gonzaga in Mantova : e mano mano altri divennero Signori di altre Città, come i Manfredi di Faenza; i Scotti di Piacenza; i Fiffiraga di Lodi; i Correggi di Parma; i Malatesta di Rimini ; i Polenta di Ravenna ; gli Alidosi d'Imola ; i Monaldelchi d' Orvieto; i Bonacoffi di Mantova; i Beccheria di Pavia; gl' Interminelli di Lucca; gli Ordelaffi di Forli, i Bujca di Como; i Trinci di Foligno; i Tedici di Pistoja; i Pichi della Mirandola di Modena: i Carrara di Padova; i Vichi di Viterbo; i Gherardeschi di Pisa; i Mogliani di Fermo; i Pepoli di Bologna; i Gabrielli di Gubbio; i Camino di Drevigi e di Feltre; i Fogliani di Reggio : i Cavalcabò di Cremona; i Maggi di Brescia; li Speranza d' Urbino ; i Tarlati d' Arezzo: i Belforte di Volterra; i Varani di Camerino; i Bezzoni di Crema; i Sforza di Pelaro; i Cafali di Cortona; ed alcuni altri, i quali così cominciarono ad illustrar co' titoli l'Italia, e a dividerla in tante Signorie, tra le quali dove prima eranvi continue guerre fra Città e Città, quindi continuarono le guerre fra Signori e Signori, l'uno distruggendo l'altro fino a che divennero Signori di maggiori Stati . parte per via della guerra, parte per via di vendita, e parte per via di cessione e di eredità -

## CAPITOLO XIV.

Giovanna I d'Angiò, Duodecimo nel numero de' Re, Regina di Puglia.

I lovanna vien caronata Regina, ed invofitia del Regno. Gli Ungark fi affimano il govorno del Regno, per cui i Principi del Sangue fi intirana nel bros Stati. Congiure cantro il Re dadara, che munor firangolato. Perquificiani, e feamoniche castro i colprovili. § 1. Il Red Ungbria invade il Regno, e la Regina Giovanna fugge in Avignon. Tom. II.

Giovanna sposa in seconde nozze Luigi fratello del Principe di Taranto . Vend tta del Re d'Ungberia colla morte del Duca di Durazzo, che st volle complice alla morte del Re Andrea. Giovanna difende la fua imputazione d'aver avuta parte alla morte del marito, avant' il Concistoro del Papa, Vien dichiarata innocente . I Napolitani maltrattati dal governo Ungaro, richiamano Giovanna. Ella ritorna. Il Re d' Ungheria ripassa nel Regno. Guerra fiera tra li due Re. Pace conchiula . Coronarione di Giovanna e di Luigi . Titolo di Duca introdotto nel Regno. II. Nuova guerra in Sicilia. Pace feguita. Grandi discordie e divisioni di due partiti in Sicilia . I Chiaremonti chiamano il Re Luigi da Napoli al possesso di quella. Spedizione, e resa volontaria di molte Città . Morte di D. Luigi Re di Sicilia , cui succede Federico. Il Re Luigi e la Regina Giovanna in Messina, cui giurano fedeltà . Motivo per cui i Chiaromonti fi ritirano dall' affezione del Re Luigi , I disordini nel Regno di Napoli obbligano Re Luigi a tornarvi da Sicilia , e doma i ribelli . La parentela tra i Chiaromonti ed i Ventimiglia, capi di due partiti, fu cagione di trattarsi la pace fra'l Re Federico, e la Regina Giovanna. Condizioni della pace. Il Regno di Sicilia resta libero dall'investitura Pontificia, ed indipendenre. Morte del Re Luigi, e di tutt' i Principi Reali. \ III. Ribellione del Duca d' Andria . Giovanna sposa in terze nozze l' Infante Giacomo d' Aragona, di cui rimane prefle vedova . Visconte di Milano invade il Regno, e vien sconsitto in Abruzzo. La Regina da in isposa Margberita sua nipote a Carlo di Durazzo per lasciargli eredi del Regno. Il Duca d'Andria per aver colla forza occupata la Città di Matera, de Sanseverini, se rende contumace agli ordini della Regina, per cui fugge, e gli vengon confiscati i suoi Stati . Torna il Duca nel Remo con 15 mila foldati, ma a rimproveri del Zio, delude la truppa fua, e s'imbarca per Provenza. Giovanna prende in quarte nozze Orsene Duca qui Brunsvich . V. Scifma de Papi di Roma , e di Aviguone . L' imprudenza ed alterigia di Urbano VI. Prignano cagiona divisione nel Sacro Collegio, e rovina nel Regno. Gara sanguinosa tra Nobili delle Piazze di Capuana e Nido, e Nobili delle Piazze di Portanova , Porto , e Montagna . Q V . Carlo di Duraggo coronate Re da Papa Urbano invade il Regno, vince Ottone, fa prigione la Regina, che avea adottata Luigi , Duca d' Angiò , e la fa morire.

A.J. 1343 Elebrate l'esquie de Re Roberto, la Città di Napoli fece fublico interpretation i nome di Girouma, e d'Andrea; ma gli Ungain, de quali era Capo Fra Roberto, prefero il governo del Regno, caccia de a poco a poco dal Configlio tutti i più fidati Configlieri del Reberto, per amminificare ogni cosa a lor volontà: onde la povera Regia

Legacing Google

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XIV.

na, che non avea più di sedici anni, rimase sola Regina in nome. La Regina Sancia vedova del Re Roberto veggendo in tanta confusione la Cala Reale, sastidito del Mondo, andò a racchiudersi nel Monastero di S. Croce, edificato da lei presso il Mare, dove appena finito l'anno morì con sama di fantità. I Principi del Sangue, che slavano in Napoli, vedendoli da Fra Roberto privi di quel rispetto dovutogli , andaron ciascuno nelle sue Terre. I Cavalieri Napolitani vedendo il Re Andrea dato all'ozio, andaron ad offerirsi a Roberto Principe di Taranto. come fecero molti Cavalieri privati del Regno, e con questa milizia il Principe ricuperò fino alla Città di Teffalonica, ed avrebbe ricuperato Costantinopoli, se que Capitani per le turbolenze del Regno non fossero stati richiamati alla difesa di quelto. Fra Roberto pronosticando la fua caduta, mandò a follecitare Lodovico Re d'Unoheria fratello mazgiore d' Andrea, che venisse a prender il possesso del Regno, come dovuto a lui per eredità dell' Avolo. Giovanna intanto venne coron ta in Napoli per mano del Cardinal Americo inviato dal Papa Clemente VI, che l'inviò parimente l'Investitura, e su intitolata Regina di Sicilia , e di Gerufalemme , Duchessa di Puglia O'c. , la quale nel di ultimo di Agosto giurò nella Chiesa di S. Chiara in mano dello stesso Car. 4 J. 1344

Il Papa avea mandato il Cardinal Americo non folo per ricevere il giuramento da Giovanna, ma l' avea anche creato Balio della medefima per la sua minor età, pretendendo che il Re Roberto non avesse facoltà di costituir Balj nel Regno, ch'essendo del diritto dominio della Sede Apostolica, il governo, e I Baliato di esso toccava al Papa durante la minor età. Ma questo Baliato non ebbe alcun effetto, perchè

Fra Roberto co' suoi Ungari governavano ogni cosa.

dinale omaggio, con promessa del solito censo.

Avea questa Regina, come donna savia, mandato a chiamare Carlo Duca di Durazzo figlinol primogenito del Principe della Morca, e datagli Maria sua sorella per moglie. Ed in quest'anno medetimo Luigi di Durazzo, figliuol fecondogenito del Principe della Morea, e fratello di Carlo, tolse per moglie una figliuola di Roberto, o sia Tommaso Sanseverino, dal qual matrimonio ne nacque poi Carlo III, che

fu Re di Napoli

Saputos'in Napoli, che il Papa a follecitazione del Re d'Ungheria avea spedite le Bolle dell' incoronazione d'Andrea, prima del tempo stabilito dal Re Roberto nel suo testamento, e che gli Ambasciadori ehe la portavano, eran giunti presso a Gaeta, alcuni Baroni che defideravano impedirla, stimolati anche da' Principi Reali, e sopra tutti da Carlo Duca di Durazzo, congiurarono d' uccider Andrea. In fatti effendo andati il Re e la Regina alla Città d'Averfa, ed alloggiati nel Castello di quella Città, dove poi su eretto il Monastero di S. Pietro Ff 2

2 Ma-

22.8 4. J. 1345 'a Majella, la fera de' 18 Settembre, stando il Re in camera della mo-

glie, venne uno de fuoi Camerieri a dirli da parte di Fra Roberto, ch'eran arrivati avvisi di Napoli di grande importanza, a quali si richiedea pronta provvisione; ed il Re partito dalla Camera della moglie, ch' era divifa per una Loggia dall'appartamento ove fi trattavano i negozi, effendo in mezzo di quella, gli fu gettato un laccio al collo, e strangolato, e buttato giù da una finestra, stando gli Ungari, perchè era di notte, sepolti nel sonno e nel vino.

La novità di questo fatto sece restar tutta quella Città attonita. La Regina, ch'era di età di diciotto anni, sbigottita non fapea che farli: gli Ungari avean perduto l'ardire, e dubitavano d'effer tagliati a pezzi, se perseveravano nel governo; talchè il corpo del Re morto ridotto nella Chiefa, flette alcuni di fenza effer fepolto. Ma Urfillo Minutolo Gentiluomo, e Canonico Napolitano si mosse da Napoli, ed a fue spese il fece condurre a sepellire nell'Arcivescovado di Napoli.

La vedova Regina si restitu) subito in Napoli, ed i Napolitani andaron a condolersi della morte del Re , ed a supplicarla che volesse ordinare a' Tribunali, che amministraffero giustizia, poiche Fra Roberto, e gli altri Ungari abbattuti non avean ardire di uscir in pubblico . La Regina ristretta co' più favj e sedeli, perchè si togliesse il sospetto che fusurravasi, d'aver ella avuta anche parte all'infame affaisinamento, commile con configlio loro al Conte Ugo del Balzo, d'investigare gli autori della morte del Re, e punirli severamente. Questi dopo aver fatti morire due Gentiluomini Calabreli della Camera del Re Andrea ne' tormenti, fece tormentare, e tenagliare sopra un carro Filippa Catanese col figlio, e la nipote.

Cotesta Filippa da lavandaja divenne madre di latte di Carlo figliuolo di Roberto, e quindi governatrice della Regina Giovanna: il di lei marito, per nome Raimondo Cabano schiavo moro, da cuoco su fatto Siniscalco Reale, e tre loro figliuoli creati Cavalieri.

Giunta in Avignone la notizia di tal fatto al Pontefice Clemente, riputando che appartenesse a lui ed alla Sede Apostolica la cognizione di quello delitto, cominciò a procedere anch' egli contro i colpevoli. In prima generalmente gli scomunicò , interdisse , dichiarò infami , ribelli, e proferitti : ma per la lontananza del lungo diede con fua Bolla commessione a Bertrando del Balzo G. Giustiziere del Regno con ampliffima facoltà di procedere contro i colpevoli. Ed avendo con permefsione anche della Regina fatta diligente inquisizione, trovò colpevoli, come complici, cospiratori, ed autori del delitto il Conte di Terlizzi, il Conte d'Evoli, ed altri. E poiche alcuni di essi dimoravano nel Regno, la di cui prefura era difficile, e per la protezione che vantavano de' Principi Reali, e perche s'erano afforzati nelle loro Terre, la

DEL REGNO DI NATOLI PAR. II CAP. XIV. 229
Regina a ricorio del Conte Bertrando comando con general Editto che
fi arreflatfero ovunque, e che i Vefcovi, e loro Vicarj faceffero affiggere gl'interdetti, e le fcomuniche del Papa contro di loro.

Quindi, perchè di lei fi toglieffe ogni fospetto, mando il Vefcova di Tropea in Ungheria al Re Lodovico fuo cognato a pregarlo, che vo-leffe aver in protezione lei vedova, ed un picciol figliuolo, che l'era nato dal Re Andrea fuo marito, per nome Caroberto. Ma questa missone rialci infattuola poiche Re Lodovico era già perfusio, chi ella

fosse consapevole, e partecipe della morte d'Andrea.

#### § 1. Il Re d'Ungheria invade il Regno, e la Regina Giovanna: fuggo in Avignone.

Itornato il Vescovo di Tropea dal Re d'Ungheria , ed udita la rispola, tutti del Consiglio giudicarono che l'animo di quel Re fossi di vendicari della morte di iuo fratello; perciò consigliarono che la Regina fi preparafie alla difesa, e ch'era necessario di pipiliar prima marito, il quale con l'autorità, e con la persona, potesse olare a si gran nemico; onde sposò Lorbovico fratello secondogenito di Roberto Principe di Taranto, giovane e va lorosofo, scorso l'anno della morte del Re Ani

drea, fenz' afpettar difpenfa del Papa .

La Regina al sentir che'l Re d'Ungheria era giunto in Italia, ed ella non avea ammanita che la quarta parte delle necessarie provvisioni, volle in questo fiore della gioventù sue con una rifoluzione savia mostrar quello, che avea da effere nell'età matura. Per lo che vedendo le poche forze del marito, e la poca volontà de' fudditi, deliberò di vincere fuggendo, poiche non potea vincer il nemico refiftendo; e fattochiamar Parlamento generale, dove convennero tutt' i Baroni, e Sindici delle Città del Regno, ed i Governadori della Città di Napoli, pubblicò la venuta del Re d'Ungheria, e dolutafi d'alcuni che la calunniavano a torto di tanta scelleratezza, disse ch'era deliberata di partirli dal Regno e gire in Avignone per due cagioni , l'una per manifestare l'innocenza sua al Vicario di Cristo in Terra, com'era manisco sta a Dio in Cielo, e l'altra per farla conoscere al Mondo, coll'ajutoche sperava certo di aver da Dio; e che trattanto non voleva che nè i Baroni, nè i Popoli aveffero da effer travagliati , com'era travagliata ella, e benchè confidava che tutt' i Baroni e Popoli, almeno per la memoria del padre e dell'avolo, non farebbero mancati d'uscir in campagna a combattere la sua giustizia, volea piuttosto cedere con partirsi, e conceder loro che potessero andar a rendersi all' irato Re d' Ungheria; e però affolveva tutt'i Baroni, Popoli, Castellani, e stipendiari suoi dal giuramento, ed ordinava che non si facesse alcuna resistenza al vincitoTernsia

130 r. anzi portaffero le chiavi delle Terre e delle Cafella fana afpettur re, anzi portaffero le chiavi delle Terre e delle positione grandiffina grandiffica quanti tutti a piangere, ed ella gli conforti diteordi che ferenza nella giultizia di Dio, che facendo palefe al Mondo Pianocenza fiza, l'avvebbe refittuita al Regno, e reintegrata nell'onore. X. a. j. 1348 limaterò pertanto del Cafel nuovo per andari in Provenza il di 15 Genazio, e con lei e col marito ando anche la Principeffa di Taranto fiza figurata, che la chiamavano Imperatorice, e Niccolò Accisioli Fiorenti-

no, uomo di grandiffimo valore.

Impertanto Lodovico Re d'Ungheria era entrato col fuo esercito nel Regno, e ricevuto nell' Aquila, vennero a trovarlo i Conti di Celano, di Loreto, di S. Valentino, e Napolione Orfini con altri Baroni d'Abruzzo, i quali gii giurarono omaggio, prese Sulmona, e senza ostacolo se ne veniva in Napoli. Onde i Principi Reali confidati nel parentado ch' avean con Lodovico, andaron tutti ad incontrarlo amichevolmente, conducendo con loro come Re il picciol Caroberto figliuolo del Re Andrea, ch' era di tre anni, ed incontratolo vicino Aversa, baciò il nipote con molta amorevolezza, e accarezzò tutti. Dopo cinque giorni che dimorò in quella Città, volendo il festo andar in Napoli cavalcò con tutto l'esercito, e passando avant' il luogo dov' era stato strangolato Re Andrea si fermò e chiamò il Duca di Durazzo , dimandogli da qual finestra era stato gittato Re Andrea. Il Duca rispose che nol sapea, e'l Re mostrogli una lettera scritta da esso Duca a Carlo d' Artois, dicendogli che non potea negare suo carattere, e'l se pigliare, ed immantanente accappiare, comandando che fosse gittato dalla medelima finestra, onde su gittato Re Andrea; e rimaso il cadavero insepolto per ordine del Re sino al di seguente, su poi portato a sepellire in Napoli nella Chiefa di S. Lorenzo. Questa fu la morte del Duca di Durazzo, figliuolo di Giovanni quintogenito del Re Carlo II, il quale di Maria, forella della Regina Giovanna, lasciò solo che quattro semmine, Giovanna, Agnese, Clemenzia, e Margherita, Gli altri Principi Reali volle il Re che restassero prigioni nel Castello d'Aversa, e di la a pochi di gli mandò in Ungheria infieme col picciolo Caroberto; ed egli continuando il cammino verso Napoli rappresentava uno spettacolo spaventevole, facendosi portar avanti uno stendardo negro, dov' era dipinto un Re strangolato; e venutogl' incontro gran parte del Popolo Napolitano a falutarlo, egli con grandiffima severità finse non mirargli, nè intendergli, e voll'entrare con l'elmo in tella rifiutando ogni dimostrazione d'onore, e se n'andò dritto al Castel nuovo, di cui il Castellano già gli avea portate le chiavi. Onde nacque una mestizia universale, e timore che la Città non sosse messa a sacco dagli Ungari, perchè subito polero a saccheggiare le Case de Principi Reali ; e la Ducheffa

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XIV.

cheffs di Durazzo a gran fatica fi lalvò e fuegò in un Navilio, andando a trovar la forella in Proventa». Ne volte il Re dar udienza agli Eletti della Cirtà, ma volle che fofferro turti mutati, e che i nuvià Eletti nulla faceffero fenza conferire cal Velcovo di Varadino Ungaro. Dapo cue meli pafsò in Puglia, dove colitus fuo Viccrio Corrado Lupo Barone Tedelco; e dopo aver coffitutio Coffellano del Caftel nuovo Gilforte Lupo fratello di Corrado, e fatte molte preparagioni in diverfi laughi del Regno, imbaracandos in Barletta sì d'una forriffifma Galea pafsò in Schiavonia, ed indi in Ungheria, non effendo dimorato che poco più di quattro meli nel Regno.

În questo mezzo giunta la Regina Giovanna alla Corte del Papa in Avignone, su acolta col marito benignamente da Clement, il qual le dispensò a' legami della consanguinità per lo matrimonio contratto, e la Regina in Concilloro pubblico difese con tranta finendia la carda sua, che il Papa ed il Collegio, che avean avuto in mano il processo fatto contra l'ilippa Cattanese, e Roberto suo fissiuo-lo, e conosciuto che la Regina non era nominata, nhe colpata in cosè alcuna, tenneco per fermo ch'ella fosse innocente, e pigliaron la protezione della canda sua, s'endendo fubito un Legasto Apositolico pressi al Re-Lodovico a trattar-la pace. Questi lo trovò trato o che sosse la morte del fretello, o per l'amor del Regno, che lo teneva per suo, perchè il picciolo Caroberto poco dopo giunto in Ungheria era morto; ma non per ciò il Legasto volle partis i, e cercò di di in si mollissica.

re l'asprezza dell'animo del Re.

Intanto i Napolitani avendo intefa la buona volontà del Papa verfo la Regina, e veggendofi maltrattati dal Castellano, e dal Luogote. nente del Re, cominciaron a sollevarsi, e molti si partirono ed andaron a trovare la Regina fin in Provenza, ed a confortarla che ritornasse. Non mincarono ancora molti Baroni con meffi, e con lettere di chi amarla; il che giovò molto alla Regina, perchè mostrando queste lette re al Papa, gli confermarono l'opinione che teneva dell'innocenza lua-Onde la Regina afficurata del favor del Papa, e della volontà degli uomini del Regno, cominciò a ricuperar insieme la sama e la benevolenza de' fudditi. I Popoli di Provenza, e degli altri Stati di là de' monti, secero a gara a presentarla, e sovvenirla di denari, de' quali stava in tanta estrema necessità, che vendè al Papa la Città d'Avignone, e col prezzo di quella, e co' denari presentatigli, sece armare dieci Galee, e presa comiato dal Papa, insiem col suo marito partifsi. Il Costanzo narra che donò, non vendè al Papa ed alla Chiesa la Città d' Avignone. Ma Leibnizio, e Lunig avendo impresso l'istrumento stipulato in Avignone, è manisesto che questa Città col suo distretto elsersi venduta, e non già donata; e stante l'estremo suo bisogno, ella si concontentò del prezzo offertogli di ottanta mila fiorini d'oro di Firenze; esprimendosi che tutto il di più che valesse, lo donava con pura, sem-

plice, ed irrevocabile donazione.

Nel dar a Luigi la benedizione il Papa lo chiamò Re di Gerusalemme e di Sicilia. Onde ambedue lieti, e pieni di buona speranza andaron ad imbarcarsi in Marsiglia, e giunti a Napoli con venti prosperosi, la Città tutta uscì ad incontrarla nel Ponte del picciolo Sebeto. Discess a terra suron condotti sotto il baldacchino in una casa apparecchiata al Seggio di Montagna. Vennero molti Conti e Baroni a vifitarla, e ad offerirsi di servire a cacciar gli Ungari. La Regina ed il Re rimunerarono tutti quelli che aveano moftrat' affezione al nome loro, con privilegi, titoli, onori, e dignità, e fovra tutto i Cavaliere giovani suoi coctanei. In questi tempi cominciò ad introdursi fra noi di darsi a' Baroni il titolo di Duca, perchè prima non era in usanza. che quello di Conte, ed il titolo di Principe, o di Duca, era de' foli Reali; ed il primo fu Francesco del Balzo, che fu fatto Duca d' Audria, ed il secondo fu il Duca di Sessa. Niccolò Acciajoli Fiorentino fu creato G. Sinifcalco del Regno. Furon prefi i Castelli, eccetto Castelnuovo che su affediato. E fatta una buona compagnia di Conti e Baroni, e del fiore della gioventù Napolitana, lasciato l'assedio, cavalcò il Re Luigi contro il Conte d'Apici, e quello debellato, passò in Puglia, e presa Lucera andò a Barletta. Fu lungamente con non minor ferocia, che ardire, guerreggiato in Puglia, ed in Terra di Lavoro . Corrado Lupo tosto avvisonne il Re d'Ungheria , il quale fu tanto presto, che giunse in Puglia pria che si sapesse; e giunto che su, si trovò al numero di dieci mila cavalli, e pedoni, narra il Villani, quas' infiniti. Si accese perciò più fiera ed ostinata la guerra, infin che stanchi l'un partito e l'altro, finalmente diedero apertura a Papa Clemente d'interporre fra i due Re trattati di pace.

spedi pertanto il Pontefice dee Legati, i quali avendola maneggiata, non poteron allora ottener altro che tregua per un anno; onde il R. Lodovico ritoro il Ungheria, lalciando prefidio alle Terre, che fi teneano con le fue bandiere. Ma poiché fa in Ungheria, o che fofie dedireza del Legato, che gli ti fempre apprefilo, o che fofie il diegno di far guerra al Veneziani, ch' avean occupate alcune fue Terre in Dale nazia, conceffe in fine la pace a Re Luigi, e dail a Regina Giovanna, rilafciando in grazia del Papa turte le fue pretenfoni, e liberò i cinaria principi Renli, ch'erano fiati quattro anni carcerati al Cafello di A.1. 131; Vigrado. Fu conchiufa quefla pace in Aprile di quet'i anno; ed alcani al ggiungono, che avendo condennato il Papa, come mezzo della pace, il Re Luigi e la Regina Giovanna a pagare 300 mila fiorini al Re d'Ungheria per le frefe della guerra, e gli magnanimamente ricosò

di pi-

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XIV.

di pigliarli, dicendo che non era venuto nel Regno per ambizione, uè per avarizia, ma folamente per vendicare la morte del fratello, nella qual vendetta avendo fatto quanto gli pareva ene conveniffe, non cercava altro, di che fu lodato e ringraziato dal Papa, e dal Collegio.

Il Re Luigi, e la Regina Giovanna mañdaron Ambaficadori a eria graziare il Papa e l' Collegio, e a dimandargli un Legato Apoflolico per coronarii. Il Papa deputò a ciò il Velcovo Brearenfe, e nel dì A.J. 1372 77 Maggio, felda della Pettecofte, il Legato con gran pompa unfe e coronò il Re e la Regina nel luogo preparato, con concorfo fenza numero da tutte le parti del Regno per follovarifi dalle calamità paffete d'incendj, morti, e rapine, e godere delle molte gioftre, giucchi d'arme, e conviti tatti; e poi dalla Città e Baronaggio fia giurato omaggio al Re ed alla Regina, i quali fecero generale Indulto a tutti coloro, che nelle guerre paffate avvan figuite le parti del Re d'Ungheria; ed il Re Luigi in memoria di quella Coronazione infiitul la compagnia del Xudo, nella quale fi ferifero da 60 Signori, e Cavalleri Napolitasi.

## § II. Nuova guerra in Sicilia , Pace seguita .

Refcendo nella Sicilia le difcordie per la debolezza del picciolo Re D. Luigi, ed effendo divisi tutt'i Baroni, ed i Popoli dell' Isola, si lasciò la cultura de campi, ch'è la principal entrata di quel Regno, e tutti gli altri traffichi e guadagni , e s'attendea folo a ruberie , incendi ed omicidj; onde procedeva non folo la povertà e miferia di tutta l Ifola, ma la povertà e debolezza del Re, non potendo i Popoli supplire non folo a'pagamenti estraordinari, ma nè anco a'foliti, ed ordinarj . Quindi avvenne, che i Baroni dell' Isola si divisero in due partiti, dell'uno erano capi i Catalani, che s'avean usurpata la tutela del Re: e dell'altro quelli di Cafa di Chiaromonte, ch'erano tanto potenti , che tenevano occupate Palermo, Trapani, Siracusa, Girgenti, Mazzara, e molte altre Terre delle migliori di Sicilia; e benchè non fossero scoverti nemici del Re, fignoreggiavano quelle Terre d'ogn'altra cosa, che dal titolo in fuora. Meffina, la qual'era principal Città di quelle che il Re possedeva, non potendo soffrire l'acerbo governo del Conte Matteo di Palizzi , volt'i Cittadini in tumulto , andaron fino al Palazzo Reale, e l'uccifero; e gli altri Baroni appena poteron salvare se steffi, e la persona del Re, ritirandos in Catania. Con l'esempio de Messinessi Sciacca uccise aneor i Ministri del Re che v'erano: e perchè di questo moto era flato autore il Conte Simone di Chiaromonte, e conosceva che contro di se sarebbe voltata tutta l'ira del Re e del suo Consiglio, mandò a Re Luigi in Napoli, chiamandolo non all'impresa di Sicilia, ma ad una certa vittoria, avvifandolo che le cofe di quel Regno flavano in

Tom. II. G g

ORIA

274 tali termini, che con ogni poca forza sarebbesi conquistata.

11 Re Luigi, e'l Regno per le paffate guerre non men de Siciliani si trovavano disfattir, e quelle forze che a tempo di Roberto eran cotenti ed unite, ora per la presenza di tanti Principi Reali, tra quali 'era diviso il Regno, eran deboli e disunite. Onde non pote mandarvi quel numero di gente e di vettovaglie, che sarebbero state necessarie a tanta impresa; nulladimanco vi spedi il G. Siniscalco Acciajoli con cent' uomini d'arme, e Giacomo Sanseverino Conte di Melito con 400 fanti sopra sei Galee, e molte Barche cariche di vettovaglie. Giunti cofloro in Sicilia, col favore del Conte Simone se n'andarono a Melaz-

A.J. 1354 zo, e l'occuparono; paffaron a Palermo con gran parte di vettovaglie, e furon ricevuti; que'di Chlaromonte fecero alzar le bandiere di Re Luiei a Trapani, a Siracula, ed a tutte l'altre Terre, che tenean essi.

Il Re D. Luigi venuto fra pochi dì a morte, fu gridato Re Federico suo ultimo fratello, che non avea più di tredici anni , ed era fotto il governo de' Catalani, per opra de' quali effendo sbandito da Meffina Niccolò Cesario capo di partito molto potente, egli ancora segul la parte del Re Luigi; ed avuta intelligenza con alcuni de' suoi seguaci, di notte entrato in Messina con alcuni soldati e aderenti de' Chiaromenti , affaltò i fuoi nemici. Il popolo levatofi a rumore , diede faciltà di poter intromettere 200 cavalli, e 400 fanti, mandati dal G. Siniscalco e da' Conti di Chiaromonte, e cacciandone quelli della faziome contraria e s'alzarono le bandiere del Re Luigi . Questi tosto ch'ebbe l'avviso della presa di quella Città, venne subito colla Regina Giovanna a Reggio in Calabria, mandando al G. Sinifcalco 50 altre lance, e 300 fanti, e molta vettovaglia a Messina, che n'avea grandissima necessità. Fu tanta l'allegrezza de' Cittadini, che affaltarono i Castelli di S. Salvatore, e di Mattagrifone, quali suron stretti a rendersi con due forelle del Re Federico, Bianca, e Violante, le quali con onorevol compagnia furon mandate a Reggio alla Regina, da cui furon con molta cortelia ricevute, e trattate. Parve al Re di paffar con la Regina il Faro, e nella Vigilia della Natività del Signore entrarono in Messina con gran pompa, e furon alloggiati nel Palazzo Reale, dove colle folite ce-

a. J. 1356 rimonie fu giurato omaggio e fedeltà da tutti .

Pochi di dapoi vennero il Conte Simone, Manfredi, e Federico da Chiaromonte, che il Re onorò molto, come capi della famiglia ed autori dell'acquifto di quel Regno; ma defiderando il Conte Simone, che Re Luigi gli desse Bianca sorella del Re Federico per moglie, e perfuadendoli che non dovesse negarla per li meriti suoi, e quasi per prezzo d'un Regno, confidentemente ne parlo al Re. Questa richiesta parve di molta importanza, non per se stessa, ma per quelle conseguenze, che avrebbe potuto portar seco tal matrimonio ; poichè essendo il Re DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XIV.

Pederico ultimo della stirpe de'Re di Sicilia della Casa d' Aragona , e di età, e di fenno tanto infermo, ch'era chiamato. Federico il Semplice, poteva agevolmente succedere, che aggiungendosi alla potenza del Conte Simone la ragione, che gli portava la moglie, n'avesse caeciato l'uno e-l'altro Re; onde allora nè volle negarlo, nè prometterlo, ma tra pochi di gli offerse per moglie la Duehessa di Durazzo. Veggendosi dunque Simone con tale offerta escluso, ne prese tanto sdegno e rammarico che se ne morì di là a pochi dì, e gli altri di quella samiglia cominciaron a rallentarfiedall'affezione del Re Luigi . Questi intanto mandò ad affediare Catania, dov' era il nuovo Re con tutte le poche forze sue; ma effendo state rispinte le genti sue, e disordinate e rotte, su fatto prigione ancora Raimondo del Balzo Conte Camerlengo, ed appena scampò il G. Siniscalco Acciajoli. Questa nuova recò gran dolore al Re Luigi, il quale tolti gli ornamenti della moglie andò a far denari per riscattare il Conte; ed avendo poi mandato l'Araldo al Re Federico con la taglia che si dimandava del Conte, Federieo non volle che si piglialfe taglia, ma rispose che non v'era altra via per la liberazione del Conte, che il cambio della libertà delle due sue sorelle. Luigi che amava ellremamente il Conte, si contentò di mandarne le sorelle oporevol-

mente accompagnate fin in Catania.

Tra quello tempo le novità che siecessero nel Regno, obbligaron:
Re Luigi a tornar in Napoli, lassiando Capitan Generale in Sieilia il
figliuolo del G. Sinisalco Acciajoli, e giunse con la Regina in Napo-

li in Agosto. Cominciavano di bel nuovo in questo Regno a forger di- A. J. 1357 fordini poco meno di quelli furon a tempo degli Ungheri. Il Principe di Taranto, che per effer fratello maggiore del Re, avea preso in odio. e perseguitava molti Baroni, i quali volcan conoscere soli Re Luigi, e la Regina Giovanna per Signori, e non lui, che si tenea di poter governare il Re e la Regina. Luigi di Durazzo cugino del Re, veggendon stare nel Regno come povero Barone insiem con Roberto suo fratello, fi uni col Conte di Minervino, che falito in tanta superbia avea occupato la Città di Bari, e s'intitolava Principe di Bari, e Palatino d' Altamura, e mantenea una buona banda d'uomini d'armi con tanti cavalli, che gli parea poter competere eol Principe di Taranto e col Re; e per poter mantenere quelle genti andava discorrendo per le più ricche parti del Regno, e taglieggiando le Terre, senz'aver rispetto alcuno al Re ed alla Regina. Si vide perciò Re Luigi impegnato a rcprimere la superbia di costui, e dopo vari fatti d'arme, finalmente represse i ribelli, e Luigi di Durazzo rimanendo solo, e senza forza, su a J. 1358 riconciliato col Re e colla Regina .

I Siciliani del partito del Re Federico fecero che il loro Reprendesse per moglie la forella del Re d'Aragona, la quale poco visse. In-G g 2 queI S T O . T A

questo mezzo per una parentela, che feron i Chiaromonti col Conte di Vintimiglia, capo del partito del Re Federico, si cominciò a trattar la pace fra quello Principe e la Regina Giovanna dopo la morte del Re A. J. 1372 Luigi , la quale dopo varj maneggi fu finalmente conchiusa colla mediazione di Gregorio XI fotto queste condizioni : Che Re Federico s' intitolasse Re di Trinacria: che pigliasse per moglie Antonia del Balzo fioliuola del Duca d' Andria, e della forella del Re Luigi: che riconofcesse quel Renno dalla Regina Giovanna, ed a tal segno dovesse paparle nel giorno di S. Pitro tremila once d'oro ogni anno : e quando il Reeno di Napoli foffe affalito, pagare cento uomini d'armi , e dieci Galce armate in difesa di quello. All'incontro che dalla Regina Giovanna foffero restituite tutte le Città, Terre, e Castella, che sin a quel giorno erano state prese, e si teneano colle bandiere sue. Scrive Lunig, che Gregorio XI nel dar la formula del giuramento di fedeltà, prescrisse al Re Federico altre leggi e condizioni così pelanti, specialmente intorno alle appellazioni di tutte le cause Ecclesiattiche di doversi portar in Roma, che fe questa Bolla avesse avuto luogo, non vi sarebbe rimaso in Sicilia vestigio alcuno del Tribunal della Monarchia.

Questo su l'ultimo termine delle guerre di Sicilia, che durarono fanti anni ton tanto spargimento di sangue, e con spesa inestimabile. Ma è da notare, che il Regno di Sicilia preteso da Romani Pontefici loro feudo, onde fecero tanti aforzi per levarlo dalle mani de'Re d'Aragona, ed a questi tempi reso ligio e tributario a' Re di Napoli, col correr degli anni fi foffe totalmente fottratto non meno dalla foggezione degli uni, che degli altri, che ora vien riputato più libero ed indipendente, che il Regno stello di Napoli. Poiche dopo il famolo Vespro Siciliano, i Re d'Aragona non richiesero più Investitura dalla Sede Apostolica per quell' Isola, ed anche dopo fatta questa pace nemmeno la ricercarono; ed in fatti morto il Re D. Federico, non lasciando prole maschile, e succeduta in quel Regno pell'anno 1277 Maria sua figliuola, nè Regina di Trinacria voll'effer nomata, nè Investitura alcuna prese da' R. Pontefici . L'istesso su fatto da Martino I d'Aragona, che nell'anno 1401 succede a Maria, e da Martino II suo successore. E morto questi senza figliuoli, essendo stato nell'anno 1411 eletto Re d' Aragona, di Valenza, e di Sicilia Ferdinando d' Aragona figliuolo di Giovanni Re di Castiglia, questi tramandò al suo figliuolo Alsonso, il quale nell'anno 1416 succede in tutt'i suoi Regni, anche coll'ifteffe condizioni il Reame di Sicilia, non ricercandone da Pontefici R. Investitura alcuna, siccome secero tutt'i loro successori; tanto che nel Regno di Sicilia così per desuetudine, che per contrario uso, si è quella affatto tolta ed abolita, di modo che oggi quel Regno rimane totalmense libero ed indipendente. Tanto meno le condizioni poste nel Tratta-

O 0

DEL REGNO DI NAFOLI PAR. II CAP. XIV. 227 to d'effer dipendente e tributari «d' Re di Napoli furon mai adempire, nè ebbero alcuna efecuzione; ma que' Re s' ivitiolarono fempre di Sicilia utra Pharma, chiamando il Regno Napolitano Sicilia citra Pharma. Ed effendo quelli due Regni dipoi unti nella perfona di Alfonfo I d'Aragona, egli fu il primo che incominciò ad intitolarfi Re dell'uma e dell'altra Sicilia.

Mentre durava questa guerra, Re Luigi ammalatosi di febbre acutissima venne a morte, non avendo più di 43 anni. Il sito cadavere su
mandato nel Manastero di Monte Vergine presso Avellino, e su seposito
te appresso la spostura dell'imperardice Marapheria sis mandre. Non la 4-1-136a
feiò figlicolt perche due semmine procreate colla Regina Giovanna morirono in fastisi. Poco dopo morì il G. Sinifiato Niccolo Acciajoli,
uomo di gran senno e valore, cal cui consiglio si eran governati e sa
flecuti nel 7 rono del Regno Re Luigi, e la Regina Giovanna.

Mori non molto dopo in Napoli il Principe di Taranto, e lasciò erede del Principato, e del titolo dell'Imperio Filippo suo fratello terzogenito. Questo Principe poco innanzi avea tolto per moglie Maria forella della Regina, la quale poco dopo morì ; onde tolse la seconda moglie, che fu Elifabetta figliuola di Stefano Re di Polonia, colla quale viffe fino al 1268, anno della fua morte; nè lafciò di fe figliuoli, onde il Principato di Taranto col titolo dell'Imperio rimafe a Giacomo del Balzo figliuolo di Margherita fua forella, e di Francesco Duca d' Andria . Morì ancora Luigi di Durazzo Conte di Gravina e di Morcone, il quale lasciò un figlinolo per nome Carlo, che su poi Re di Napoli . Poco appresso morì in Francia Roberto Principe della Morea, fratello del Conte, amendue figliuoli di Giovanni Duca di Durazzo. Onde di così numerofa progenie del Re Carlo II non rimafe altro maschio, che Lodovico Re d'Ungheria, e Carlo di Durazzo figliuol di Luigi . Non guari dopo si vide perduto tutto ciò, che questa progenie poffedeva in Grecia; poichè ritenendosi per anche Corfu e Durazzo, avendo la Regina Margherita moglie del Re Carlo di Durazzo, mentre suo marito era gito in Ungheria, ed ella governava, fatta prendere una nave de' Veneziani, nè volendola reftituire, ma ritenendolela con tutte le mercatanzie, che v'erano di molta valuta, diede occasione a' Veneziani, che dopo la morte del Re, con questa scusa occupassero il Ducato di Durazzo, nel quale finì di perdersi quanto la linea di Re Carlo I avea posseduto in Grecia.

## III Ribellione del Duca d' Andria.

R Imasa vedova la Regina del Re Luigi di Taranto, i Baroni cominciaron a confortarla che prendesse marito, non solo per sostegno dell'autorità Reale, che per far pruova di lasciar successori per quiete del Regno, e così fu tofto destinato per suo marito l'Infante di Majorica Giacomo d' Aragona, giovane bello e valoroso. Onde parea che csfendo la Regina di 36 anni, si potesse sperare che avessero insieme a far sigliuoli : e-conchiuso il matrimonio venne lo Sposo su le Galee di Na-A.J. 1363 poli in quest'anno, e fu da' Cittadini ricevuto come Re. Sposò egli la Regina, e da lei fu creato Duca di Calabria. Ma questo matrimonio fu poco felice; poichè guerreggiando il Re di Majorica con quello d' Aragona suo cugino per lo Contado di Rossiglione, e di Cerritania, volle il novello marito della Regina andar a fervire il padre in quella guerra, ove prima fu fatto prigione, e poi riscosso dalla Regina, tornandovi la feconda volta vi morì. Restò molti anni la Regina in veduità, e governò con tanta prudenza, che acquistò nome della più savia Reina, che sedesse mai in sede Reale; per la qual cosa quasi risoluta di non tentare più la fortuna con altri mariti, cominciò a penfare di stabilirsi fucceffore nel Regno.

Si avera ella altevata in Corte Margherita figliuola ultima del Duez di Durazzio, e di Maria fua forella, e quelta pensò di dare a Carlo di Durazzio con diffenfazione Apollolica, poichè erano tra loro fratelli cugini. Ma quello fuo penfiere fu per qualche tempo impedito, perchè avendo il Re d'Ungheria querra co'Veneziani, mandò a chinarre Carlo

di Durazzo per servirlo in quella guerra.

Parendo ad ogh' uomo di potre agevolmente opprimere una donna, rimafa fola col peio del governo d'un Regno; fu turbato in prima da Ambrofio Vifconte figliuol baftardo di Bernabo Signore di Milano, il quale entrato nel Regno, per la via di Abrutzo con dicci mila cavalli, ed occupate per forza alcune Terre di quelle contrade, camminava in-mani con incredibile danno e fipavento. Ma la Regnio con quel fuo animo virile e generolo toflo lo repreffe, poichè unite come poté meglio fue truppe fotto il comando di Giovanni Malataca da Reggio, fa-mofo Capitano di quel tempo, ficonfife l'efercito nemico, e litoro il Regno da tale injuvalone.

Questa vittoria reco grand'allegrezza alla Reina, la quale trovandosfi ora nel più quieto staro, volle andar a vistare gli Stati di Provenza, e gli altri che possedeva in Francia, ed ando principalmente in Avignone a vistare il Papa Urbano V, che ad Innecezzio VI, Successor di Clemante VI, era succedutto, del quale si accosta con onore. Poi ef-

endo

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XIV.

fendo flata alcuni mesi a vistare tutti que Popoli, se meritornò in Napoli molto contenta, per aversi lasciato il Papa benevole ed amico.

Giunta in Napoli mandò in effetto il matrimonio di Carlo di Duranto con Marpherita fua nipote, modrando a tutti interzione di voler lafciare a loro il Regno dopo la fua morte. Ma non per queflo Carlo lafciò il fervizio del Re d' Ungherita, anti con bonon licenza e volontò della Regina tornò nella Primavera di quefl' anno a fervire quel A-1-1370 Re contro i Veneziani, lafciando Margherita con una fancilla di eirac fei mel chiamata Maria, e lei gravida, la quale nel principio del feguente anno garrott un'altra figliuola chiamata Gioranna, come la Re-

gina fua Zia, che poi fu Regina di Napoli.

Mentre il Regno stava per rifarsi, su tutto sconvolto per una guerra intestina, che su cagione di molti mali. Essendo spenti tutti gli altri Principi Reali , rimase gran Signore Francesco del Balzo Duca d' Andria, perchè, come si disse, colla morte di Filippo Principe di Taranto suo cognato, ch' avea lasciato erede Giacomo del Balzo suo figliuolo, come Tutore di lui possedeva una grandissima Signoria, e per ciò era divenuto formidabile a tutt'i Baroni del Regno; onde pretendendo che la Città di-Matera appartenesse al Principato di Taranto , la quale era poffedut'allors da un Conte di Cafa Sanieverino, andò con genti armate, e la tolse di fatto a quel Cavaliero, minacciando ancora di torgli alcune altre Terre convicine. Per quelto infulto i Sanfeverini , che per numero di Personaggi, e di Stati erano i più potenti Baroni del Regno, ebbero ricorfo alla Regina, la quale mandò fubito a dir al Duca, che si contentasse di porre la cosa in mano d'Arbitri, ch' ella eleggerebbe non fospetti e non volesse mostrare far poco cento di lei. Ma il Duca rifiutando ogni partito, volle perfiftere nella sua pertinacia de voler la Città per forza. Onde la Regina dopo aver chiamati tutt' i parenti del Duca, e adoperati più mezzi pria di venir ad usare i termini della giuftizia, poiche vide l'oftinazione del Duca, comando che fosse citato; e continuando il Duca nella solita contumacia, voll' ella un dì a ciò deputato sedere in sedia Reale con tutto il Consiglio attorno, e profferire la fentenza contro del Duca come ribelle. Fatto ciò, ordino a' Sanseverineschi, che doveffero andare ad occupare non solo la Città lor tolta, ma quante Terre avea in Puglia il Duca in nome del Fisco Reale, come giustamente ricadute alla Corona per la notoria ribeslione di lui. Bisognò contrastar lungamente per debellare il Duca , il quale s'era posto in difesa; finalmente gli fu sorza, debellato che fu; fuggirfene dal Regno. Onde la Reina avend'occupati tutt'i fuel Stati, ed effendoss a lei refe Tiano e Seffa , per rifarti della spesa ene avea atta in questa guerra, vendè Sessa a Tommaso di Marzano Conte di Squillact per 25 mila ducati, e Tiano per 15 mila a Goffredo di Mar249 I s T O R I A Zano Conte d' Attif; ma a Tommafo conceffe il titolo di Duca fopra Seffa, e fu il fecondo Duca nel Regno dopo quello d'Andria. Manob anocra a pigliar la poffeffione del Principato di Taranto, perchè lipiciolo Principe, dopo la fuga del padre, a'era ricovrato in Grecia, dove poffedeva alcune Terre.

Il Duca d'Andria non si ristette di tentar nuove imprese; poichè effendo ad Urbano V succeduto Gregorio XI suo parente, ebbe ricorso a collui, dal quale fu ben accolto, e parte con denari ch'ebbe da lui fotto spezie di suffidio, parte con alcuni che n'ebbe dalle Terre, che possedea in Provenza, se ne ritornò in Italia, dove se gli offerse gran comodità di molestare il Regno e la Regina, perchè trovandosi allora l'Italia in pace, molti Capitani di ventura Oltramontani stavano senza foldo, talche ebbe poca fatica con quella moneta ch'avea raccolta, ma con affai più promeffe, a condurgli nel Regno. Entrovvi egli con 15 mila fanti e cavalli, e giunfe a Capua pria che la Regina avesse tempo di far provvisione alcuna; onde non solo tutto il Regno su posto in iscompielio, ma la Città di Napoli istessa in grandissimo timore, Contuttociò la Regina, ch'era da tutti amata, si provvide ben tosto per la difesa, e già s'apparecchiava d'unir l'esercito a Nola, quando il Duca avvicinandosi ad Aversa, andò a visitare Raimondo del Balzo fuo Zio G. Camerario del Regno, persona e per l'età, e per la bontà venerabile, e di grande autorità, il quale stava in un suo Casale detto Cafaluce. Questo grand' uomo tosto che vide il Nipote. cominciò ad alta voce a riprenderlo, e ad efortarlo, che non voleffe effer infieme la ruina, e'l vituperio di Cafa del Balzo, con feguire un' imprefa tanto folle ed ingiusta; perchè ben avea inteso, che le genti ch'egli seco conducea, eran ben molte di numero, ma pochiffime di valore, nè potrebbe mancare che non fossero sconfitte dalle forze della Regina, e di tutto il Baronaggio del Regno, al qual'egli era venuto in odio per la fuperbia fua intopportabile. Il Duca sbigottito alle parole del buon vecchio non seppe altro che replicare, se non che quel che sacea, era tutto per riavere lo Stato suo, il quale non si potea altrimenti per lui ricuperare, per molto ch' egli avesse pentimento della ribellione. Replicò il Zio, che questa via presa non era buona, e che 'l meglio era cedere, e cercare con interceffione del Papa di placare l'animo della Regina . Valle tanto l'autorità di quell'uomo, che'l Duca prese subito la via di Puglia colle genti che avea condotte, fotto scusa di voler ricuperare le Terre di quella Provincia; e come su giunto alla campagna d'Andria proccurò che gli fosse posto in ordine un naviglio, in cui disceso alla marina s'imbarcò, e ritornò in Provenza a ritrovar il Papa. Le genti che avea condotte, trovandosi delute, si volsero a saccheggiare alcune Terre picciole, per indurre la Regina ad onesti patti; e perchè ella

DER REPRINO DI NAPOLI PAR. II CA.º XIV.

defiderava molto la quiete, patreggiò con loro, che ulciffero fuori del
Regno pigliandofi do mila fiorini. Quefte cofe avvennero fin all'anno, a.J. 1375
anel quale mori Raimondo del Balzo G. Camerario. La Regina n'ebb
gran dispiacere, e creò in suo luogo G. Camerario Giacomo Arcueci
Signore della Cirignola.

La Regina, o che le fosse venuto in sospetto il troppo amore di Carlo di Durazzo verso il sed d'Ungheria, e che temesse di que che poi successe, o che consesse di consesse di

per molti giorni fi feron felte.

Quelto martimonio dilpiacque affai a Margherita di Durazzo, la
quale in quel tempo veca partorito un figliuol mafehio, che su poi Re
Ladislao. La Regina per mostrare amorevolezza al marito, gli dono lo
Stato del Principe di Taranto, ricaduto per la ribellione di Giacomo
del Balzo figliuelo del Duca d'Andria, quale Stato era mezzo Regno.
Dopo quelte nozze si visse due anni nel Regno quietamente, e la Regina diede secondo marito a Giovanna di Durazzo sua nipote primogenita del Duca di Durazzo, e della Duchessa Maria sua forella, il qua-

le fu Roberto Conte d'Artois figliuolo del Conte d'Arras.

§ IV. Scisma de Papi di Roma, e di Avignone.

I vide il Regno negli anni seguenti in maggiori confusioni e disordini per quel famoso Scisma che nacque, e che durò poi sin al Concilio di Costanza. Avea Papa Gregorio XI trasserita la Sede Apostolica da Avignone, ov' era flata da Clemente V fin dall' anno 1305 traslatata e dimorata 72 anni, in Roma, ov'egli giunse il di 17 di Gennajo di A.J. 1377 quest' anno. Quivi egli morì a 27 Marzo dell'anno seguente. I Roma- A. J. 1378 ni, che avean patito molto danno perla Sede flabilità in Francia, vollero servirsi dell'occasione di stabilira nella loro Città, proccurando che dovess' eleggersi un Romano, o Italiano. All' incontro veggendo che in Roma non v'erano più che sedici Cardinali, de' quali dodici Oltramontani, e quattro Italiani, dubitarono, ch'effendo maggiore il numero de' primi , l'elezione potesse cadere in favor d'un Italiano , levaron un tumulto, presero l'armi, e quando i Cardinali furon entrati nel dì Tom. II. H h 5 Apris

ISTORIA

343 y Aprile nel Concluse, circondaron il Palazzo, e gridarcao Remeno Ia voglianos. Il piorno feguente: il Pepolo circondo di nuovo il Concluse, minacciando dei genomo le porte, e di tegliar a pezzi i Cardinali Francisci dei genomo un Papa Romano o Italiano. I Cardinali inti-corditi lo promifero al Popolo, ma con protella fra loro, che l'elezione non dovelle valere per la violenza, che loro fi faceva. In farti clef-fro perfona fuori del Collegio, che per la fua poc'abilità potes' effer con facilità cacciata dal Papato. Quelli fiu Bartolommeno Priganno Arcivefecovo di Bari, nato in Napoli, fecondo Panvinio, da vili parenti. Viffe quali fempre in Francia perfo la Corte cel Papa nella Cancelleria Apollolica, indi fatto Arcivefecovo d'Acerenza, passo poi a quello di Barica.

Effendofí sparfa la voce in Roma che l' Arcivescovo di Bari era stato cletto, il Popolo consondendolo con Gior di Bar Francese, Cameries er meggiore del Papa defunto, cominciò di nuovo a far violenze. Il Cardinal di S. Pietro comparì alla finestra del Conclave per placare il tumulto, e molti vedendolo, differo: Questi è il Cardinal di S. Pietre sibito il Popolocacio credette che quegli fosfi el Cardinale cletto, e si pose a gridare, vivas vivas S. Pietro: Il Popolo ruppe le porte del Conclave, arrestò il Cardinale, rubb i loro mobili, domandando sempre un Cardinal Romano. Alcuni domestici de Cardinali avendo lor detro : me avete voi il Cardinali S. Pietro ? egiption lo prefeco, lo vestirono degli abiti Pontificali, lo posero su l' Altare, ed andaron all' adorazione, henché gridaffe ch' egil non era Papa, ed efferlo non volva. I Cardinali duranon fatica a laivarsi, chi nelle loro case, chi nel Castel S. Angelo.

L'Arcivescovo di Bari divenuto in un tratto superbo ed austero, e molto aftuto, conoscendo l'intenzione de Cardinali, si sece subito il giorno seguente acclamare da alcuni Cardinali, violentati a farlo da' Magifrati. Egli prese il nome d'Urbano VI, e scrisse a tutt'i Cristiani notificando loro l'elezione fatta, e tenne per lo principio molto a freno i Cardinali, dubitando di quel che poi fuccesse, cioè che avrebbero penfato a cacciarlo dal Papato. Dall'altra parte i Cardinali scrissero segretamente al Re di Francia, ed agli Principi Cristiani, che l'elezione era nulla; e poco dopo fotto pretesto di fuggire i calori della State, i dodici Cardinali Oltramontani ufciren l'uno dopo l'altro da Roma nel mese di Maggio e si portaron in Anagni. Ma il Cardinal Orsino fratello del Conte di Nola, fotto scusa di venir a visitare i parenti nel Regno, impetrò da Urbano licenza, e venne a trovar la Regina; e su la certa credenza, che i Cardinali avrebbero rivocata l'elezione, cominciò a pregarla, che in tal caso avesse voluto intercedere co' Cardinali Provenzali, che avendosi da fare nuova elezione, per foddisfazione del Popolo Romano avessero creato lui. La Re-

La Regina come donna favia e prudente non si mosse alle richieste del Cardinale, anzi mandò a Roma Niccolò Spinelli Conte di Gioja G. Cancelliere del Regno a rallegrarfi con Urbano della fua elezione , e a dargli ubbidienza. Ma questo Papa mostrò far poco conto di quest' ufficio della Regina, e del G. Cancelliere, trattandolo incivilmente: questi se ne torno tanto mal soddissatto, che giudicandolo indegno del Papato. si crede che d'allora pensò ad esser ministro dell' elezione d'un altro Papa. Si aggiunse a questo, che pochi giorni dopo essendo andato il Principe Ottone a Roma a visitarlo, su trattato poco onorelvolmente.

Il Duca d'Andria si trovav' allora in Roma in bassa fortuna, ed avendo conosciuto l'animo del Papa poco amico della Regina, cominciò a trattar con lui che si chiamasse Carlo di Durazzo all'impresa del Regno. Urbano mandò ad invitar Carlo, che stava nel Trivigiano a guerreggiare co'Veneziani, che venisse armato in Roma, perchè egli avea deliberato di privar la Regina Giovanna del Regno, e chiuderla in un Monastero, con dar a lui l'Investitura e possesso del Regno. Carlo si mostrò freddo in accettar l'impresa, perchè dall'un canto lo stringea la pietà della Regina, e li benefici ricevuti, meritevoli di gratitudine dall' altro la difficoltà dell'impresa.

Di questa pratica la Regina n' ebbe avviso, onde deliberò col suo Configlio di provvedervi. Niccolò di Napoli, ch' era il primo d' autorità nel Configlio, propose, che per divertir il Papa da quell'impresa, s' incitaffero i Cardinali a far nuova elezione. Onorato Gaetano Conte di Fondi applaudi la proposta; la cosa su subito conchiusa, e su deliberato, che si tenesse un Concilio nella Città di Fondi. I Cardinali Francesi, che s' eran portati in Anagni, subito ivi giunti dichiararono nulla l'elezione d'Urbano; onde tollo che intelero il trattato fatto in Napoli , vennero tutti a Fondi , dove trovaronsi co' tre Cardinali Italiani ,ed entrat' in Conclave il di 20 Settembre, fu eletto Roberto Cardinal di Ginevra di Nazione Alemana. Tutt' i Cardinali, eccetto i tre Italiani, gli dicdero i loro suffragi, pres'egli il nome di Clemente VII. e su coronato il di 21. Era egli fratello d' Amadeo Conte di Ginevra, Di qui cominciò lo Scisma.

Urbano rimasto solo col Cardinal di S. Sabina si mantenea nel possesso di Roma; ma il Castel S. Angelo stava per Clemente. I Romani l'affediarono, lo prefero, e lo demolirono, Urbano fece fubito nuova elezione di Cardinali, e scriffe a tutt'i Principi Cristiani, notificando la ribellione de' Cardinali, e persuadev'ad ogn' uno che sosse il Papa eletto tenuto per Antipapa, ed i Cardinali per Eretici e Scismatici, e privati d'ogni Dignità ed Ordine Sacro, I Cardinali ch'egli creò, furon la maggior parte Napolitani e del Regno, e tra gli altri Fra Niccolò Caracciolo Domenicano Inquisitore nel Regno di Sicilia , Filippo Hh 2

ISTORIÁ

2.44 reforvo di Bologga, Guglicimo da Cajua, Gentile di Sangro, Stefano Safreetino, Marino del Giudici e d'Anadi Arcivectoro di Tasposi e la Reproduccio del Giudici e d'Anadi Arcivectoro di Tasposi e la Regno, confeti lore, del alora detenti tutte le Chiefe principali, ed aitre dignità Ecclessifiche nel Regno. In oltre per porre la Girtà di Napali in divisione, prirò Bernardo di Montro Borgo gnone dell' Arcivectovado di Napoli, e lo conferi all' Abate Bozzu-to Gentiluomo di gran parentado nella Gittà. E per ultimo mandò pel Duca d'Andria a chiamare Carlo di Durazzo dal Friuli, ove fi trovava.

Avendo in cotal guifa Urbano colla fua imprudenza ed alterigia pofio in divifione il Sacro Collegio, e la Città di Napoli, tirò al luo partito molte altre Provincie e Regni. Quafi tutte le Città di Tofcana,
e di Lombardia, infem co' Romani, riconofevan lui per Papa. L'Alemagna, la Boemia, p'Ungheria, la Polonia, la Pruffia, la Danimarca
la Svezia, e la Norvegia, lo riconobbero pure. L'Inghilterra udit' i
Deputati nighe due Contendenti, approvò l'elezione d'Urbano, e rigiettò

quella di Clemente.

Dall'altra parte Papa Clemente era riconofciuto nella Francia, nella Scoria, in Lorena, in Savoja, e nella Spana, la quale quantunque
prima fleffe per Urbano, fi dichiarò poi per Clemente; ma fopra tutti
era riconofciuto e favorito dalla Regina Giovanna, la quale, partito
che fu Clemente da Fondi per Gaeta, e di là per Napoli, lo ricevè
con grandifimo apparato nel Caflello dell' Uvov, e per faggli onore gil
fece lare un Ponte in mare di notabile lunghezza, dov' egli venne a
fimontare; lo trattò con tutt' i Cardinali in continui convitui e felle, ed
a richiefla della Regina creò Cardinale Lionardo di Gifoni Generale de'
Frati Minori.

Mentre duravano quelle felle nel Callel dell' Luovo, il Popolo Napolitano comineò a mormorare contro della Regina, che per mal configlio de fuoi Miniltri volcife favorir un Antipapa di nazione flraniero, e nutrire uno Scifma contro la Sede Apollolica, fempre fautrice fua, e de fuoi progenitori, e contra un Papa Napolitano, dal quale in universiale ed in particolare tutti potevano fiperare onori e benefici. Avvenne, che un artegiano nella Pizza della Scilaria parlando licinensiosimente contro la Regina, fu riprefo da Andrea Ravignano Nobile di Portanova; ma perifiendo, Andrea gli fipine il avazilo fogra, e lo percoffic nu nocchio, di cui reflò cieco; onde quelli della firada prefero l'armi: nel tempo flefto dalla Pizzat della Scilafa in moffe uo Sarto, chiamato il Brigante nipote dell' artegiano offico uomo fediziolo, raccolto un gran aumero di popolo minuto, also le voci gridando: Fivua Papa Urbano, e feguito da tutti fcorfe per le parti baffe della Città, faccheggiando le cache

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. IT CAP. XIV.

eafe degli Oltramontani. Allora l'Abate Luigi Bozzuto, creato Arciveicovo da Urbano, che per timor della Regina flava nafeolto nella fua rafa, jufc luori, e tumultusiamente ajustato dal Popolo prefe il poffeffo della Chiefa e del Palagio Arcivoscovile, cacciandone la famiglia dell'. Arcivefcovo Bernardo.

Questo tumulto di Napoli col facco di tante case, che rasi diffeminano ne Casili attorno, ancorchè fosse stato represso da Nobili ; e da gran Popolani, i quali, prese l'armi, quietavono il romore, e poi corfero al Castello per mostraria pronti al servigito della Regina e di Papa Clemete, pose in atanto timore il Papa, che volle tossi olimbarcasti coi iuti Cardinali, e gitone prima a Gaeta, di là passo poi in Avignone, dove restitui la Sede Pontificia.

cover retittu i a seue rountinia.

Lá Regina ordinò a Raimondo Orfino figliuolo del Conte di Nola, ed a Stefano Ganga Reggente della Vicaita e che ufciffero contro i ladroni del contorno e dopo che n'ebbero tagliati a pezzi un gran numero, e molti prefi, tenagliati, e divis' in quarti, entrarono nella Citrà, fecero diroccare le cale paterne dell' Arvivelcovo Bozzuto e, po idare il guafto alle fue poffetfioni. Il Brigante con altri capi di quel tumulto furon infeme appiecati; e'l Popolo minuto per timore firinchiu-

se nelle proprie case.

die intieramente terminate.

Non molto dopo fi vide Napoli posta di nuovo in armi per cagione d'una gara tra' Nobili delle Piazze di Capuana e Nido, con quelle di Portanova, Porto, e Montagna, pretendendo que' di Capuana e Nido in vigor d'una sentenza, che avean riportata dal Re Roberto, d'esser preposli così negli atti, come ne'governi delle cose pubblichena tutti gli altri Nobili dell'altre tre Piazze, che per ischerno chiamavano Mediani, quasi che fossero un secondo stato fra Nobili, ed il Popolo . All' incontro i Nobili de' tre Seggi andavan teffendo genealogie delle altre famiglie, dando loro origini pur troppo baffe, facendole originarie della Costa d'Amalfi, de' Casali intorno, e d'altri luoghi più ignobili, dove, al lor dire, i loro congionti dimoravano efercitando ancor arti meccaniche e vili. Dalle contumelie si venne alle armi, e su fatta strage grandiffima per l'una parte e per l'altra, e la Città tutta posta in iscompiglio e disordine. La povera Regina, cui premevano cole di maggior importanza, non volle prender allora degli autori del tumulto e degli omicidiali castigo, ma per darvi pronto riparo, cacciò suori un indulto sotto li 3 Settembre, ordinando, che dato giuramento da ambe le A.J. 1380 parti in mano d' Ugo Sanseverino G. Protonotario del Regno di viver quieti, e di non vicendevolmente offendersi, indultava tutti que' Cavalieri per le morti e contenzioni precedute, infino che col ritorno del Principe Ottone suo marito da S. Germano, non si fossero quelle discor6 V. Carlo di Duraggo coronato Re da Papa Urbano invade il Regno , vince Ottone, fa prigione la Regina che avea adottato Luigi Duca d' Angià, e la fa morire .

M Argherita di Durazzo sentendo per secreti avvisi, che Carlo suo marito s'apparecchiava di venire in Roma, chiese commiato alla Regina con dire di voler andare nel Friuli a trovar suo marito. La Regina le diede buona licenza, e la mandò onorevolmente accompagnata : del che dovette più d'una volta pentirfi, avendo potuto ritener lei, e i due figliuoli Ladislao, e Giovanna, e servirsene per ostangi ne casi avversi, che poi l'occorfero .

Carlo avuta licenza dal Re d'Ungheria, cui avea palesata l'intenzione del Papa, giunse in Roma, ove avidamente su accolto da Urba-

no. Avea questo Pontefice sin da Aprile del passato anno pubblica-A.J. 1280 ta la fua Bolla / colla quale dichiaro fcomunicata, fcifmatica , e maledetta la Regina Giovanna, privandola del Regno, e di tutt' i beni e feudi, che teneva dalla Chiefa Romana, e dall' Impero. e da qualfivogliano altre Chiefe, e persone Ecclesiastiche con assolvere i suoi vassalli dal giuramento di fedeltà, e che più non l'ubbidiffero; onde giunto che 4. J. 1381 fu Carlo in Roma, gli diede a primo Giugno l' Investitura del Regno

con ispedireliene Bolla, e su in Roma dichiarato Re di Napoli, e di Gerusalemme, e quivi unto da lui e coronato; e Carlo gli presto giuramento di fedeltà, e si obbligò a tutte quelle leggi e condizioni contenute mell' Investitura data da Clemente IV al Re Carlo I d' Angiò.

Col denaro ch' ebbe Carlo dal Re d'Ungheria foldò molta gente. Ma il Papa non volle che partisse da Roma, se prima non desse il privilegio dell'Investitura del Principato di Capua, e di molte altre Terre a Butillo Prignano suo nipote. Urbano avuta l' Investitura per suo nipote, mando tofto a chiamars' il Conte Alberico Barbiano, ch' era allora in Italia Capitano di ventura, fotto il di cui stendardo tenev' arrolata una gran Compagnia di gente d'armi, e soidò questo Capitano colle sue truppe, che l'uni a quelle di Carlo; e volle anche che con lui andasse per Legato Apostolico il Cardinal di Sangro, sperando con l'acquisto del Regno aver gran parte di quello per gli altri suoi parenti.

Accertata la Regina di tutto ciò, chiamò subito Ottone suo marito, che si trovava in Taranto, e tutt'i Baroni del Regno, ch' erano al folito servigio; e chiamati pure gli Eletti della Città, pubblicò la venuta del nemico, ed ottenne dalla Città una picciola sovvenzione. Ma si avvide che i partegiani di Carlo eran molti nel Regno, e che le tante Case principali ingrandite e magnificate da Papa Urbano le ostavano grandemente. Venuta in diffidenza di potersi mantenere con que presidj

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XIV.

che avea, prefe un efpediente, che rinfò troppo, lagdimevole per quefio Remne, e che fu, capione di tante calamità, che folfenne non meno
che per due fecoli fiquenti. Poighé mando il Conte di Caferta in Francia a dimandar ajuto al Re Carfo V di Francia, con poccura d'adozione in uno de' due firstelli Duca di Angiò, chiamato Luigi, figliudo di
Gipsvami I Re di Francia, promettendo di farlo fue etcè, e legittimo
fucceffore del Regno, e degli altri Stati finoi; ed ordinò al Conte, che
proccurafie in quell' adozione il confenio di Papa Clemente, dal quale
a' 30 Maggio fai fpedita Bolla, colla quale davia l'Inveltiura del Regno a Luigi, e dal la Regina Giovanna, cio à a cofei mentre vivea, e
a Luigi in perpetuo. Mando anche in Provenza, ove tenes dicci Galee, comendando che vesifiero fubiti o in Napoli, j'accioche ella negli
lee, comendando che vesifiero fubiti o in Napoli, j'accioche ella negli

estremi bisogni potesse far vela per que'suoi Stati.

Les de deliberazione della recgina aiano gli animi dalla fede, e dalla benevota di C. Quid.

La benevota di P. Quid.

La benevota di P. Quid.

La benevota di Conte di Nola fu vifitato e ricevuto come Re. Il Pein
cipe Ottore mutando allogiamento fi pofe fra Cancello e Maddaloni, e

benebe Carlo andaffe co fuoi in ordinanza a prefentargli la battaglia ,

non volle mai uticire dal Campo, na per la via d'Acerca e del Salice

fi ritrio verfo Napoli: e Carlo per la via tra Marigliano e Somma s'

avivò nya rero Napoli: e Carlo per la via tra Marigliano e Somma s'

avivò nya rero Napoli: e Carlo per la via tra Marigliano e Somma s'

avivò nya rero Napoli: e Carlo per la via d'Acerca e del Salice

fi ritrio verfo Napoli: e Carlo per la via tra Marigliano e Somma s'

avivò nya rero Napoli: e Carlo per la via d'Acerca e del sunte contutto Att. 1381.

il suo esercito al Ponte del Sebeto fuori la Porta del Mercato, nel medefimo tempo, che il Principe era giunto fuori Porta Capuana, e s'era accampato a Cafanova. Erano quelli due eferciti tanto vicini , che gli nni fi discerneano dagli altri. Nel Campo di Carlo erano il Cardinal di Sangro Legato Apostolico, il Conte Alberico Capitan Generale delle truppe del Papa, il Duca d'Andria, il Nipote del Papa, che s' intitolava Principe di Capua, Giannotto Protogiudice, creato da lui G. Contellabile del Regno, Roberto Orfino figliuol primogenito del Conte di Nola, e moltiffimi altri Baroni e Cavalieri Napolitani . Il Campo del Principe non avea tanti Baroni, ma gran numero di Gentiluomini privati Napolitani . Stettero i due eserciti per tre ore aspettando l'uno qualche moto dell'altro, perchè Carlo stava sospeso dubitando della volontà del Popolo. Ma quando s' intese che nella Città v' era gran consusione, perchè era divisa in tre opinioni, l'una voleva lui per Re, l'altra volea gridare il nome del Papa, e l'altra tenea la parte della Regina : allora si mosfero due Cavalieri Napolitani , Palamede Bozzuto , e Marcuccio Ajossa Capitani di Cavalli colle loro compagnie, e guidati si

pole.

ISTORIA

porto dalla handa del Marc a paffar a guazao, ed entrarono per la Porta della Conceria, la quale non era ne fierrata, ne guardata, ed entrai levaron rumore nel Mercato con gran grido, dicendo: Frus Re Carllo di Duragge, e Papa Urbano, e feguiti da que chi erano nel Mercato, ributratono coloro chi eran dalla parte della Regina, che tutti in ritirarono nel Caftello, e fi voltaron ad aprire la Porta del Mercato, per la quale entrò Carlo con tutto il fuo eferzito, e polto buon puerdia, e mando a gardara enco quella di S. Genoaro, ed egli andò a Nido, e fece fermar il Campo a S. Chiara, onde potra vietare l'entrata à nemici per la Porta Donnorlo, e per la Porta Reale. Il Principo Ottone, poichè a avvide la Cavalleria di Carlo entrata nella Città, fi moffe colle fue genti per dare fopra la retrougardia de nemici; ma trovate chiufe le Porte, fi ritirò quella medelma fera a Saviano Villa prefio Marigliano.

Carlo il dì seguente pose l'assedio al Castel nuovo, dove oltre li due nipoti della Regina, cioè la Ducheffa di Durazzo con Roberto d' Artois suo marito, erano concorse quasi tutte le più nobili donne della Città, che per effere state affezionate della Regina dubitavano effer maltrattate. V'era gran numero di Nobili d'ogni età colle loro famiglie, I quali furon cagione di più presta rovina, perchè parte per benignità, parte per la speranza che la Regina avea, che le Galee di Provenza venissero presto, suron tutti ricevuti, e nutriti di quella vettovaglia ch' era nel Castello, la quale forse sarebbe bastata per sei mesi a' soldati che lo guardavano, e si consumò in un mese. Durante questo affedio il Principe, che cercava ogni via di soccorrer la moglie, ritornò alle Paludi di Napoli; tentando che Re Carlo uscisse suori a fatto d'arme . Ma i Capitani non vollero che si movesse: e che il corpo dell'esercito attendesse a guardar la Città, e tener stretto il Castello, dove sapeano che in breve sarebbe stretto per same a rendersi ; onde il Principe vedendo che niente giovavano i suoi tentativi, si ritirò in Aversa.

Intanto la Regina cominciav a patire di vettovaglie, e non avea altra fiperanza che nella venuta delle Galee. Ma non veggendofi, piviò a 20 Agosto il G. Protonotario del Regno Ugo Sanfeverino a patteggiare con Re Carlo, o tregga, o altro accordo. Il Re che avea tutta la fiperanza nella neceffità della Regina, non volle concederla che per cinque giorni, tra quali fe il Principe non veniva a foccorrere il Cafello, e liberarlo dall'affedio, aveffe la Regina renderfi nelle fue mani; ed effendo patrito il Sanfeverino, mando appreffo lui nel Cafello alcuni fervidori a prefentare alla Regina polli, frutti, ed altre cofe da vivere, e comando che ogni piorno le foffe mandato quel che'lla comandava per la tavola sua anzi mandò a visitarla, ed a sculars, ch'egli l'avea.

l'avea tenuta semplicemente per Regina, e così era per tenerla e riverirla: che non fi farebbe moffo a pigliar il Regno con l'armi in mano, ma avrebbe aspettato di riceverlo per eredità, e per beneficio di lei, fe non aveffe veduto, che il Principe suo marito, oltre di tener fortificate tante Terre del Principato di Taranto, nudriva apprello di se un potent' efercito, onde si vedea che avrebbe potuto occupare il Regno, e privarne lui unico germe della linea del Re Carlo I, e che per queflo egli era venuto più per afficurarfi del Principe, che per toglier lei dalla fedia Reale, nella quale volca piuttofto mantenerla. La Regina mostrò ringraziarlo, ma nell'istesso punto mandò a sollecitar il Principe, che fra cinque di l'avesse soccorso. Passarono i 24 del mese, e la mattina seguente, che su l'ultimo giorno del tempo stabilito, il Prineine venne d' Aversa con tutto il suo esercito per la firada di Piedigrotta, e paffata Echia cominciò a combattere le sbarre poste dal Re Carlo, per penetrare, e poner foccorfo di gente, e di vettovaglie al Caftello. Ma Re Carlo fu subito ad incontrarlo coll'efercito suo in ordine, e dato dall'una parte, e dall'altra il fegno della battaglia, fi combattè con tanto valore, che un gran pezzo la vittoria su dubbiosa; all' ultimo il Principe, che non potea sopportare d'effer cacciato dalla speranza d'un Regno, si spinse tanto innanzi verso lo stendardo Reale di Re Carlo con tanta virtà, che non ebbe compagni, onde circondato da' Cavalieri più valorofi del Re, fu costretto a rendersi, e colla cattività fua il resto dell'esercito rotto. Il di seguente la Regina mandò Ugo Sanseverino a rendensi, ed a pregare il Vincitore, che avesse per zaccomandati quelli che si trovavano nel Castello. Il Re il di medesimo infieme col Sanfeverino entrò nel Castello con la sua guardia, e se piverenza alla Regina, dandole speranza di tutto quello che l'avea mandato a dire, e volle, che in un appartamento del Castello, non come prigioniera, ma come Regina fi stesse, e fosse servita da que medesimi fervidori, che la fervivano innanzi -

Finito il mefe, il psimo di Settembre comparvero le dieci Galecie Provenzali condotte dal Conte di Caferta, per prender la Regina, e condurla in Francia. Il Re Carlo ando a vititar la Regina, ed a pregarla, che poiche seva veduto l'animo luo, volelfe fargli grazia di fatto luo Erede univerfale, e cedergli saco dopo la morte fius gli Stati di Francia, e che mandaffe a chiamare que Provenzali, che eron lulle galee, e lor ordinnesse, este cancer firmato del tranco, che quelli busoni portamenti fossero ad aret, volle sancor simulare, e disse, che avesse mandato un falvecondetto a Capi delle galee Provenzali, che ell'avetche loro parlato, e si farebbe forzat d'indurgli a dargli ubbidienza. Il Re mando subtro il falvocondotto, ed ingananto dal volto della Regina, che mostro vocato di contentacio di contentacio dal volto della Regina, che mostro vocato di contentacio di contentacio dal volto della Regina, che mostro vocato di contentacio.

egli, o altri per lui. La Regina come furon entrati, diffe loro: Ne i portamenti de miei anteceffori, nè il facramento della fede ch' avea con la Corona mia il Contado di Provenza, richiedevano che voi aveste aspettato tanto a soccorrermi, che io dopo d'aver sofferto tutte quelle streme necessità, che son gravissime a soffrire non pure a donne, ma a' foldati robustissimi, fino a mangiar carni fordide di vilissimi animali, fia stata costretta di rendermi in mano d'un crudelissimo nemico. Ma se questo, come io credo, è stata per negligenza, e non per malizia, io vi scongiuro, le apprello voi è rimasta qualche savilla d'affezione verso di me, e qualche memoria del giuramento, e de benefiz j da me ricevuti, che in niun modo, per nessun tempo vogliate accettare per Signore questo ladrone ingrato, che da Regina mi ba fatto ferva ; angi fe mai farà detto, o mostrata scrittura, che io l'abbia istituito erede, non vogliate crederlo, anzi tenere ogni scrittura per falfa , o cacciata per forza contra la mente mia ; perchè la volontà mia è , che abbiate per Signore Luigi Duca d' Angiò, non folo nel Contado di Provenza, e negli cltri Stati di là 'da' Monti, ma ancora in questo Regno, nel quale io già mi trovo averlo costituito mio Erede e Campione, che abbia a vendicare questo tradimento, e questa violenza. A lui dunque andate ad ubbidire, e chi di voi avrà più memoria dell' amor mio verso la nazione vostra, e più pietà d'una Regina caduta in tanta calamità, voglia ritrovarsi a vendicarmi con l'areni , o a pregar Iddio per l' anima mia , del che io non solo v' ammonifco, ma ancora fin a quefto punto, che fiete pur miei vaffalli, ve'l comando. I Provenzali con grandissimo pianto si scusarono, e mostrarono intensissimo dolore della cattività sua, e le promisero di fare quanto comandava, e se ne ritornarono sulle galee in Provenza: ma il Conte di Caserta deliberato di seguire la volontà della Regina, come già avea feguita la sua fortuna, andò ancor egli a ritrovare il Duca d'Angiò.

Il Re Carlo ritornato alla Regina per intendere la risposta de' Provenzali, e conosciuto che non riusciva il negozio a suo modo, cominciò a mutar stile, ponendole le guardie intorno, ed a tenerla come prigioniera, e di là a pochi di la mandò al Castello della Città di Muro in Basilicata, ch' era suo patrimonio, ed il Principe Ottone su mandato nel Castello d' Altamura; e poichè ebb'egli ricevuto il giuramento dalla Città di Napoli, e da tutt' i Baroni, che v'eran concorfi nell'Arcivescovado, fece giuramento d'omaggio alla Sede Apostolica in mano del Cardinal di Sangro Legato . Scriffe dapoi al Re d'Ungheria tutto il fuccesso, domandandogli che sar dovesse di Giovanna, e n'ebbe risposta che dovesse farla finir di vivere nell'istesso modo, ch'era stato morto Re Andrea: il che con memorando esempio di grandissima crudeltà ed A. J. 1282 ingratitudine fu nell'anno-seguente eseguita, avendo nel Castello di Mu-

ro fattala affogare con un piumaccio, e sece poi venir in Napo'i il suo cadavere, che volle che stesse sette giorni insepolto nella Chiesa di S. Chiara, a tal che ognuno lo vedesse, ed i suoi partigiani uscissero d'ogni speranza: poi fu senza pompa sepolta in luogo posto tra il sepolcro del Duca suo padre, e la porta della Sacrestia in un bel tumolo. ch' oggi ancor si vede.

Questo su il fine della Regina Giovanna I donna senza dubbio rariffima . che allevata fotto la disciplina del Re Roberto , e dell'onesta e favia Regina Sancia, governò il Regno, quando fu in pace, con tanta prudenza e giustizia, che acquistò il nome della più savia Regina che sedesse mai in Sede Reale. Ed ancorchè dal volgo fosse stata imputata allora, e dapoi da alcuni Scrittori, che aveffe avuta parte nella morte d' Andrea suo marito, nulladimanco dalle tante pruove, ch' ella diede della sua innocenza, gli uomini più saggi la tennero per innocentiffima, nè di lei s'intefe azione alcuna difonorata ed impudica.

Alcuni Scrittori la bialimano per aver ella favorito lo Scifma contro Urbano VI, e aderito alle parti di Clemente. Se in ciò fu in lei alcun difetto, fu non già di Religione, ma di Stato. Ed il non averlo riconosciuto per vero Pontefice, su non error suo, ma universale di quafi la metà d'Europa, che non lo riconobbe per tale. L'elezione d'Urbano era da più faggi Teologi riputata nulla ed invalida, come feguita per timore e per violenza usata dal Popolo Romano a' Cardinali nel Conclave: anzi i migliori Teologi della Francia riputarono valida l'elezione di Clemente, e nulla quella d'Urbano, il quale non volle mai commettere la fua caufa dell' elezione al giudizio del Concilio generale, come narra Baluzio; e Froffardo celebre Scrittor di Francia rapporta. che il Re di Francia avuta notizia dell'elezione di Clemente, fece toflo convocare più Ordini, e principalmente quello de' Teologi, acciò esaminassero in questa contrarietà d'opinioni, a qual de'due Papi dovesfe prestarsi ubbidienza. Dibattuto lungamente l'affare, in fine i Magnati del Regno, gli Ecclesiaftici, i fratelli del Re, e buona parte de' Teologi conchiulero, che si dovesse riconoscere Clemente, non già Urbano, com' eletto per forza. La Spagna informata delle violenze usate nella elezione d'Urbano, ancorche prima l'avesse riconosciuto, riconobbe poi per vero Pontefice Clemente. Lo stesso fecero il Conte di Savoja, il Duca di Lorena, il Duca d'Austria, il Re di Navaera, e gli Scozzesi. Que' d' Annonia in Fiandra non vollero riconoscere ne l'uno ne l'altro. Niccolò Tedesco, detto l'Abate Panormitano, il Cardinal Zabarella, ed il Cardinal Gaetano sostennero, non doversi riputare Scismatici coloro, che seguitarono le parti di Clemente.

# CAPITOLO

Carlo III Duca di Durazzo Decimoterzo Re di Puglia.

Arlo flabilitofi nel Regno non adempie alla promeffa farta a Pape Urbano del Principato di Capua al suo nipote, che su origine dell'inimicizia fra loro, Clemente invefeifce Luigi d' Augio del Regno in virsù dell' adorione. & I Luigi d'Angià entra nel Regno. Sua Morte. Condotta di Papa Urbano in Napeli . \ Il Papa Urbano affediato da Re Carlo in Mocera, che femmpa e fugge coll' ajuto de Genovesi, Orsini , e Sanseverini . Barbarie di Papa Urbano vel dar morte a molti suoi Cardinali. & III Re Carlo invitato al trono d' Ungberia . Sua elezione a coronazione a quel Regno, e fua morte infelice.

Tabilito nel Regno Carlo III di Durazzo, tutt'i Baroni mandaron a dargli ubbidienza, eccetto tre Conti, quello di Fondi, d'Ariano, e di Calerta, i quali feguir vollero le parti della Regina. Ma Carlo poco curandoli di loro, attefe a purgar il Regno cacciandone tutt'i foldati stranieri che avean militati per la Regina. Era ellora in gran stima il Conte di Nola Orlini, il quale perfuale al Re, che chiamaffe Parlamento generale per lo mese d'Aprile dell'anno seguente per imporre un donativo; e'l Re conoscendo effere ben necessario , mando per lettere chiamando i Baroni a Parlamento. E per mantenersi l'amicizia del Papa Urbine, fece pigliar prigione il Cardinal di Gifoni, creato da Clemente, e fece menarlo in S. Chiara, dove fattogli spogliar in pubblico l'abito di Cardinale, e toltogl'il Cappelle di testa, sece tutto buttar nel fuoco, fatto accendere in mezzo della Chiefa : focelo anche abjurare e confessar di sua bocca, che Clomente era fallo Papa, ed egli illegittimo Cardinale, e poi fece reflituirle in caroere, rifervandolo all' arbitrio di Papa Urbano .

Nel Novembre dello stesso anno 1281 venne Margherita sua moglie, co piccioli figliuoli Ladislao e Giovanna, e nel giorno di S. Caterina con gran pompa fu coronata ed unto, e menata per la Città fotto il baldacchino; fi fecero gran feste, giostre, e giuochi d'arme, ed istitui un Ordine di Cavalieri, che intitolò la Compagnia della Nave, alludendola alla Nave degli Argonauti , affinchè que Cavalieri emulasse-

ro il valore di quelli . A. J. 1382

Venuto il di del Parlamento, adunati tutt'i Baroni in Napoli, il Conte di Nola propole, che ogni Barone ed ogni Città dovesse soccorrere il Re con notabil fomma di denari, e per dare buon efempio adi altri ,

altri, fi tafsò egli stesso di diecimila ducati; e per non mostrare mal animo al nuovo Re, che stava ancor armato, non fu Barone che rifiutaffe di taffarfi, talche fi giunfe fino alla fomma di 300 mila fiorini . Celebrato il Parlamento, presero licenza dal Re tutt'i Baroni, promettendo di mandare ogn'uno quel tanto che s'era taffato ; e pareva con quel donativo, e con l'amicizia del Papa, che Re Carlo poteffe fortificarfi nel Regno, e temer poco l'invesione, che già di giorno in giorno fi andava più accoftando.

Il Papa Urbano dappoiche vide Re Carlo fisbilito nel Regno, eche fi tardava d'adempire il concordato fra loro, gli mandò un Breve esortandolo, che poiche le cose del Regno erano acquistate, dovesse consegnare a Butillo la possessione del Principato di Capua, e degli altri stati che gli avea prometti. Il Re che non fi poteva in niun modo inducere a dismembrare la Città di Capua dalla Corona, e con parole menava la colà in lungo, quindi nacquero fra loro quelle diffenzioni, che poi rifultarono in guerre aperte con molta ruina del Regno, poiche Urbano vedendosi deluso, cominciò a penfare di cacciar lui dal Regno, e per avere un più numerofo partito, fece nuova creazione di Cardinali, tra quali creò Pietro Tomecello di Napoli :

Mentre queste cose accadevano in Italia, Luigi Duca d' Angiò senza contrafto alcuno s'infignorì del Contado di Provenza, il quale fu favorito da Clemente approvando l'adozione della Regina, investendolo del

Regne con farlo gridare in Avignone Re di Napoli.

Come si seppe ciò nel Regno, molti Baroni che avean promessa la taffa nel Parlamento, non folo non la mandarono, ma di più fi deliberarono di alzar le bandiere d' Angiò, e tra costoro furon Lalio Camponesco in Abruzzo, Niccolò d'Engenio Conte di Lecce, e'l Conte di Conversano.

Nel tempo medefimo Giacomo del Balzo figlinol del Dne d' Andria, per la prigionia d'Ottone, venne nel Regno, ricuperò il Principato di Taranto, e prese per moglie Agnese sorella della Regina Marpherita, la qual'era vedova di Cane della Scala Signore di Verona . Questa parentela offese tanto i Santeverineschi, capitali nemici di Casa del Balzo, che sebene erano di sangue e di parentela congiunti col Re, in poco tempo se gli scoversero nemici. Onde il Re veggendo la rivoluzione di tanti Baroni nelle più grandi ed importanti Provincie dei Regno, e sentendo che il Conte di Caserta scrivea di Francia, e tenea intelligenza con molti, cominciò a pensare a casi suoi. S' aggiungeva , che il Duca d'Andria non fi trovava niente foddisfacto del Re, perchè avea sperato d'effer rimesso in tutto il suo Stato, il che il Re non avea fatto per la potenza di Cafa Marzano, che possedeva la Città di Selfa , e quelta di Teano . E per ultimo non mancaron di quelli , che

comin-

254 cominciaron a porgli fospetto, che Giacomo del Balzo Principe di Taranto, che s'intitolav' ancora Imperadore di Costantinopoli, non volesse occupare il Regno di Napoli , pretendendo per la persona d'Agnese sua moglie, nipote carnale della Regina Giovanna e di maggior età della Regina Margherita, che il Regno toccasse a lui di ragione. E per queflo il Re imbizzarrito, per afficurarsi di tutti coloro, che potessero con qualche ragione pretendere al Regno, fece carcerare la Ducheffa di Durazzo forella maggiore della Regina Margherita, e cercò d'avere in mano il Principe di Taranto, il quale entrato in sospetto fuggi sopra una nave Genovele a Taranto, lasciando la moglie in Napoli, la quale Re Carlo fe carcerare, e poco stante morì.

## & I. Luigi d'Angid entra nel Regno. Sua morte.

Oronato ehe fu Luigi d'Angiò da Papa Clemente Re di Napoli, si pose in viaggio, inviando innanzi 22 Galee nelle marine del Regno per follevare gli animi di que'del partito della Regina, e per accertarli della venuta sua per terra. Queste galee comparvero nella marina di A. J. 1382 Napoli a' 17 Giugno, andaron a Castellammare, e l'presero, ed all'improvviso la sera seguente vennero sino al Borgo del Carmelo, e 'l saccheggiarono, poi paffaron ad Ischia. Il Re Carlo veggendo che sì poca armata potea fare poco effetto, fi pose in ordine per andar incontro al Re Luigi, che veniva per terra, e ragunò tredicimila cavalli. Ma que. fto numero era affai poco per l'innumerabil efercito del Re Luigi : il quale effendo entrato nel Regno, per avergli dato il paffo Ramondaccio Caldora, l'efercito suo per lo concorso di que Baroni, che giudicando le forze di Carlo poco abili a refistere avean preso il partito del Re Luigi, era cresciuto in numero di trentamila cavalli . Perciò Re Carlo non volle allontanarsi da Napoli.

> Que' che vennero da Francia col Re Luigi furono, il Conte di Ginevra fratello di Papa Clemente, il Conte di Savoja ed uno suo nipote, Monfignor di Murles, Pietro della Corona, Monfignor di Mongioja, il Conte Errico di Bertanna, Buonigianni Aimone, il Conte Beltrano Tedesco, e molti altri Oltramontani di minor nome . Questi del Regno, ehe andaron ad incontrarlo furono, il G. Contestabile Tommaso Sanseverino, Ugo Sanseverino, il Conte di Tricarico, il Conte di Matera, Giovanni Luxemburgo Conte di Conversano, il Conte di Caferta, il Conte di Cerreto, il Conte di Sant' Agata, il Conte d' Altavilla, il Conte di Sant'Angelo, e molti altri Baroni e Capitani . Re Luigi dalla via di Benevento essendo giunto in Terra di Lavoro , perchè Capua e Nola fi trovavano per Re Carlo, andò a ponersi a Caterta, e da Caferta occupò Maddaloni; ma mancando lo firame e le vet-

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XV. tovaglie per lo gran numero de cavalli , fu forza che paffaffe in Puglia nel piano di Foggia .

Il Re Carlo avendo avuta novella, che Papa Urbano era partito di Roma e veniva verso Napoli, geloso che quell' uomo di natura superbo e bizzarro non alteraffe gli animi de Napolitani , fubito prefe da via di Napoli a gran giornate, e giunfe a tempo che il Papa era a Capua , dove andò a trovarlo; ed insieme vennero ad Aversa. L'uno simulava coll'altro; ma giunti a Napoli nel mese di Ottobre, il Re non A.J. 1382 volle permettere che albergaffe nel Duomo, ma fotto colore di amorevole dimostranza lo conduste al Castel nuovo. Quivi il Papa dimandò al Re il Principato di Capua, Cajazzo, e Caferta, le quali furon già del Principato di Capua: dimando ancora il Ducato d' Amalfi , Nocera, Scafati, ed un buon numero d'altre Città e Castella, e cinquemila fiorini l'anno di provvisione a Butillo suo nipote; e per contrario promettea d'ajutare il Re alla guerra, e lasciargli a pieno il dominio del Regno tutto con quelle condizioni, che l'avean tenuto i Re suoi antecessori. Furon accordati questi patti, c'l Papa ottenne dal Re d'uscire dal Castello, ed andar ad alloggiare al Palazzo Arcivescovile, dove il Re e la Regina andaron più volte a visitarlo, e con intervento loro fi fecero due feste di due nipoti del Papa, l'una data per moglie al Conte di Montedirifi, e l'altra a Matteo di Celano gran Signore d' Abruzzo-

Accadde in questi di in Napoli un gran tumulto . Butillo Principe di Capua nipote del Papa, essendo entrato violentemente in un Monastero di donne Monache, violò una delle più belle che vi era dentro, e delle più nobili, del che si se gran tumulto per la Città. Quelli del Governo effendo andati al Re a lamentarfi , furon dal Re mandati al Papa, cui avendo esposta con gran veemenza querela di quel fatto, il Papa rispose che non era tanto gran cosa, essendo il Principe suo nipote spronato dalla gioventù. Teodorico di Niem, che scrive questo, si ride, che il Papa scusaffe colla gioventu il nipote, il quale a quel tempo paffava quarant'anni . Venne il di di Capo d'anno, e perchè i pro- A. J. 1384 pressi che facea Re Luigi in Puglia richiedevano che Carlo andasse ad ostargli ; il Papa volle celebrar la messa, e pubblicò Re Luigi , ch' è chiamato Duca d' Angiò, per eretico, scomunicato, e maledetto, bandì crociata contro di lui, promettendo indulgenza plenaria a chi gli andava contro, e fe Gonfaloniero della Chiefa Re Carlo, benedicendo lo stendardo che il Re tenne colla mano destra, sin che si celebrò la Messa.

Si pole Carlo in ordine per andar in Puglia a cacciar l' inimico ; e perchè il Papa non dava altro che parole ed indulgenze, non già denari, fu aftretto di pipliar dalla Dogana tutt'i panni che v' erano de' Fiorentini, Pifani, e Genoveli, per diftribuirgli parte a Soldati ordinatj, e parte a' Cavalieri Napolitani che s' eran offerti di fegnirlo . Partì

ISTORTA

d'unque di Napoli Carlo in Aprile e giunfa a Brietta; ed ancorchà d'unque di Napoli Carlo in Aprile e giunfa a Brietta; et ancorchà d'i Re Luigi procurale venir a battaggia finita, Re Carlo approvando il configio del Principe Ottono c'elè a quello fine il aves attravento del carlo del

Mentre si faccano queste cole in Terra di Bari, il Papa attediato in Napoli delle lunghe promesse di Carlo fatte a' suoi parenti , si partà in fine mal foddisfatto, e con tutt'i Cardinali, e suoi parenti ed amiei andò a Nocera, la quale era stata già assegnata a Butillo suo nipote, non già Capua. Il Papa, com' era persona iraconda e superba, lasciava scapparsi delle parole, che davano indizio del suo mal animo contro il Re, talche faceva egli molto più paura a Carlo, che non gli faceva Re Luigi : e cert mente l'avrebbe indotto a lasciar la guerra di Puglia. fe la morte di Luigi accaduta opportunamente a' ao Settembre non l'avefse liberato da questa molestia, poiche i Francesi rimati senza Re, costernati in gran parte ritornaren in Francia. Morì Luigi d'Angiò in Bari : Principe affai valorofo e favio. Fere in Taranto a' 20 Settembre del precedente anno 1383 il suo Testamento, che dettò in Francese, nel quale istituiva erede nel Regno Luigi Duca di Calabria suo primogenito, ed a Carlo secondogenito lasciava altri Stati, e fece molti legati pii , come leggeli nel Teltamento presso Lunig .

§ II. Papa Urbano affediato da Re Carlo in Nocera, che scampa, e sugge cols ajuto de Genovesi, Orsini, a Sanseverini.

Liberato Re Carlo, per la morte di sì importante nemico, dalla guerra di Puplia, torrob a Napoli il di 10 Novembre. Ripofatofi al-quanti gierri, fpedi folma embiferia al Papa in Nocera, facendopia dire che uedderava fapere per qual cagione era partito da Napoli, edi infieme a pregato di torravia, perchè aveano da confeire molte cole. Il Papa ritrolo, comi era il iso folito, rispole, che si avea da confeire feco, venissi il Re a trovar il ui, essendo il coslume, che il Re vado ma la partito del nome al Papi, e non i Papi vadano a trovar i Re a posta loro; nel potè tanto fronta l'importo dell'animo suo, che non dicesse agli Ambasciadori, che ristrissimo il Re, che se' il voleva per amico, doveste levar subito le gabille, che avea poste nel Regno. Il Re usite quelle cole, rispose, che sarche ben eggi audato a trovarie, ma armato, ed alla tessa d'un fortissimo efercito: che introno all'imporre al Regno suo novo gabele, non a sapratrenevana al Papa di vietanto: ch'egii s' impacciasse solo.

de Preti, perchè il Regno era fuo, acquillato per forza d'armi, e. per ragion della fuerellione della moglie; e che il Papa non gli avea dato al tro, che quattro parole feritte sell' laueflittra. E replicanco il Papa, che il Regno era della Chiefa, dato e lui in faudo, con animo che aveffe da fignoreggiare imoderatamente e non ifcorticare i vaffalli; e che perciò era in elezione fius e del Collegio de Cacionali di rigigliare il Regno, e concederlo a pila leale, e più giullo Fendatario : venne la cola a tale, che il Re mandò il Conte Alberico fuo G. Conteflabile ad affediarlo nel Caffetho di Nocera; e queffo fua fu' I dubbio, ch' egli avea, che fe per cafo veniva a morte Papa Clemente in Avigaone, Urbano avrebbe confermato a' figliacoli di Liugi d' Angiò, eji moeto, il Resno.

Il Papa vedutofi cinto d' affedio cominciò a scomunicare, come il folito, e maledire: fcomunicò Re Carlo, e tre volte il giorno affacciavali alla finestra, ed a suon di campanello con torce di pece accese imprecava, malediceva, e scomunicava sempre l'esercito del Re, ch' era a fua veduta. I cinque Cardinali, ch' erano feco, de' quali era capo il Cardinal Gentile di Sangro, vedendos' in tanto periglio cominciarono a perinaderali che voiesse pacificarsi col Re, almeno finchè ritornasse a Roma; perchè parea cuia molto dura contraftare con si potente nemico fenz' altre arme, che il fuon del campanello . E perchè mostrarono in ciò tropp' avidità della pace, il Papa gli ebbe tanto sospetti, che per una cifra che fu trovata, che veniva ad uno de' Cardinali, g'i fe pigliar tutti cinque, e tormentare acerbissimamente senza rispetto. Teodorico di Niem, che fi trovava là fuo lecretario, ferive, ch' era un piacere veder il Papa che paffeggiava dicendo l' Ufficio, mentre il Cardinal di Sangro, ch' era corpulento, stava appiccato alla corda, ed egli interrompendo l'Ufficio gridava, che diceffe come paffava il trattato; in fine, benchè non contessasse niuno di loro, gli fe tutti cinque morire.

Il Collemucio narra, che i Cardinali furono fette, e che quando Urhano (zappò fuori da Nocera, navigando verio Genova, cique d'effi fece porre dentro i facchi e gittar in mare, e gli altri due giudizialmente convinti in Genova in prefenza del Clero e del Popolo gli free morire a colpi di fcure; i di cui corpi fatti feccare ne forni, e ridure in polvere, ne fece empiere alcuni valigioni, e quando egli caval-cava, (e gli faceva portar innanzi fopra i muli co cappelli roffi, per terrore di coloro che voleffero infidiargli la vita, e congiurar contro di lui.

Il Panvinio, de Cardinali carcerati e tormentati in Nocera, ne annovara fei, i quali furono i Cardinal di Sangro, Giovanni Arcive feovo di Corfu, Lodovica Donati Veneziano Arcivefeo di Taranto, E-lezarro Vefeovo di Rieti, ed Adamo Inglele Vefeovo di Londata : vuole che i primi cinque foffero flati gittati in mare, ed di felho Inficiato in vita ad ilianza di Riccardo Red "Inghittera, ed el fettimo non fa parola.

Tom. IL.

ISTORI

258 Il Pontefice Urbano veggendosi più stringersi l'assedio, mando secretamente in Genova a pregar quella Signoria, che gli mandaffe dieci galee, la quale tra pochi di le mandò; e comparvero alle marine di Napoli, fenza faperne l'intendimento. Allora i Napolitani, che fentivano gran dispiacere della discordia tra'l Papa e'l Re, furon a supplicarlo, che volesse pacificarsi con Urbano, perchè tal discordia non potea partorir, altro che danno alla Corona ed al Regno ; e'l Re lor rispose , ch'egli non avrebbe ripugnanza di riporre in mano di quelle persone che deputaffe la Città, potestà di concordarlo, e patteggiar col Papa in nome suo: ed in fatti furon dalle Piazze elett' i Deputati .

Intanto Papa Urbano mandò ancora in Puglia a chiamare Ramondello Orfino, acciocchè sforzando l'affedio l'avesse potuto condurre alla marina ad imbarcar fu le galec. Venne Ramondello con ottocento cavalli, ed arditamente malgrado l' esercito del Conte Alberico si sece la strada coll'armi, ed entrato nel Castello di Nocera, su dal Papa onorato e ringraziato; e poiche seppe l'intenzione sun, conoscendo che le sue genti non eran baltanti, perfuale il Papa che mandaffe un Breve a Tommafo Sanseverino, che venisse colle sue genti a liberarlo, e s'offers'egli di portar il Breve, e di condurlo. Il Papa accettò il configlio, gli diede il Breve, e dieci mila fiorini d'oro, e le benedisse. Partito con molta diligenza, in capo a tredici di ritornò col Sanseverino, col qual' erano tre mila cavalli, e per la via di Materdomini entrarono nel Castello, secero cavalcare il Papa conducendolo per la strada di Sanseverino e di Gifoni al Contado di Buccino, e di là mandat'ordine alle galce Genoveli che venissero alle foce del fiume sele, condustero il Papa ad imbarcarsi, come fece. Donò allora il Papa, per gratitudine, a Ramondello la Città di Benevento, e la Baronia di Flumari, che confiftea in diciotto Castella. Il Sanseverino ritornò in Basslicata, Ramondello in Puglia, e'l Papa giunse a Genova.

6 IIL Re Carlo invitato al trono d'Ungheria. Sua elezione e coronazione a quel Regno, e sua morse infelice.

Ssendo morto Lodovico Re d'Ungheria , quegli che venne due volte nel Regno per vendicar la morte di Re Andrea suo fratello, senza lasciar ftirpe maschile, i Principi e Prelati di quel Regno giurarono fedeltà ad una piccola fanciulla figliuola primogenita, chiamata Maria, e fecero decreto che fi chiamaffe non Regina , ma Re Maria , e così fu gridato da tutt' i Popoli. Ma poiche Elifabetta madre della fanciulla fua Balia e Tutrice, povernava ogni cofa ad arbitrio di Nicolò Bano di Gara, che in quel Regno è nome di dignità, poichè non vi sono nè Principi, nè Duchi, nè Marcheli, molti altri Baroni per invidia cominciaron a folDEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XV.

levarir, e pentirii d'aver giurata fedeltà al Re Maria ; tanto più che avean intelo effere stata destinata per moglie a Sigismondo di Luxembergo, figliuolo di Carle IV Imperadore e Re di Boemia, E conoscendo Re Carlo in quella Corte e nel Campo quando guerreggio per quel Re contro i Veneziani, lo giudicarono degno di succedere a quel Reame per lo parentado che avea col Re defunto. Inviaron pertanto il Vescovo di Zagrabia per Ambasciadore a chiamarlo ed a pregarlo che andasse a prender quella corona fenza contraddizione alcuna. La Regina Marcherita, intefa l'ambafciata, cominciò a pregare il marito che in niun modo accettaffe, dovendo bastargli che da privato Conte avea avuto il posfesso di quel Regno, nel quale era più savio consiglio stabilirs' in tutto, e cacciarne i nemici , che lasciar a costoro comodità di cacciarne lei ed i figli, mentr'egli andava a spogliare quella povera fanciulla del Regno paterno. All'incontro Re Carlo veggendofi in profpera fortuna , poichè di due nemici , il Re Luigi era morto , e Papa Urbano fuggito, si risolse di partire, ed a' 4 di Settembre s'imbarco a Barletta, e giunse in sei di in Zagrabia, dove il Vescovo l'accolse con gran magnificenza, e di là fe intendere a' Baroni della cospirazione la sua venuta, a tal che fenza rispetto si movessero scovertamente contro la Regina, e con lettera a diversi suoi amici si ssorzò d'ampliare il numero de' partigiani con promesse non solo a loro, ma a tutto il Regno di rilasciare i tributi, e conceder nuovi privilegi, ed indultare tutt'i fuorusciti. E già con quest' arte guadagnò tanto che potesse senza satica andar a coronarsi Re, perchè non si vedea effer rimasti altri della parte della Regina che il Bano di Gara, onde si mosse ed andò verso Buda .

Queste cose eran tutte note alla Regina Elisabetta ed al Re Maria onde con molta prudenza mandaron subito per lo Sposo, e secero celebrar le nozze tra Sigismondo e Maria. Sigismondo, ch'intendea che il Re Carlo se ne veniva a gran giornata, se ne torno in Boemia.

La fama di quelle nozze dispiaeque molto a Re Carlo. Ma le due"
Regine difimiliando con arre, mandaron a Re Carlo a diminalerali fe veniva come parente, o come nemico; perchè venendo come parente, avrebbero fatto l'Ufficio loro no nell' andargi l'incontro, e nel riceverlo con ogni dimoltrazione d'amorevolezza; fe come nemico, il che non rerdenno, farian ventte a pregardo che aveffe loro quelche rispetto, nongià per lo parentado, ma per non aver mai avuto da loro nè in fatti, nè in parole, effer aleuna. Re Carlo diffimulando rispore, che egii veniva come fratello della Regina, la quale avendo intello in quanti travagli flava per le difeordie del Regino, perch' egil era tanto obbligato alla memoria di Re Lodovico suo benefattore, aveza grefa questa fictica di laftiare il Regno d'Ungheria; che potesfe, quietamente ubbiblie al Recisicare il Regno d'Ungheria; che potesfe, quietamente ubbiblie a Re-

A. J. 1385

1900 in , e che perciò l'una e l'airs flediese con l'animo quieto, e con quella rifiodla, ceredendoi che la Regima la revedefie, andò in Buda. Me le Regime naccore mon findafero aul rifipolla, vedendo che non portevan e le Regime naccore mon findafero aul rifipolla, vedendo che non portevan e dimofrando allegrezza della venura del Re, come firatilo, fesero apparecchiare nel Cafelio una gran fefia, e di wicrinogli incontro con gran poma pa. Carlo quando le vide, difecfe da cavallo ad abbraccivile, e quando incon infieme entra' in Buda, per mofitare più modefila non volle ander ad alloggiare in Cafello, ma ad un palazzo privato, finche fi foffe trovato modo di farfi pubblicare per Re. Il di fegunite entrato nel Caflello a vifitar la Regina, furon con pari diffinulazione repicate le accoglienze vicendevolmente, e di ringrasiamenti, e con di napparenza credeano ingannare l'un ul'altro; ma l'uno e l'altro flava fofetto, e e tenes fecrete fipie di quel che fi face.

Niccolò Bano di Gara conoscendo che tutto quel male era nato per capion fua, non fi partiva mai dalle Regine, avendo cura che nella guardia Reale fossero tutte persone fedelissime, a tal che non fosse fatta forz' alcuna. All' incontro Re Carlo facendoli chiamare Governadore del Regno, flav'attendendo il modo e'l tempo d'occuparlo, e d'entrare nel Caffello; e dall'altra parte le Regine fi guardavano quanto più potevano. Vedendoli dal volgo che le Regine eran poco corteggiate, perchè le guardie non lasciavano entrare se non pochistimi personaggi, vennero subito in dispreggio, e tutte le facende si facevano in casa del Governadore. Per questo quelli che si trovavano aver chiamato Re Carlo, andavan sollevando la plebe, con dire che il governo de' Regni non sta bene a donne, che son nate per filare e per tessere, ma ad uomini valorofi e prudenti, che possono in guerra ed in pace difendere, ampliare, e governare le nozioni foggette; e con quelle e fimili efortazioni commoffero a grandissimo tumulto il Popolo, onde le Regine timide anon solo si teneano in periglio di pe der il Regno, ma anche la vita.

Comparvero intanto alcani Vefcovi e Baroni fautori di Carlo, e fotto fipezie di voler acquietare il tumulo promilero alla plebe di voler trattare dell'elezione del Re. Re Carlo fotto colore di temerio entrò nel Cafello), e trovando stigottire le guarde, lafciò in luggo loro alcun l'Italiani, chi eran venuti con lui, e faitto alle Regine diffe loro, che fleffero di buon animo, e poco dopo ritornto nel fuo Palazzo, trovò ch' era flato gradato Re dalla plebe, e confermato da motiti Baronni, anzi da tutti, parte con parole, e purte con finenzio, percibe quelli ch' erano dalla parte del Re Maria, per timore del Popolo, non ebbero adriet di contraddire; onde volle che fin mandalfe da parte di tutt' i Baroni, Prelati, e Popolo, uno che dieffe a Re Maria, come per beneficio del Regno, che non potes affere ben governato da donne:

Vcan

vean eletto nuovo Re, e conandavano ch'ells lafciaffe il Reggo, e la Corona, ni vocific contralira e alla volonta universide di tratto il Regno.

Le povere Regine a quest'imbalciats per un pezzo reflaronatronte; ma poi il Re Maria generolirente risploci. 8 mai nos cederò la Corona, del il Regno mio paterno; ma vosi feguitate quella viavobe avute profe, ch' is fe non parte contraflare, spere che quando viaropedro per la memoria di Ladovico mio pader, che mi vogitate lafciare andare in Buemia a trovare mio marito, non farete tante d'lactefe, che vendoni levalo il Regno eredistrio, mi vogliate anexa levas il Ribertò, e quole poco d'osoro, che vi cerco per ultimo afficia della fodelià che mi'mure giu-

profa, ch' is fe non parts controllares. Spero che quando vi progherò per la monoria di Ladousco mio padre, che mi cogline a lafcine madre in Basemia a trevare mio marito, non farete tante di fastefi, che avundoni levali to il Regna evendetirire, mi vogliate ancora levali la l'ordina contestirire, mi vogliate ancora levali la l'ordina, è quoli poce di conver, che vi cerco per ulcimo nificio della facilità che millorrate gliurata, della quale fate tanto pero ricordevoli. Ma la Regina Elifabetta per rifaccire la rilpolta della figlia, più generola di quel che il tempo richedeva, perego colui, che vanne a far loro l'imbalciata, che rilpondelfe a Signori del Configlio, che poichè le donne fono in quello impertette, che non poffono o lenza molto penfare, o fenza configli ri folivere nelle cofe di tanta importanza gli pregavano, che deffero lor tempo di rifonodere; e pastetto che fiu, fi levò un piànto da loro, e da tutte le donne ed nomini della Corte, che s'udiva per tutta-là Città, per la quale molte perfone da bene indovan metle, che pera foffe (pena

ta la memoria di tanti e sì grandi benefici ricevuti .

Ma tornando nuova imbasciata al Castello dimandando alle Regine la corona e lo scettro, la Regina Elisabetta saviamente conforto la fielia the voleffe cedere ed uscire dal Castello avanti che il Popolo furibondo venisse a cacciarle: ammonendola, che Dio vendicatore delle scelleragini l'avrebbe per qualche via follevata, e ricordandole del costume efferato depli Ungari, che un di per furia fono crudeliffimi e ferociffimi animali, e l'altro, mancata la furia, fono vili pecore, e come non penfano a quel che fanno, fi pentono spesso di quel che han fatto . Pigliata la corona andò a vilitare Re Carlo, lasciando la figlia in amariffimo pianto; ed effendo ricevuta da Carlo con grand onore, cominciò a dir-" gli : Poiche io veggio il Regno d'Ungberia , per l'aspra e crudel natura degli Ungari, impossibile ad offere ben governato per mano di donne, ed à volontà di tutti, che mia figlia ne sia privata, io l'ho confortata e e per l'autorità che bo cen lei , come madre, le bo comandata , che ceda alta volonta loro, ed alla fortuna, ed ba piacere, che sia più tosto vo tro aual discendete dalla linea di Re Carlo, che di altri; ma almino vi prezo, che ne lasciate andare in libertà. Il Re rispose cortesissimamente che stelse di buon animo, che avrebbe lei in luogo di madre, e la figliuola in luogo di forella, e ch' era per contenturle di quanto defideravino.

Fu tanto la prudenza è la costanza di questa donna, e seppe si bene dissimular l'interno dolor suo e della figlia, che per la Città si sparse fama, che di buona voglia avesse rimunziato il Regno a Re Carlo Ior parente; e l'issessione ancora in questo ingannato mandò a convitarle alla sesta dell'Incoronazione, che avea da farsi in Alba, e le donne con mirabile assuzia v'andaron insem con lui, come fossero esse ancora partecipi della sesta, e non condotte là per maggior dolore.

Venuto il di della Coronazione, Re Cario polto inella Sedia Regale fu econoato dall'Arcivefcovo di Strigonia, di cui è particolar ufficio coronar coloro, che i Baroni, Prelati, e Popolo eleggono per Re; e quando fu a quella cerimonia di voltarfi dal palco, e dimandare tre volte a'circoltanti, fe volevano per Re Cario, quanto più alzava la voce, tanto con®minor plaufo gli veniva rifopflo, perche in effetto la terza volta non riflopfeore fe non quelli che avena proccurata la wenthe di cario.

La presenza delle due Regine commosse senza dubbio a pietà la maggior parte della turba, e si conobbe subito un pentimento universale tra coloro , ch' erano condifcesi alle voglie de' fautori di Carlo ; ed un raffreddamento negli animi d'essi fautori : tanto più che successe un caso preso per pessimo augurio, e su: che finita la Coronazione, volendo Re Carle tornare a casa, colui che portava innanzi, com'è solito, la bandiera, che su di Re Stefano ( quegli che per le virtu sue su canonizato per Santo ), non avendo avvertenza nell'uscir della porta di abbaffarla, la percoffe nell'architrave della porta della Chiefa, e com' era per la vecchiezza il legno e la bandiera fragile, fi ruppe e l'acerò in più parti: poi nel di medefimo venne si gran tempella di tuoni e di venti, che gl'imbrici delle case andavano volando per l'aria, e molte cafe vecchie, e debili caddero con grande uccisione; ed a questo s'aggiunfe un altro prodigio, ch' una moltitudine di corbi entrarono con strepito grandissimo nel Palazzo Reale, che su una cosa molestissima a foffrire, massimamente non potendos' in niun modo cacciare, e per quefio stavano gli animi di tutti attoniti. Del che accorto Re Carlo, cominciò a dimostrare di farne poca stima, e dire, che quest' erano cose "naturali, e l'averne paura era ufficio semminile.

"Le due Regine ridotte nel Cafello non avean altro refrigerio che i bonoi, uffici o Niccolò Bano di Gara, che fu loro fempre fedele; e perché già s'acorgevano del pentimento degli Ungari, e della poca contentezca, che s'avea della eoronazione di Re Carlo, cominciaron a ri-levarii d'animo. Ragionando un di il Re Maria e la madre a Niccolò del modo che poten tenerii di ricuperare la perduta dignità c'i Regno, Niccolò diffe che quando a loro piaseffe, avrebbe fatta opera che Re Carlo folfe uccito. Le due Regine rifpofero che non defideravano cofa altmondo più di queffa ». Niccolò sigliando a fe l'affinto di trovar l'omicità, diede a loro il carico di adoperafi che l'a Re veniffe in camera loro.

Le Regine con la folita diffimulazione trovarono ben modo d' obbli-

Dopo alcuni di avendo Niccolò trovato un valentissimo uomo chiamato Bialio Forgac, che conduste nel Castello, dispose un gran numero de' suoi confidenti parte nel Castello e parte suori con armi secrete . Le Regine mandaron a dire al Re , che avean lettere da Sigismondo piene d'allegrezza, e'l Re che non difiderava altro, fi mosse e andò fubito alla camera loro; e posto in mezzo, nel tempo che voleano mostrargli la lettera, entrò Niccolò sotto specie di voler invitare il Re e le Regine alle nozze d'una figlia sus, e con lui entrato Blasso, il quale subito con una spada Ungara diede una ferita al Re in testa , che gli calò fino all'occhio. Il Re gridando cadde a terra , e gl' Italiani , che'l videro caduto e verfare gran quantità di fangue, penfaron tutti a falvarsi, in modo che Blasio non ebbe fatica a pors'in sicuro , perchè fubito concorsero i partegiani di Niccolò, e se ne uscì dal Castello colla spada insanguinata, e Niccolò accortosi della paura della guardia del Re e degl' Italiani , senza contrasto pose le guardie al Castello di persone tutte affezionate alle Regine.

Poichè il Re fu ridorto ferito alla camesa fua, e si conobbe dagl' Italiani ano aftervi speranza di vita, cominciaron a suggire, e falvarsi col savore di alcuni Ungari, che avena tenuta la parte ele Re Carlo. La notte poi, concoria al rumore di si gran fatto gran moltitudine non folo de Citradini di Buda, che delle ville convicine, cominciò a gridare: «Viva Maria figlia di Ladavice» viva il Re Sigifmunda su marite, e mara Carlo tienna, e i traditori l'eguaci solio: e col medestino inpetto faccheggiarono le cale di quanti Mercantanti Italiani erano in Buda. Le Regine allegre fecero portare il Re Carlo così ferito a Visgrado, fiamulando di fargli onore con mandarlo a spellire, dovi era folito di sepolire gli altri Re d'Ungheria sella Chiefa di S. Andrea; ma poco dopo veno ordine di Papa Urbano, che foste cavato dalla Chiefa, essendo morto scommunicato, e contrumace di Santa Chiefa.

Questo su il fine di Re Carlo III di Durazzo. Visse anni 41, e regnò in Napoli anni quattro e sei mesi, da Agosto 1381. fin a' 27 a.J. 1386 Febbrajo. Lassio di Margherita sua moglie due figliuoli, Giovanna già grandetta. e Laditiso di dicci anni.

CA.

### Ladislao di Durazzo Decimo quarto Re di Puglia .

Additao proclemato Re, per la fua minor età genera la Regina fua madre malamente, per avvidità di fur desari. La Città di Napoli le coppone un movo Magifirta to tidmante degli Otto. Lingi fi, Invefitie del Regno da Papa Clemente in Avignose. Tommafo Sanfeverino Victe per Luigi. Hine Remondello Offono, e prende Napoli per Re Ingig. La Regina fugge a Gaeta. Truppa Provençale in Napoli. § 1. Norçe del Re Luditio. Merte di Papa Virbane. Re Luigi II in Napoli. § II. Divervi del Re Luditiao. Colla Regina Coffança Suoi progreffi nell' imprefa del Regno, che riturno al fuo dominio. § III. Norce norçe di Luditiao. Sua fendiçuo infelice volt Regno d'Ungheria. § IV. Spectivone del Re Luditiao fapra Renna. Concilio di Pfla per terre lo Scifma, che chio infelic efite. Rivono del Re Lungi II nol Regno per gli ievriti di Papa Attifundro, che femmunica e depone Luditiao. § V. Re Luditiao tenta nurva imprefa in Lutia. San morte.

I lunta in Napoli l'infelice novella della morte di Re Carlo, la Re-

gian Margherita ancorche proccuraffe tenerla occulta, effendo poi venuta a Roma a Papa Urbano, la pubblicò alla Città, effendo rimafta vedova di 38 anni, ed affitta per la poca età del figliuolo, e per lo timore de' nemici. Molti la persuasero che facesse gridare se stessa per Regina, come nipote carnale della Regina Giovanna I, poichè a lei apparteneva il Regno: ma altri la persuasero che facesse gridare Re Ladislav tuo figliuolo, col dubbio che il Papa non avesse prereso che la Regina Giovanna non potea trasmettere agli eredi il Regno, essendone stata privata in vita per fentenza, come scismatica. Fu pertanto gridato A.J. 1386 a' 25 Marzo per tutta Napoli Re Ladislaw, che avea poco più di dieci anni; e la Regina inviò per Ambasciadore al Papa Antonio Dentice per fupplicarlo di prender la protezione dell'innocente fanciullo, prendendofi quelle Terre del Regno ch'ei volesse, per darle a'suoi parenti. Il Papa mosso a pietà, parte sazio d'aver veduto morto Re Carlo, e parte per difegno di poter disporre di gran parte del Regno , rispose fuor della natura fua benignamente, e creò Gonfaloniero di S. Chiefa Rumondello Orfino, gli comando che prendesse la parte del Re Ladislao,

e gli mondò véntimila ducati per affoldare più genti.

Ma Margherita donna poco esperta al governo, essendo a lei detro
da' suoi Ministri, che le maggiori arase e sorae per mantenere il Regno

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XVI.

Sono i demari, avea più cari degii altri que Ministri che più demari i secvano, senza mirare se gli facevano per vie giulte o ingiuste, nè dava udiceaa a coloro che venivano a lamentarii, e l'era così tenscie imprefi sa nella mente l'opinione di far denari, che l'eran sospetti tutti coloro che la consigliavano altramente, senza por mente alle persone se sono d'autorità, o affezionate; al che si aggiunge la mai' elezione de primi Ufficiali, e gli altri creati a relazione di ugesti. Dal che avvenne che i cinque Seggi uniti col Popolo deliberarono di rifemirsi, e crearono un muron Magistrato, che si chiamato degli Ores signori del Busson stato, che avessero de di ngiusta perciò uno di loro ogni di andava a l'Iribunati a vedere quel che si fasces, assinche non fosse stato dadava a l'arbunati a vedere quel che si fasces, assinche non fosse stato totto ad alcono: nè perchè la Regina faceste ogni siroro col suo Supremo Consiglio, bastò ad abolire tal Magistrato; onde entrè in grandistimo timore di perder Napoli, come in breve fuccetetre.

Intanto la Regina Maria vedova del Re Luigi I. e madre del picciolo Re Luigi, dimandò in pubbico Concilnoro al Papa Clemente ed al Collegio il Balisto; e Clemente affenti. Poi il Re e la Regina diedero il giuramento di fedeltà ed omaggio, ed il Papa invetti Luigi del Regno "diadolp) imi fegno dell' Invellitura. do flendardo, e gli fipeli Boli

la in Avignone nel Maggio del 1385.

La fazione Angioina riconofcendo altro Papa, ed altro Re, Tommaso Sanseve: ino G. Contestabile, e capo della parte Angioina, e della famiglia fua, subito che intese la disposizione, in cui stava la Città di Napoli, si usurpò il titolo di Vicerè per parte di Luigi Il Duca d'Ameiò, e convocò un Parlamento ad Afcoli, nel quale vennero tert' i Baroni feguaci della cafa d' Angiò , e coll' efempio di Napoli eleffero in quel Parlamento fei Deputati per lo Buono flato del Regno . Fu anche conchiufo che questi Deputati avessero da unirsi a Montesuscolo con tutte le forze loro, come su satto pel numero di quattromila cavalli , e duemila fanti, e vennero a porre il Campo due miglia lungi da Napoli . Inviarono Pietro della Mendola in Napoli a tentar gli animi degli Otto di render la Città a Re Luigi II. Gli Otto Tilpofero, che non eran per mancare della fede debita al Re Ladislao, ed andaron a trovare fa Regina, ed ad offerirfi d'intervenire alla difefa della Città : La Regina for rifpose che attendessero a custodir bene la Città , perchè verrebbe presso il Gonfaloniere della Chiefa per soccorrerla. I padroni delle Ville non potevano uscire a far la vendemmia, e ricevevan donni da' soldati del Campo agli arbusti; onde a' 20 Settembre suron a trovare gli Out. e far istanza che provvedesfero. Questi mantenendoli in parole che di breve verrebbe l'efercito del Papa a liberargli, il popolo minuto cominciò a tumbltuere, e prese l'armi contra gli Otte, che sarebbero an-Tom. IL.

tregua, che i Cittadini potessero uscire per le loro Ville, ed i soldati de'Deputati poteffero a 50 e 60 infieme entrar nella Città per quel che

loro bilognava.

266

La Regina, che per l'odio portava agli Osso, avea goduto del tumulto, con isperanza che la plebe gli avesse tagliati a pezzi, ebbe dispiacere quando intese la tregua. Onde operò che l' Arcivescovo Niccolò Zanalio, l'Abate di S. Severino, ed alcuni altri Religioli cavalcaffero per la Città follevando un altra volta la plebe, con dire effer vergogna che un popolo così. Cristiano tanto amato da Papa Urbano vero Pontefice , sopportaffe , che praticaffero per Napoli i soldati dell' Antipapa scismatico; e mentre andavano così predicando, alcuni Nobili di Portanova li riprefero ch' era ufficio di mali Religioli andar concitando fedizioni e discordie: l'Arcivescovo rispose superbamente, e gli altri chi eran con lui fidandoli all' Ordine Sacro, furon alcuni di loro malamente conci e feriti.

Due giorai dopo avuto avviso la Regina che Ramondello Orfinoveniva con molta gente-, i Ministri di lei senza sar stima degli Occo, si armarono con que' della fazione di Duragge, fotto pretefto di voler cacciare i foldati : ch' erano entrati : ma poi corfero alle cafe d'alcuni Cavalieri affezionati alla parte Angioine, i quali, prese l'armi, cominciaron a difendersi. Gli Otto emandaron tosto all' una e all' altra parte ; che posaffero l'armi, e per questo e per la notte sopravvenuta, la zuf-

fa fu divifa ..

Il di seguente giunto l'avviso che Ramondello era a Capua , gli Otto, e quelli della parte Angioina, temendo d'effere sterminati, avvifaron a Tommalo Sanseverino, che trasferisse il Campo alle Correggie, dove la fera venne. In questo tempo giunsero di Provenza due galeespedite da Re Luigi con as mila ducati per la paga de soldati. Il che intefo dalla Regina Margherita fi parti dal Castello dell' Uovo, ov' erafi ritirata, e disperando dello stato del figliuolo se ne andò a Gaeta, che fu a lei, e a Ladislao sempre fedele, dove durando queste guerre stette per tredici anni ..

Appena giunto la fera il Campo nemico alle Correggie, la mattina seguente all'alba venne Ramondello , ed entrò come nemico nella Città per la Porta Capuana, che gli fu fubito aperta, e fece gridare : Viva Urbano, e Re Ladislao. Gli Osso con la maggior parte de Nobili. flavano a Nido armati, gridando : Viva Re Ladislas, e'l Bueno flato ... Ma Ramondello, giunto a Nido, diede sopra d'effi, e gli ributto con morte di molti fino a'cancelli di S. Chiara . Allora fi moffero que' di Portanova , e di Porto , ch' erano della parte Augioine, ed andaron ad aprire

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XVI. 26

aprire la Porta Petroccia ; ond'entrato l'efercito del Depusati, una parte corle a dar foccorfo agli Osto, e l'altra diede floyra a foldati di Ramondello ; gridando: Viva Re Luigi, e Papa Clemette. Quelli comiaciaron a cedere, e fu obbligato Ramondello a ritirati a Nola , onde la Città venne intersemente in ruano di Tomando Sanfevento, sil quale, richiello dagli Osto, provvide con bandi, che non fosfe fatta violenza alle cafe della porte contraria, e l'di fiequente figiurar omaggio suella

Chiefa di S. Chiara in nome di Re Luigi II.

Tenutos' in Napoli un Parlamento, fu conchiufo di spedirif Ambaficiadori a Re Luigir ed a Papa Clemente. Questi furon bon accolti dal
primo in Marfiglia, ed al fecondo in Avignone, e lodata formamente
la Città e "I Baronaggiod" efferti partiti dall' ubbidienza del Papa ficfimatico ( che coa chiamava egli Urbano ), promite grandiffimi e prefii ajuti. Torinora gli Ambaticadori verfo la fine dell' anno a Napoli,
e rallegarono la Città con la fiperanza dell' apparato, che fi faces in
Marfiglia ed fi Genova, e colla relazione della liberalità, ciemenza, edolcezta de' collumi del Re Luigi, e della prontezza di Papa Ciemente, talchè a vutti spera la jueure finita.

Peco dopo giusfero a Napoli alcune galec di Provensa, invitate da Pepa Climente don 20 mila foudi d'oro per paga dell'efeccion, e pracvifia Napoli di vettovaglie. Apperfio giunfe l'armata Provenzale in Napoli, ed in effa venne con intolo di Vicerè y, edi Capitan Clercale Monfigner di Mongioja, il quale colla fiua alterigia fui piuttofio cegione di trubrate, e dei di labilite il Repon al Re Luigi. Tommafo Sanfeverino veftar offeto che il Re none gli aveffe mandata la conferma di Vicerè y, en e nadò alla fue il Terre il Preincipe Ottome non vegendofi trattato dal Mongioje con quel rifipetto, che convetiva alla nobiltà del fiuo fangue, il parti colle due genni a Santi Agasta de'Cosi, ed alzò le bandiere di Durazzo, che dita a cedere d'effer puffato alla parte della Regina.

§ I. Novre del Re Ladislao. Morse di Papa Urbano. Re Luigi II in Napoli.

A vendo faputo la Regina Margherita da alcuni Mercatanti di Gata grin cofe delle ricchezze di Manfredi di Chiaromonte di Sicilia, e della bellezza d'una fun figliuola, fi determino di mandra a chiedre quella figliuola per moglie al Re Ladrilao fuo figliuolo, ch'era già di quattordici ampia. Chiamo Configio, e diffe, che dopo aver vagato colla mente per tute' i modi che potefiero tenerii per far denari, e rianovar la guerra, none avez condicitute più certar via, che quella di quello matrimonio. Tutti dodaron la prudenza della Regina, e furon eletti- il

Describe Lange

Conte di Celano, e Bernardo Guaftaferro di Gaeta, per andar a trattare il matrimonio in Sicilia . Partiti con due galee , il quarto di giun-

sero a Palermo.

Era Manfredi di Chiaromonte Conte di Modica, ma in effetto Redelle due parti della Sicilia, perchè per la puerifità del Re, e per la discordia de Baroni avea occupato Palermo, ed altre buone Città dell' Ifola, avendo acquistato colle sue forze l'Isola delle Gerbe, dalla quale traca grand' utile non folo per lo tributo, che gli pagavano i Mori . ma dá Mercantanti che commerciavano in Barberia; ed essendo di natura fua felendido e magnanimo, con gran pompa accolfe gli Ambascia. dori . Intela ch' ebbe l' imbalciata , restò molto contento , vedendoli occasione di non solo sar una figligola Regina, ma di poter sperare coll' aiuto del Genero di occupare il rimanente della Sicilia , e farsi Re . Strinle egli fenza indugio il matrimonio, ed ancorchè i Napolitani fat cessero ogni sforzo per impedirlo, Manfredi non volte muoversi dalla fua determinazione; onde giunto in Palermo Cecen del Borgo, Vicerè del Re Ladislao a condurre la Spola, Maafredi gli confegnò la figlipola Costanza, ed in compagnia di lei mandò alcuni suoi parenticon quattro palce, ed oltre alla nicca dote le diede gran copia d'argento lavorato, gioje, e tapezzarie. Partiti da Palermo giunfero in pochi dì a Gaes

1.7. 1389 ta nel mese di Settembre di quest'anno, dove la Regina ed il Re ac-

sollero la Spola con grande allegrezza.

Finite appena le felte, venne una maggior felicità a Ladislao, perchè morì Papa Urbano, che per lui era inutile, poiche per la fua nae tura bizzarra, ritrofa, e crudele, era odiato non meno dal Collegio, che da tutt' i Popoli di fua ubbidienza; ed avendo fatto morire molti Cardinali , ed altri privati del Cappello per diverti fospetti, non potev'attendere ad altro che a guardarsi delle congiure. Morì Urbano in Ottobre, e fu creato in fuo luogo il Cardinal Pietro Tomacello, e chiamato Bonifacio IX, grandiffimo protettore del Re Ladislao, per cui mandò lettere a' Napolitani , perchè lo riconoscessero per vero e legittimo Re.

Bonifacio, che non avea più di 45 anni, fu creato Papa per l'opinione della buona vita, ma subito che su incoronato, mostrò gran mutazione, ponendos per iscopo di tutt'i suoi pensieri l'ingrandire i fratelli, e i parenti. E perchè potea aspettare gran cose dal Re Ladislao., che vincendo potrebbe distribuire, deliberò d'incominciare a favorirlo. . 1. 1390 Inviò il Cardinal di Firense a Gaeta a cononario, ed effendofi l' 11 di

Maggio celebrata la eoronazione del Re, e della Regina Costanza, su letta la Bolla dell'Investitura fimile a quella, che fece Papa Urbano a Carlo III . Nel qual di cavaleò il Re colla Regina per Gaeta colla cogona in telta.

I Napolitani veggendo quelti prosperi successi del Re Ladislao, munderon Baldaffarre Coffa, che fu poi Papa, a Re Luigi in Provenza a dirgli, che le cofe comuni stavano in gran periglio per la superbia di Monfignor di Mongioja, e ch' era neceffaria la fua venuta. Per quefto, ed a persuasione ancora di Papa Clemente, il Re Luigi, che nell'anno precedente era stato coronato in Avignone Re di Sicilia, s'imbarcò in Marfiglia nel mese di Luglio, ed a' 14 Agosto giunse a vista di Napoli, e scele sul Ponte apparecchiato nella foce del fiume Sebeto, ove su ricevuto da' Nobili, e dal Popolo con applaulo, e cavalcando verso Formello, trovò gli Eletti di Napeli, che gli presentarono le chiavi del'a Città. Giunto avanti la Porta fu ricevuto da otto Cavalieri fotto ilbaldacchino di drappo ad ono , e paffindo per li Seggi creò Cavalieri molti giovani nobili, e ternò al Caftello di Capuana, con foddisfazione del Popolo, perchè era di bello aspetto, ed atto a conciliarsi l'aura popolare. Il di seguente i cinquo Seggi confermarono il giuramento dell'omaggio, e poi giurarono i Mercanti, ed il Popole. Cominciaron poi a venir i Baroni, ed altri Capi di squadre stranieri, che possedevano. feudi nel Reone. Ma d' Abruzzo venne folo Ramondaccio Caldora con alcuni di quella famiglia, poiche gli altri ubbidivano al Re Ladislao.

Ricevuto ch' ebbe Luigi il giuramento dell' omaggio da tutti gla ordini della Citrà e del Reano, fece convocare un Parlamento, in S. Chiara, nel quale Ugo Sanseverino G. Protonotario del Regno propose, chefi doveffe donare al Re mille nomini d'arme, e dieci galee pagate dal-Baronaggio, e da Popoli a guerra finita; il che fu fubito con gran volontà conchiuso, e con gran piacere del Re, perchè trovandosi la Francia afflitta per le guerre degl' Inglesa : poca utilità traeva dal Contadodi Provenza, e dal Ducato d' Angiò. Luigi pertanto con buon configlio. cominciò a fornissi la casa di Nobili Napolitani, e del Regno, ordinando a tutti onorate penfioni, e con ciò parve che alleggeriffe il pelo, insolito, e nuovamente imposto al Regno, ed acquistò in Napoli gran benevolenza.

La Regina Margherita avendo acquistata forza dalla dote della nuora, e dal favor del Papa, fe chiamare tutt'i Baroni del fuo partito, e trattarono da che parte si dovea incominciar a guerreggiare. Fu risoluto che si andasse a debellare i Sanseverineschi, che teneano le loro genti disperse per diversi luoghi : e quindi attaccatisi vari fatti d'arme, fibalmente i Sanseverineschi ne riportaron vittoria. Per la qual cosa il Castellano di S. Eramo Renzo Pagano, che si tenev'ancora per Re Ladislao, avendo intesa questa vittoria, venne in pratica di render il Castello a Re Luigi , e seppe ben farlo pagare a caro prezzo, perchè n'ebbe la Bagliva di S. Paolo, la gabella della falanga, e della farina, e l'Ufficio di Giultiziere degli Scolari . Ma Andrea Mormile Castellano. del del Castel movo per molte offerte che gli furon satte, mon volle mai rendersi finchè non su vinto da estrema necessità, e si rendette senza alcun premio, che la sua salute, re de compagni; e su dal Re Luigi som-

mamente lodato. Martuccio Bonifacio Governadore del Castello dell' Uono si rese aneora con onorati patti.

§ II. Divorzio del Re Ladislao colla Regina Coftanza. Suoi progresso nell'impresa del Regno, che ritorna al suo dominio.

N questo tempo nell' Isola di Sicilia succedettero gran movimenti, perchè mancata la linea malchile per la morte di Pederico III, quel Regno era venuto in mano di Maria picciola fanciula del morto Re d'Aragona, la quale nell'anno 1386 su da Baroni Siciliani vollocata in matrimonio o Martino figliundo del Duca di Monblanco, ch'era fratello di Giovanni Re d'Aragona, e su chianatto Re Martina. Questi venendo nell'anno 1391 inssimento o para mano in Sicilia con buon'armata, e giungendo in quel punto, che mon' Manfredi di Chiaromonte, vicuperò agevolmente Palermo, e tutte d'altre Città occupate da Mansfredi, e nacque fama, che l' Duca di Monblanco podre del Re avesse presidente del Reservicio del Re avesse persidente del Reservicio del

'La Regina Murgherita in Gaeta, o mossa da questa sama per isludio d'onore, o per aver speranza, dando altra moglie al Re suo figliora lo, d'aver denari per rinnovar la guerra, persusta al medelimo, ch' elfendo cossi indegna del s'angue, e- del grado suo, aver per moglie la fri glia della concubirna d'un Catalano, andasse al papa, o cercasse d'ottener diffensa di senara si austrinonio: o pocitè venedendo altra mocile.

potrebbe aver dote e favore.

Il Re per la poca età inclinato più all'abbidienza della madre, che all'amor della moglie, andò a Roma, dove ottenne da Papa Bonifacio non folo la dispensa del divorzio, ma ajuto di buona quantità di denari per poter rinnovare la guerra. Il Papa con nuovo esempio mando eon lui per Legato il Cardinal di Firenze che celebraffe l'atto del diworzio: e la prima Domenica dopo il ritorno del Re, nel Vescovado di Gaeta, quando il Re su venuto colla moglie, che credea di venire solumente al Sacrifizio della Messa, il Legato avanti a tutto il Popolo leffe la Bolla della dispensa, e mosso dall' Altare andò a piglier l'anclle della fede dalla Regina Coltanza, e lo reftitul al Re : e l'infelice Regina fu condotta con una donna vecchia, e due donzelle ad una cafa privata, posta in ordine a questo effetto, ove per modo di limolina le veniva dalla Corte il mangiare per lei, e per quelle che la fervivano. Non vi fu persona che non biatimasse un atto tanto crudele ed inumano, e milto di viltà e d'ingratitudine, che avendola con fommissione -cercaDet. REGNO DI NAPORI PAR. II CAP. XVI.

275

ererata al padre in tempo delle neceffità loro, ed avutanie tanta dore, l'aveffic poi il Re ingindamente ripudiata, a tempo che la cafa e i parenti di lei eran caduti in tanta calamità, ritornandola priva della dote : ma molto maggior odio fi concitò contra Papa Bonifacio, per aver difigendito a La divorzio per ambizione, e particolari ficui difegni.

Dopo cio, il Re Ladislao comandò, che la Primavera seguente tutt'i Baroni fe trovaffero al piano di Trajetto, perchè effendo già in età d'armarfi, volea proceder contro a nemici. Al fin di Luglio fi trovaron tutti fotto Trajetto, accampati alla riva del Garigliano; e tenutoli pselamento in Gaeta, fu conchiulo di andar fopra l'Aquila, che mantenea la bandiera Anzioina . All'ultimo di Luglio cavalcò il Re . A. J. 1392 cui Cecco del Borgo Marchele di Pelcara presentò il bastone del comando, che per molti anni avea egli efercitato, e giunto al Campo , la matrina seguente cavalcò con tutto l'esercito di 2000 cavalli, e 1600fanti contra il Conte di Sora , e 'l Conte d' Alvito , amendue di cafa. Cantelmo, togliendo lo Stato all'uno ed all'altro, perchè non avean ubbidito a suoi ordini, ed eran sospetti di pratica col Re Luigi . Poi per lo Contado di Celano entrò in Apruzzo, ove gran numero di giovani paesani invaghiti della presenza del Re si posero a seguir l'esercito a piede ed a cavallo, come avventurieri. Gli Aquilani non: potendo averin tempo ajuti dal Re Luigi, si accomodarono come meglio poterono, pagando 40 mila ducati per evitare il facco, ed altre offilità militari. e fi: rendettero a Ladislao . Paíso contro Rinaldo Orfino Conte di Manupello, il quale in pochi di con tutto lo Stato venne in mano del Re-I Caldori & falvaron tutti nell Castello di Palena, ed il Re per non perder tempo ad espugnarli, se ne scese per lo Contado di Molise, e se ne ritornò a Gaeta ricco di molte prede e denari, avuti parte in dono, parte in taglie dalle: Terre , e da' Baroni contumaci , e diede licenza a tutt' i Baroni, dicendo che ritornassero nella seguente: Primavera Ma. la grave infermità, che sopravvenne a Ladislao in quest'anno seguente A.J. 1394 in Capua mentr'erafi avviato verso Napoli, frastornò i suoi dilegni, e tornossene a Gaeta : e benchè guarisse , restò per tutto il tempo della. fua. vita balbuziente:

Rifabilitofi il Re Eadilao della fia infermità andò in Roma a trovar il Papa Bonifaci e, eli tra effi. conchiolo, che il Papa daffe al Re 25 mila fiorini , ed il Re all'incontro dono a fratelli il Coatado di Sora, e di Alvito, deli quale avea fopgliato i Cartelmi, e la Baronia di Montefafoto, con altre buone Terre. Con quelto efempio alcuni Cardisali più ricchi fosvennero il Re di denari, volendo promeffe di Terre e di Caffella per loro parenti, che all'ora erano poffestate di "menici, e di Re ne fece loro l'Invefiture. Con quella denari e a peomeffe tornò Ladilato a Gate al 10, di Novembre.

Re Lui-

72 TSTORTS

Re Luigi dall' altra parte fubito che feppe questi apparati, "pedi Bernabb Sanfeverino in Avigaone a Papa Ciennette a dirigil i gradio ajati che dava Boniscio al Re Ladiciao, e a ecercargli foccorio. Ottenne per allora da Clemente Bernabb, che foclasfie fie galete, e una forma di denari. E questi furon gli altimi foccorit che pote darti, imperocche veggendo che 'l Re di Francia fludiavasi di vogqier lo Scisma, e di proccurare la pace della Chiefa, e l' Univerdità di Parigi avea dato il fuo parere di convocarii no general Concollo, Clemente relbo molto fesprefo, e gli cagiono tant' affizzione, che ne movi ned la f. Setterni-bre. Ma non percio finh lo Scisma, i Cardinali chi eran in Avigaone, milgrato delle Rei di al Pierro di Luna Angonefe. Cardinal Diacono, che fa nomato. Benestera SUII. Questi in mottro vono men che il fon predeceffore inclinato ad ajutare il Re Luigi, cui maado quindici mila altri fioriasi.

Con questi ajuti de' due Papi , i due Re rinnovaron la guerra . L'animo del Re Luigi atto più agli fludi della pace, che all'elercizio della guerra, e i piecioli foccorfi che gli venivano dalla Frencia, fecero, che il G. Contestabile del Regno Tommaso Sanseverino riflettesse al pericolo del Re Luigi , e per conseguenza all' irreparabile sua ruina , e di tutta la famiglia, se non vi dava provvedimento. Persuale perciòil Re, che per indebolire la parte degli avversari avea pensato di alienare il Duca di Sella dal Re Ladislao con disporre di mandar a chiedere per moglie la figlia del Duca. Il Re ch'era di natura pienhevole. lodò il pensiero, e cot parere di tatto il Consiglio mandò Ugo Sanseverino a trattar il matrimonio, il quele in pochi di lo conchiuse, e Luigi mando subite Monsignor di Mongioja con doni Reali a visitar la Spola, chiamandola nelle lettere Regina Maria. Papa Bonifacio, che con molto dispiacere avea intesa questa parentela, ed alienazione del Duca, tanto fece, tanto diffe, che disturbo le nozze, le quali rimaleso senza effetto; e benchè poi fi maritaffe con altri, sempre volle ritepere il titolo di Regine datole da Luigi, quando le mandò a prefentare il dono.

In questi tempi mosso Re Ladisiao u piret di Cosarra di Chiarosmonte già sua conforte, che con gran lode di paziena, di modelità,
e di pudicinia avea in hassa fortuna menata sua vita dal di del ripudio,
la diede per moglie ad Andrea di Capus primogenito del Conte d'Attavilla, suo coetaneo, e assa i ditetto, e suron satre le nozze most ono
ratamente. Ma non per questo restò quella gran donna di mostrare la
grandezza dell'animo-suo; impercobe quel di, che il marito la volle
condure a Capua; apost accusulto per partiris, in prefenza di mosti Baroni e Cavalieri adunati per accompagnarla, e di gean popolo, ristific di
marito.

" ... A ...

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XVI.

marito: Andrea di Capua puoi tenerti il più auroniurate Cavaliere del Regno, poiché avvai per concubina la maglie legitsima del Re Ladislas suo Signore. Queste parole recaron ammirazione a chi l'intese, e rimordimento al Re.

Intanto firingendo Ladislao l'affedio di Napoli per mare, e per terra, fu configitato Re Luigi ad uficit dalla Città, ed andar a Taranto. I Napolitani faffiditi da sì lunga guerra, dopo vari trattati deferitti a minuto da Angelo di Cofanzo, finalmente refere la Città a Ladislao, il quale avendo loro accordato molti capitoli, e patti che volcano, entrato io Napoli, per tener placati gli animi di tutti, diede agli Eletti quella giurisdizione, che oggi hanno fopra coloro, che minifrano le cofo neceffarie al vivere.

poli, e tenendo per perdute anche l'altre parti del Regno, che reflavano alla fius ubbidienza, fafitifici da 'travaggi di quella guerra, effendo
egli di natura docile, ed amante delle lettere, deliberò partifi, ed andar in Provenza; e nel pellar per la marina di Napoli, mandò a parteggiare col Re Ladislao, che facesse uscrie di Castel nuovo Carlo d'Angiò suo fratelle co' Francessi, e con nutto il bagagito, a lui si rendesse
il Castello. Onde avendo mandate le galee a rilevangsi, ancò in Provenza, lasciando di se gran desiderio e dolore a tutti coloro del suo
partito. Conì si quest'anno Napoli, e quali tutto il Regno passio stota A.1. 1400
la dominazione del Re Ladislao, e sotto le bandiere di Re Luigi rimasse solla Taratoto; che si mantenne lungo tempo nella sina fede.

Giunto l'avviso a Re Luigi, ch'era in Taranto della resa di Na-

§ III. Nuove nozze di Ladislao. Sua spedizione insclice nel Regno d'Ungberia.

Dopo aver Ladislao fugato dal Regno il fuo Competitore, reprefit i Sanfeverinefchi, e poflo a fondo la cafa del Duca di Selfa, ed infigurorito di cloro domini, gli paver tempo di goderi a paeci il Regno; unde cominciò a penfare di prender moglie. Para Bonifacio dei ne pe fei i penfero; e mentre ciò trattavafi, vennero Ambaficiadori del Duca d' Auftria Leopoldo a dimandare Giovanna fua forella per moglie del figliuolo del lor Signore. Il Re fu contemto: e mentri era in ordine per accompagnafa, l'andata fa differita, perche Bonifacio avea gia conchiu-fo il matrimonio con Maria forella di Giovanni Re di Capro; onde Ladislao volle prima far le fue nozza, e mandô fubrio in Cipri per la Spofa Gurrello di Tocco con l'Arcivicfovo di Brindifi, e molti Cara feiri. Venne queda Principeffa accompagnata dal Signore di Lamech, e dal Signore di Barut fuoi Zii; e fu ricevata in Napoli dal Re, e dala Signore di Barut fuoi Zii; e fu ricevata in Napoli dal Re, e dala Signore di Barut fuoi Zii; e fu ricevata in Napoli dal Re, e dala Signore di Lament.

I S T O R B-A

a. J. 1403 la Regina sua Madre con onor grande in Febbrajo di quell'anno, e selebrate le nozze.

A questo tempo gli Ungari mal soddissatti del loro Re Sigismondo, avean mossa sedizione, ed una parte di que Baroni lo carcerarono, ed alzate le bandiere di Ladislao, lo gridarono Re, come figliuolo ed erede di Carlo III. Ladislao avidissimo di accrescer la sua potenza, accettò la Signoria; e col pretelto di voler accompagnare fua forella in Austria, deliberò di partire. Lasciò dunque Vicaria del Regno la Regina Maria sua moglie, che dovesse governare col consiglio de suoi Ministri, e andò con Giovanna ad imbarcarii a Manfredonia, donde passò al Friuli; ed avendo confegnata la forella a que' Baroni del Duca d'Aufiria, che quivi l'attendevano, egli se ne passo a Zara Terra del Regno d' Ungheria. Zara senza contrasto aperse le porte, fortificò quella Città e parendogli d'aver fatto affai , vi lasciò il Signor di Barut con presidio bastante, e se ne tornò in Napoli. Quindi trattò colla Signoria di Venezia, cui vendette Zara per cento mila fiorini d'oro, e Ladislao ne fece loro la confegna. Di che sdegnati gli Ungari, liberarono il lor Re Sigismondo.

b. 1404 În queff anno mori la Regina Maria in Napoli, la quale mentre findiava a pigliar medicine per far figii, cadde in una irrimcibibli einfermità, della quale mori con gran dolore del Re. Poco dopo accadde la morte di Papa Bonifacio, di cui ne fu fucceffore Insucențio III de Sulmona, per insanari chianato Cofmo de Migliorari, poco amico di

Ladislao . A. V. 1405 Nel feguente anno morì Raimondo Orfino Principe di Taranto, cui vendette quel Principato Re Luigi , e lasciò due figliuoli maschi , Gio: Antonio, che successe al Principato, e Gabriele, e due figliuole, l'una Maria, e l'altra Caterina. Quando Re Ladislao intese la morte del Principe, e che la moglie rimafta era in età da prender marito, e i figliuoli affai piccioli, deliberò paffare in Terra d'Otranto per affacurarli di quel valto Principato. Occupò felicemente diverse Città a quello appartenenti, e cinfe Taranto d'affedio. Ma effendo accorfi alla difesa di quella Città, e della Principessa i Sanseverini con altri, il Re restò deluso, e su costretto di levar l'assedio. Tornò l'anno appresso ad affediarla, e non meno per lo valore di que' di dentro, che de' Sanfeverini, la truppa del Re fu offesa. Onde Ladislao avendo avviso che di Provenza veniva una grande armata in foccorfo degli affediati, deliberò d'aver a patti la Principessa, e la Città, offerendosi di torla per moglie. Ella avea quali quarant' anni, ma era affai bella; ed udita que-A' imbasciata, si senti affalire dall'ambizione di divenir Regina. E quantunque fosse sconsigliata da' Sanseverini nemici del Re, nondimeno conDEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XVI.

la Principeffa fu da tutti falutata Regina. Ma poichè ebbero paffat à balli e le fefte, il Re mandò la Regina ben accompagnata a Napoli,

ed egli cavalcò per le Terre del Principato.

Entrata la Regima in Napoli a' 3 di Giugno, ebbe però prefio oc- A.). 1495 cafone di pentifi d'aver dai d'occethio al Re Ladislao. Poiché entrata che fin nel Caffelmovo, vi revoè due Concubine del Re, l'una era figliunol del Duca di Seffa, l'altra chiemata la Conteffella; en el Caffel dell'Uvo ve n'era un'altra, per nome Maria Guinnazza, molto amata dell'Uvo ve n'era un'altra, per nome Maria Guinnazza, molto amata del Re. Allora conobbe l'errore fatto in non feguire i configli de'San-feverini, pronoflicando che ogni di farebbe malamente trattata, ficcome avvenne: perciochè il Re, elfendo il fuo principal difegno d'impadro-nirif del Principato di Tranto, mentre visfe aon dormà con lei, falvo che la prima volta ia Tranto.

N. Spedictions del Re Ladislos fopra Roma. Concilio di Pifa per torre lo Scifma, cò cobe infelic dito. Riterno del Re Luigi II nel Regno per gl'inviti di Papa diffiandro, che femunica, e depone Ladislae.

L A morte di Papa Bonifacio liberò Ladislao da turte quelle promeffe che gli avea fatte. Avrebbe quello Pontefice laficiato di fe pel fuo valore gran nome; ma il loverchio amore che portava a 'nuo; o fcuròla di lui fama, effendo arrivato, come ferive il Platina, infino a donar a' parenti le indulgente pelenarie, acciochè le vendefiero. Quella empietà ebbe però poi molto vicina la punizione, perchè avendo Andrea fuo fratello Duea di Spoleto, e Giovanni Contre di Sora, e di Alvito, fatto avere molte altre Terre a diversi altri fuoi parenti, ne farono in brevifitmo [pazio privati; rimanendo in grandifima poverth.

Innocewio VII suo successore si mostro poco amico di Ladislao. Questi all'incontro poco silmandolo, e com'er adi natura inquieto, e cupido d'imperio e di gloria, deliberò d'infignoristi di Roma. Il tempo non poteve effer più opportuno, poichà Romani attediati per le lungo Scirma, e per l'odio che avean portato al Pontefice Bonifacio, e portavano ad Innocenzio per molti che ne evvea fatto morire, eccitarono nel principio del suo Pontificato gran turbolenze in Roma: imperachè avendogii dimendato, che soste los credituita la libertà del Campidoglio, e che avestie procenzato togliere lo Scisma: Innocenzio stegnato di tanta infolenza, chiamò Lodovico Marchete della Marca suo nipote com monta gente per far de Romani vendetta. Il Popolo si levà a rumore, e chiamò Ladislao in suo soccosto: il Re tosto venne a Roma, onde Innocenzio si (costretto uscir insfeme con inpote dalla Cirti e ricovrarsi a Viterbo. Ladislao, ottenuta Roma, passo in Perugia, è

Coople

l'occupò. Ma i Romani in un fubito rivoltatifi, richiamarono il Pontefice, e la truppa del Re fu difereciata da Paolo Orfino. Intefi da Ludislao la leggerezza de Romani, pieno di fitzza, lafciando tutto ia abbandono, ritornò nel Regno per ordinare un poderofo efercito, e prenderne vendetta. Ma mentre il Re era tutto intefo a quella fupdizione,

A.J. 1406 Papa Innocenzio a' 6 Novembre se me mort.

Il Re di Francia che profeguiva l'impegno di far ceffare lo Scisma, proccurava di non far feguire mova clezione: ma i Cardinali trovatiri la Roma immaninacta a 30 dello flesso mele eleffero Angelo Corrario Veneziano, che pesse il nome di Geogario XII. Futti quelli Cardinali primi dell' elezione avena firmata una ferittara, colla quale a'imnegnavano, che colui fra loro, che soli fasse flesso delle ci mengnavano, che colui fra loro, che soli fasse flesso dell'elezione d'un legittimo Pontefa ce. Gregorio XII protesto del Geograpio in innuniare, i e lo stesso delle fatte il suo Competitore. Il Re di Francia s'impegnò per a riusfire la riunacia de'Contendenti, ma l'uno e l'altro la suggivano con finte proposizioni d'affettamento. Si convenne alla perfine di portasti in Savona per trattre l'unione. Vi androno Benedetto, e suoi Cardinali ma Gregorio, ancorché uscito di Roma per andarvi, sfuggiva con varie feuse la conferenza a.

Di que'l' imbarazzi approfittandofi Ladislao, quando vide ufcito di. A.J. 1407 Roma il Papa, marciò verlo Roma con quindici mila cavalli, e ottomila fanti, e mandò molte Navi cariche di vettovaglie per l'efercitofuo, ed alcune galee per guardare la foce del Tevere, per non farvi

entrare vettovaglia in fufficio di Roma.

Era allora în guardia di quefit Citrh Peolo Orfino, uomo di molr' autorità, e molto amato e fiimato da Romani per la grande opinione
che fi avea del valor fuo. Coflui con duemila cavalli, e co' Citradini
abili a manegojar l'arme fi pofe a difefà della Patria, e potto nel luoghi opportuni le guardie, tolle la ferenza al Re di potervi entrar per
forza. Ma effendo entrare le galee nel Tevere, ed avendo il Re prefe
tutte le Cafella della Teverina, e facendo guardare con diligenza che
per lo fiume non entrafe a Roma cofa da vivere, fu firetto di render;
fe, e la Città al Re con oporate condizioni, e nel di di S. Marco 3,
prile entre Ladislao come Signore a Roma fotto il Baldacchino por-

Aprile entrò Ladislao come Signore a Roma lotto il Baldaccuno portato da otto Baroni Romani, e andò per quella fera al Campidoglioll di feguente un Fiorentino, che tenca il Castello di S. Angelo-

per Papa Gregorio, patreggiò di renderlo, e n'ebbe Quarata in Puglia, e'l Re passò ad abitare nel Palazzo Vaticano. Fe Callellano Riccardo di Sangro, e Senatore Giannotto Boccatro Barone di molte Terra. Abruzzo, e flette in Rome sino a'as di Giugno. Egli su il primo,

FIRE

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XVI. che a suoi titoli volle anche aggiungere questo di Re di Roma: titolo che per l'addietro nè i Goti, nè i Longobardi, nè i Francesi, ancorchè Re d'Italia, ofarono di prenderlo, chi per riverenza, e chi per ti-

more degl'Imperadori d'Oriente, i quali n'erano i veri Signori.

Ma Ladislao tirato forse, come dice il Costanzo, dall'amor delle donne, se ne ritornò in Napoli, ove si trattenne tutta l'Estate in piaceri e felte, e mentr egli così luffureggiando trafcurava mantenere que-Ro nuovo acquisto, gli venne nuova, che Roma era ribellata; perchè Paolo Orfino parte sdegnato che aveffe antepollo Giannotto a lui nell'Ufficio di Senatore, parte che usasse molto rigore contra i Romani senza sar conto di lui, indusse il P. R. a pigliar l'armi, ed andar al Campidoglio a far prigione il Senatore, e ruppe i Capitani del Re, che givano per soccorrerlo, sicchè per tutto su gridato: Viva la Chie-

fa Romana, e muojano i Tiranni : effendosi le genti del Regno ritirate fenz' altro contrafto .

Il Re di Francia non tralafciava l'impresa di sar rinunciare i due Contendenti , perchè fi fos' eletto un legittimo Papa . Ma Gregorio non voleva fentir parola di cessione; onde i suoi Cardinali sdegnati l'abbandonarono, fi portarono in Piía, e fi appellarono delle fentenze, ch' ei pronunzio contro d'effi, al futuro Concilio. Dall'altra parte il Re di Francia fece dire a Benedetto, che affolutamente volea ch'ei rinuncialse, ed acconfentiffe all'unione, altrimenti fe farebbe sottratto dalla sua ubbidienza, ma Benedetto offinato non men che Gregorio, stele subito una Bolla fulminante contro la fottrazione, e la inviò in Francia. Vi fu mai ricevuta, e que' che l'avean portata furon arreftati, e ignominiofamente trattati : la Bolla fu lacerata, ed in Francia fu pubblicata la neutralità. Benedetto da Avignone si ritirò in Catalogna. Gregorio cominciò a discolparsi, dimoltrando che non era per lui mancata l'unione, incolpandone Benedetto, e convocò un Concilio in Aquileja. Bemedetto, che s'era ritirato in Aragona, fece la stessa protestazione, e adunò un altro Concilio in Elba vicino a Perpignano. I Cardinali dell'uno e dell'altro partito veggendo che per quella divisione si facea poco conto dell'uno, e meno dell'altro, e lo Stato della Chiefa era occupato da diversi Tiranni, avuta fra loro secreta intelligenza, convocaron ancor effi un altro Concilio in Pifa. Così in quest' anno , furon A.J. 1408 convocati tre Concili. Benedetto fu il più follecito, e fece cominciare il suo Concilio il primo di Novembre. Vi si trovarono i Vescovi di Castiglia, di Aragona, di Navarra, e molti altri Prelati di Francia, di Guascogna, e di Savoja in numero di 120, senza i quattro Arcivescovi onorati col titolo di Patriacchi. Quando fi venne al punto dello Scisma, i Vescovi per la maggior parte si ritirarono da Perpignano, e'l Concilio fi reftrinfe al numero di 18, i quali riconobbero Benedet-

to per legittimo Papa: lo configliarono però di procurare l'unione della Chiesa per via di rinuncia, in caso che il Competitore rinunciasse, o venisse a morte, ovvero fosse deposto; e d'inviar Legati a Cardinali. ch' erano in Pisa con piena potestà di stabilire il trattato.

Mentre ciò facevas' in Perpignano, i Cardinali de' due Collegi im: pegnarono tutt'i Principi a riconoscere il lor Concilio, e ad approva-4. J. 1409 re quento aveffere fatto. Aprirene dunque il Concilio il di 25 Marzo. Citò in prima il Concilio Pietro di Luna, ed Angelo Corrario, che fi dicevano Papi; e non effendo comparfo alcuno, il Concilio gli dichiarò contumaci. Pronunziò, che il Collegio de Cardinali unito avea potuto convocare il Concilio, e che il Concilio generale adunato poteva procedere ad una fentenza diffinitiva . Comando poi la fottrazione d' ubbidienza a' due pretesi Papi ; ed in fine dopo aver prese le informazioni fopra la loro condotta, gli dichiaro decaduti dal diritto che protendevano al Pontificato, e gli depose con diffinitiva sentenza . I due Collegi de' Cardinali procedettero poi all' elezione d'un legittimo Pontefice , secondo il decreto del Concilio , ed a'23 Giugno elessero Pierro Filargio di Candia, nomato il Cardinal di Milano, dell'Ordine de'Frati Minori, che prese il nome di Alessandro V. Egli presedette alle sefsioni seguenti del Concilio, che terminò il di 7 Agosto. Era composte di 22 Cardinali, di 4 Patriarchi, di 12 Arcivescovi, di 80 Vescovi in persona, di 85 Deputati, d'un pran numero d'Abati, di Generali, di Procuratori d'Ordini , di Deputati de' capitoli , e di 67 Ambalciadori di Re, e d'altri Principi fovrani .

Aleffandro V. riputato dalla maggior parte de' Principi d' Europa per vero e legittimo Pontefice., ancorchè fosse Frate de zoccoli , era ftato molti anni Arcivescovo di Milano, e poi fatto Cardinale da Papa Innocenzio VII. Avea non poca esperienza delle cose del Mondo, onde presa ch' ebbe la Corona, voltò subito il pensiero a riporre la Sede Apoflolica nel fuo primiero flate; e veggendo gli apparati del Re Ladislae per impadronirsi di Roma, e del suo Stato, sece lega co' Fiorentini, ed effendo anche favorito dalla Francia, mandò ivi a chiamar Re Luigi per opporlo a Ladislao, ed intrigarlo in una muova guerra, acciochè dovendo badare a' propri mali, non potesse pensare ad inquietar lo Sta-

to della Chiefa Romana.

Dall'altra parte Gregorio non avea maneato di aprire il fuo Con-4.1. 1409 cilio in Aqueleja, ovvero in Udine, nel giorno 6 Giugno, ma non vi fi trovo che un picciolissimo numero di Prelati . Vi fece dichiarare ch'egli ed i suoi predecessori erano stati canonicamente eletti , e che Pietro di Luna e que che l'avean preceduto, e Pietro di Candia nuovamente eletto, eran intrusi al Pontificato. Fece però una dichiarazione, ch' era pronto a rinunziare al Papato, purche Pietre di Luna, e Pictre DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XVI.

Pietro di Candia vi rinunzialfero ancora. Creò nuovi Cardinali, non meno che avea fatto Benedetto; onde in vece di due Papa dopo il Concillo di Pifa fe ne videro tre, da quali miteramente era la Chiefa Lacerata. Grecorio terminato il Concilio fuent traveltito in Auftria.

Ladisho avendo feorti gli sadamenti d'Aleffandro, mandò Angelo Aldemorifico om quattro galea a chiamar Gengorio. Stava egli allora a Pietra Santa con tre Cardinali, che non avean voluto abbandonanio, il quale intrela he chiamata, fede volentieri ad imbazcaria I Potro di Luena, e venne a Gaeta, ove fermò la fua redienza, ed ove il Re l'accolic con molta riverenta come a vero Potenfece, ed ordinò che per tale foffe tenuto nel Regno. Avea Gregorio una piccioliffina Corre, poiche non era riconoficiato per Papa fe. non negli Stati del Re Ladisha o. All'incontro Aleffandro V era riconoficiuto per legitrimo Papa quad'in autra la Criffinaità, e el Regni d'Aragona, di Caltiglia, di Scosia, e gli Stati del Conte d'Armagnae, riconofecvano Benedetto. L'Alemagna e radiviria, perchè Robertor Re d'Romani riculava che foffe riconoliciuto Aleffandro, per aver egli dato in molte lettere il titolo di Re de'Romani a Venessla Ned i Boemia.

Re Luigi udita la chiamata di Papa Aleffandro, e ricordandola quanto importi l'amicizia d'un Papa a chi vuol acquistare o mantenere il Regno di Napoli, fi pose subito in mare con alcuni legni, ch' erano nel Porto di Marfiglia, e venne a Livorno, e di la a Pifa a trovar il Papa, il quale, perchè poteffe più legittimamente procedere all acquisto del Regno, pronunziò in Concistoro per iscomunicato, e scifmatico Re Ladislao, e lo privò del Regno, e ne fece nuova Investitura a Re Luigi, dicendo che quella che avea avuta da Clemente, il quale non era vero Pontefice, era invalida; e si conchiuse che si soldasse Braccio da Montone Perugino, Sforza da Catignola, e Paolo Orfino, Capitani di gran fama. Ma mentre Luigi si parti da Pisa, ed andò a Firenze per ottenere che quella Repubblica per virtù della lega contribuiffe al foldo de tre Capitani; Papa Aleffandro fe ne ando a Bologna , ivi ammalatoli fe ne morì a' 3 Maggio . I Cardinali entraron il A.J. 1410 terzo di in Conclave, ed eleffero Baldaffarre Coffa Napolitano Cardinal di Bologna, e si fece chiamare Giovanni XXIII. Costui non men di spirito servido ed inquieto di quel ch'era Ladislao, il primo disegno che concepì fu di cacciarlo dal Regno. Re Luigi andò in Bologna ad adorarlo, e lo trovò molto più pronto in favor suo, che non era stato Papa Aleffandro, perocchè non folo concorfe alle spese dell'esercito per terra, ma foldò anche gran numero di galec di Genovefi, che infieme col Navilio Francese andassero ad assaltare il Regno per mare.

Intanto Re Ladislao non perdè tempo. Avvisato della malattia di Papa Alessandro, spedì dal Contado di Sora il suo esercito a Roma,

c la

The presence contrastio. Vi lastio il Conte di Troja, e Gaetano Monterano con 3600 cavalii, e distribui il rimanente dell'efercito per alcune Terre di Campagna, ordinando a' Capitani che quando vedesfero il bisogno andasfero turti a Roma a soccorrere il Conte di Troja, edegli venne a Naposi a provveder cheari, ed attendere che la Cirtà non hi prendesse per assistio di mare. Accumulati per molte vendite di Terre e di Cassilli, che fece a villissmo prezzo, chenzi in gran numero, armò otto navi, e sei galee, e chiamb attrì i Baroni con disegno di andar a Roma.

Effendofi approfilmato Re Luigi a Roma, il Popolo Romano follecitato da Poolo Orfino, ch'rea venuto alla Porta di S. Pangrasio, prefe l'armi, e benchè il Conte di Troja facesse refissenza, all'ultimo fu forazto di cedere. Re Luigi fatto l'acquisso di Roma in nome di Papa Giovanoi, desderava de entra s'ubito ne Regno e leguire la virtoria. Ma Braccio per ricuperare alcune Terre del Patrimonio di S. Pietro, che si tenenno per Ludisiao, e potenno offendere le Terre sue; e Paolo Orsino per ricuperare alcuni Casselli di Campagna, s' intertenaero tanto, che Ludisiao chobe tempo di provveder molto bene alle coste

Dopo che Paolo e Braccio ebbero cacciat'i foldati di Ladis'ao da

sue e poners'in ordine con gagliardo esercito.

quelle Terre, si mosfero da Roma con Luigi, e vennero colle loro troppe pe la via Latina verfo il Regno. Dall'attra parte Ladislao si parti
da Capua con tredicimila cavalii, e quattromila fanti, e giunfe in Campagna fotto Rocca Socca, a tempo che Luigi col sino elercito era a
Cepparano, e procedendo un poco più avanta, venne Re Luigi ad acLati camparsi sun miglio vicino a lui. Si attaccò il fatto d'arme a vestione
del di 39 di Maggio, e durò sino a notre olcura con gran valore dell'
una e l'altra parte; ma in fine l'efercito di Luigi resto vittorios, e
Ladislao disperato della vittoria si ridussife a tro red il sotte a Rocca

Secca, e mutato cavallo fe ne andò a S. Germano, ove la medefima notte fi ritrovarono tutti quelli, ch'erano fcampati dalla rotta. Vinie Luigi, ma non feppe poi fervirfi della vittoria. I fuoi fol-

dati dopo la virtoria oon vollero paffar più timanzi fenza la paga, sperando che Papa Giovanni l'avesse mandato al primo avviso della vittoria; osate Re Luigi in vece di passa innanzi, su forzato a tornar a dietro, e cavalco a trovar il Papa a Bologna insseme con Sierza, per siecere sieceros, ama la trovo motto travagliato di mene te; imperciocche l'Imperador Sigs simondo mosso da zelo Cristiano per eltinguere lo Scissa, parte cos Ambasciadori, ando e mando a confortare tutt'i Principu Cristiani che volesse mo con lui constriingere Benedetto XIII, che siava in Catalogna, Gregorio XII, che siava in Catalogna, Gregorio XIII, che siava in Catal

DEL REGNO DI NAPOLI PAR II CAP. XVI.

Concilio universale, ove si avesse da decidere chi di loro era vero Pontefice, e toglier l'ubbidienza a colui che non andasse. E ottenuta la volontà di tutti, avea fatto congregare Prelati d'ogni nazione nella Città di Costanza, che avea deputata per le Concilio, ed avea mandato a chiedere Papa Giovanni che andasse al Concilio. Per la qual cosa trovandoli il Papa in dubbio di le stesso, su costretto di dire a Re Luigi , ch' era necessario attendere a' casi suoi , e di servirsi de' soldati suoi contra i Tiranni, che alla fama di quello Concilio erano inforti contra di lui, configliandolo a differir la guerra del Regno a tempo più comodo. Per le quali parole Re Luigi mal contento parti, e se ne andò in Provenza, e poco dopo morì, lasciando tre figliuoli Luigi , Renato, ed un altro.

§ V. Re Ladislao tenta nuova impresa in Italia. Sua morte.

L Adislan restando libero da ogni sollecitudine per la partita di Luigi, cominciò per vendicarsi di Papa Giovanni ad infestar lo Stato Ecclesiastico. Il Papa avendo deliberato di andar al Concilio, contro il parere di Colimo de Medici Fiorentino, nomo di grandiffima prudenza. prima che si partisse, tentò di pacificarsi con Ladislao, inviando il Cardinal Brancaccio per questo effetto in Napoli, uomo per vita, e per età venerabile, e si accettò la pace nel mese di Giugno, per virtù del- A.J. 1412 la quale il Re liberava un fratello , ed alcuni parenti del Papa , ch' eran prigioni, e riceveva dal Papa centomila fiorini.

In quest'anno medesimo morì la Regina Margherita nelle braccia del Re suo fioliuolo a' 6 Agosto all' Acqua della Mela Casale di S. Severino, e fu trasportato il suo cadavere nella Chiesa di S. Francesco di

Salerno .

Partito Papa Giovanni per andar al Concilio, avea lasciato Braccio Capitano della Chiefa, perchè debellaffe Francesco di Vico ribelle della medelima, e s'intitolava Prefetto di Roma. Ladislao che non fapeva star in ozio, intesa la partenza del Papa, soccorse il ribelle e lasciato ogni rispetto della pace, l'anno seguente occupò Roma, e proccorò con A.T. 1413 grand'arte, che oltre a Sforza, veniffe al di lui foldo anche Paolo Or-fino, poichè l'uso di que'tempi era, che i Capitani di ventura, finito il foldo con un Principe, folevano andar a fervire un altro, fenza che restasse rancore nel primo che avea servito.

Paolo conoscendo il Re di natura vendicativo, stava sospeso, ma volle dal Re ficurtà, che gli fu data. Vennero perciò Paolo, ed Orlo Orlino da Monterotondo con molte Compagnie di genti d'arme ben in ordine, e'l Re gli mostrò buon vilo. Ma covando il pensiero di far-

Tom. II.

282 STORIA gli morire, volle farsi benevolo Sforza, il quale ancorche pur odiasse :

ficcome odiava tutt' i Capitani di ventura, nulla dimanco gli portava più rispetto.

Erafi preparato Ladislao per la guerra di Toscana, ed i Fiorentini fospetti della sua ambizione cercavano di prepararsi alla disesa della loro libertà. Ma Ladislao per forprendergli mostrava altrove volger le sue truppe ; onde partito di Roma , avend' occupate tutte le Terre della Chiefa, diffribui per quelle i Capitani, e le penti, ed coli fi fermò in Perugia, volendo tener in timore tutte le Terre di Toscana, di Romagna, e di Lombardia, per taglieggiarle. Mandaron subito Ambasciadori Fiorenza, Lucca, Siena, Bologna, ed altre Città, ed egli fe buon viso a tutti : ma nel parlare era ambiguo, mostrando segno talora di voler paffare in Lombardia. Ma accettando dall' altre Città l' offerte de' presenti, andava trattenendo in parola gli Ambasciadori Fiorentini, i quali tennero per certo che l'animo suo era di affaltar Fiorenza.

I Fiorentini avendo inteso che il Re stava innamorato della figliuola d'un Medico Perugino, colla quale spesso giaceva, è sama, che avesfero lubornato il Medico, acciochè per mezzo della figliuola l'avesse avvelenato: che il Medico indotto dall'avarizia, anteponendo il guadagno alla vita della figliuola, l'avesse persuasa ad ungersi le parti pudende d'una unzione pestifera, quando andava a giacere col Re, dandole a credere, che quella fosse una composizione atta a dar diletto al Re, che non avrebbe potuto mai mancare dell'amor suo : e che per questo il Resi fosse infermato d'un male al principio lento ed incognito. Nel qual tempo essendo venuto Paolo ed Orso a visitario, sece amendue imprigionare : ed effendo andati tutt'i Capitani a pregarlo che non voleffe rompere la fede data, il Re rispose, che avendo saputo che Paolo teneva pratica co'Fiorentini di tradirlo, era flato affretto per afficurarsi di farlo arreftare; ma quando non fosse vero, l' avrebbe liberato. Fu quello trattenimento molto opportuno per la loro falute, perchè aggravandos' il male, e partendosi il Re da Perugia per imbarcarsi ad Oftia, quando volle condurre seco i prigioni, i Capitani elessero il Duca d' Atri, perchè provvedesse che i prigioni non sossero gittat' in mare . Giunto il Re ad Offia s'imbarcò affai grave del male, e quafi farneticando mostrava che ogni suo intento non era in altro, che i prigioni A.I. 1414 non fuggiffero; e giunto in Napoli a' 2 d' Agosto, subito che su messo

in letto comandò che Paolo fosse decapitato. Il Duca d'Atri parlò con Giovanna forella del Re, che governava il tutto, e diffele quanto potea pregiudicare all'anima ed allo Stato del Re, se un tal presonaggio sosse stato senza legittima cagione fatto morire; ed operò che la mattina feguente, quelli, che vennero a visitare il Re, differo, che a Paolo era stata mozza la testa ed il corpo tagliat' in quarti. Il Re ne mostrò gran-

diffimo

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XVI.

diffimo piacere; ma la violenza del male crebbe, per la quale giunto il festo di d'Agosto usci di vita con fama di mal Cristiano. Giovanna, perchè era morto scomunicato, lo mandò senza pompa a sepellire a S. Giovanni a Carbonara. Gli Orsini furon poi sprigionati da Re Giaco-

mo ne' principi dell' anno 1416.

Morì Ladislao non avendo ancora compiti trent'anni di Repno, e viffe trentanove. Sotto il fuo Regno e intele il primo titolo di Marchefe in periona di Cecco del Borgo padron di Pefeara, ancorchè nel reflo d'Italia fi foffero prima incomineiati a fentire. Egli di tre mogli, con niuna generò figlianoli. Ebbe ancora molte Concubine; e di trante da una fol donna di Gatta generò un figliuolo baltardo chiamatto Rinaldo, il quale lo carò con una figliuolo baltardo chiamatto ritito ia Foggia, ed ivi morì.

## CAPITOLO XVII.

Giovanna II di Durazzo, Decimoquinto nel numero di Re, Regina di Puglia.

T Iovanna II gridata Regina in Napoli principia con mal governo per cazion di Pandolfello di lei concubino, il quale per gelofia fa imprigionar Sforza . Nozze della Regina col Conte Giacomo della Marcia . Morte di Pandolfello decapitato nel Mercato. Disturbi tra'l Re e la Regina. 6 I. Prigionia del Re Giacomo, che liberato si ritira in Francia, e si fa Monaco. Martino V. eletto Papa nel Concilio di Costanza , da fine allo Scisma . Coronazione della Regina Giovanna . SII. Spedicione di Luigi III d'Angiò Sopra il Regno. La Regina Giovanna ricorre ad Alfonso V. Re d'Aragona, che lo adotta . Guerra tra Luigi ed Alfonfo. & III. Discordie tra Alfonso e la Regina Giovanna, la quale rivoca l'adozione fattagli, e adotta Luigi per luo figliuolo . Q IV . Alfonfo parte da Napoli per Ispagna . Napoli st rende alla Regina. Infelice morte del G. Sinifealco. S V. Alfonfo tenta invano rientrar in grazia della Regina. Re Luigi sposa Margherita figliuola del Duca di Savoja, e fen muore. Morte della Regina Giovanna . VI. Riti della Gran Corte della Vicaria compilati fotto il Regno di Giovanna II. Ella istituisce il Collegio de' Dottori in Napoli. Opere di pietà disposte dalla medesima .

A morte di Re Laditlao diffipò in un tratto que buoni ordini di milizia; poichè mancando le paghe, quafi tutt' i foldati lafciando i Capitani propri, fi riduffero fotto Fabrizio, e Giulio Cefare di Capua, fotto ISTORIA

284

forto i Caldori, e fotto il Conte di Troja, li quali fe gli conduffero nelle loro Terre, e quivi folienendogli afpettavano d'effer foliatati d'altre Potenze, come alcuni d'effi fecero dapoi : e di tante Terre prefe nella Campagna di Roma folo fi tenne Offia, e Cafell S. Angelo in Roma in nome di Giovanna velova del Duca d'Aufiria, che il di medefimo della morte di Ladista fuo fratello era flata da' Napolitani gridata Regina, fenza che per allora fi richicelfe l'avefitura al Pontefice. Storza avendo intefa la morte del Re venne in Napoli a trovarla per

fermare la fua condotta con lei. Nel principio del governo della Regina Giovanna fi fcoverse tal mutazione, che molti savj pronosticarono, che in breve la parte di Durazzo non starebbe niente meolio dell' Angioina , con universale distruzione del Regno. Poiche Giovanna, effendo Ducheffa, s'era innamorata d'un suo Coppiere, o come altri Scalco, chiamato Pandolsello Alopo, al quale secretamente avea dato il dominio della persona sua: quando poi fi vide Regina, rotto il freno del timore, e della vergogna, gli diede ancora il dominio del Regno, perchè avendolo creato G. Camerario, e lasciando amministrare ogni cosa a suo modo, gli era quasi foggetto tutto il Regno. Ma praticando Sforza in Castello per trattar colla Regina, scherzando ella con lui molto liberamente, riprendendolo che non pigliava moglie, Pandolfello entrò in gelosia, e senza dar tempo che potesse passar più innanzi la pratica, disse alla Regina, che Sforza era affezionato al Re Luigi, e che avea mandato a chiamare le sue genti nel Regno con intenzione di prender Napoli, e se poteva il Castello ancora, e lei. La Regina non seppe far altro che dirgli, che provvedesse, e gli ordino, che la prima volta che Sforza veniva nel Castello, se gli dicesse, che la Regina era neila Torre Bevarella; onde Sforza entrato là, trovò tanti che lo difarmarono, e lo strinsero a scendere al fondo, dove stava Paolo ed Orso.

Quando ciò si seppe per Napoli, diede gran dispiaerre alla parte di Durazzo, e massime a coloro, ch'erano stati del Consiglio del Re Ladislao, i quali andaron tosto alla Regina, e la riprestro che col so lo parere del Conte Pandollello avesse stato impressorare Sforza tanto samoso e potente Capitano, e se le genti di Paolo si unisfero a quelle di Sforza per venir a liberare i loro Capitani, il Regno anderia a fangue ed a suoco. La Regina rispose che avreebe ordinato, che si vederi ed igiultivia se Sforza e rac colpevole, e trovandos innocente il sarebbe liberare; e a loro sistanza su commessa la cognizione della causa a Stefano di Gatta Dottor di legera.

Queflo rifentimento pofe in gran penfiero la Regina, e più il Con-E Pandolfello, e tanto più quanto che tutti que del Configlio la follesitavano a prender marito per aver figli, ed afficurar il Regno di quie-

te . S'

DER REGNO DI NAROLI PAR. II CAR. XVII.

185 the S'agglunde, che Fe Felie di Natale arrivano in Napoli Ambalciadori d'Inghilterra, di Spagna, di Cipri, e di Francia a trattare il matrimonio, che induffero la Regima a rifolverii. E perchè parera più poportuno il matrimonio dell'Infante D. Giot d'Aragona, figliolo del Re Ferrante, perche posffedea l'Ifola di Sicilia, il Configlio perfuale che fi Spediffe in Catalogna l'imbalciata, il che i conchiule con piacere di quel Re. Ma quando gli Ambalciadori tornaron in Napoli, e differo che l'Infante D. Giovanni non avea più che dicitori anni, e la Regima n'avea quarantafetre, fi mandò a difciogliere il trattato, e fi cleffe il matrimonio del Conte Giacomo della Marcia de Reali di Francia, ma molto rimoto alla Corona, e patreggiò col di lui Afhalciadore, che s'aveffe d'elenere dal titolo di Re. e citamari Côthe e Governadore.

Generale del Regno .

pompa.

Pandolfello conofeendo la molitudine degl'invidiofi, che desideravano la tovina siu a, pena di si fortificari d'amicizie, e di parentadi; e volgendo il pensire ad obbligaris Sforza, scese a visitarlo nelle carecti, dandoglia e tredree, che la Regina l'avea fatto restriagne ad instigazione d'altri, e ch'egli travagliava per farlo liberare. Sforna, ch'era di matura aperta, e molto senopilee, tenendolo per vero il ringrazio, e gli promise oggi ussicio possibile di gratitudine; ed egli replicò, che vi avrebbe interposta Caterinella Alopa sia forella alvorristisma della Regina. Consiri questo suo per con la Regina, e l'indusse a contentari di quanto egli faceva. Ritornato in carecre, diste a Sforza, che avea proccurato uno folo la libertà, che la grandezza siu; ma nele la Regina volea per patto especifico, che pigliasfe per moglie Caterinella, che avea tanto travagliato per liberardo, e che in conto di dote gli darebbe Urificio di G. Contelabile, con otto mila ducati il mese per soldo dello sue genti. Ulci Sforza da prigione, e siur celebrate le nozae con gran

Di ciò nacque un grandifilmo niegno contro la Regina, ed il Conte Pandolfello, e maggiore tra gli altri ne mostrava Giulio Cefare di Capua, parendo già a tutti che soste continta un Duamvirate di Sforza, e del Conte, che avrebbe ballato a poner in un facco il Conte dela Marcia, e partiri il Regno: onde quando venne l'avvió, che il nuovo marito di Giovanna era in Venezia, e che fra pochi di farebbe a Manfredonia, Giulio Cefare fi parti con alquanti Baroni senoni nen ordine ed innontrato il Conte al piano di Troja, fu il primo che screta di capua.

 I S T O R I A

A'egil con spirito di Re, e non di Conte pigliasse la Signoria, e che non aspettasse che que' due massignosi l'appiceassero, come in tempo di un'altra Giovanna su appiceato Re Andrea. Re Giacomo resti punto di doglia, e da scorno, parendogli aver presa la sprenza della Signoria dubbia, e il pericolo, e la vergogna certa. Lo ringrazio dassi, e gli promise, che in ogni cosa si farebbe serviro del consiglio, e del valor sino.

Il giorno feguente, quando il Re fu fei miglia prefio Benevento; arrivò Storza invisto dalla Regina ad incotarrato con molta comitiva, il quale fenza feender da cavallo lo falutò non da Re, ma da Conte. Il Re con mal vilo non gli rifofoe altro, fe non come flava la Regina. Glulio Cefare, che fapeva far piacere al Re, quando incontrò Sforza alla grada gli diffe, ch' fefendo egli nato in un Cafello di Romagna, non dovea togliere a quel Signore il titolo di Re, che gli avean dato i Baroni nativi del Regno. Sforza rifonodendo, che fe era nato in Romagna, volea con l'arme in mano far bunon ch' era così onora in como goni Signore del Regno; e pollo l'uno e l'altro mano alla fpada, mentre gli altri Cavalieri prefenti fi pofero di mezzo, ufci dale La Camera del Re il Conte di Troja G. Sinificato, e fe poner in una camera Sforza, dei un saltra Giulio Cefare, ma con diverfa forte perchi Giulio Cefare ufcì la medelma fera, e Sforza fu calato in una forca.

La Regina, che la notte medelima ebbe avviso di tutto, la mattina mandò a chiamare gli Eletti di Napoli, e lor diffe, che il di feguente era per far l'entrata il marito, che penfassero di riceverlo come Re. Fu ricevato il Conte, e falutato Re, il quale giunto che su alla fala del Castello trovò la Regina, la quale dissimulando il dolore interno, con dimostrazione d'allegrezza l'accolse; e trovandosi con lei l'Arcivescovo di Napoli con le vesti sacre, su colle solite cerimonie celebrato lo iponfalizio, e l'una e l'altro andaron al Talamo, ov' erano due sedie Reali. Ivi come su giunta la Regina, tenendolo per la mano fi voltò verso tutti gli astanti, e diffe: Voi vedere questo Signore , a cui bo dato il dominio della persona mia, ed or dono del Re-no : chi ama me, ed è affezionato di casa mia, voglia chiamarlo, tenerlo, e servirlo da Re. A queste parole segui una voce: Viva il Re Giacomo , e la Regina Giovanna Signori nostri . Indi investi Re Giacomo del Principato di Taranto per suo appannaggio, e gli donò l'entrate di diverse Città e Terre .

Il di figuente fi conobbero nel volto della Regina, e del Re altri penfici che di feffeggiare, pecché fopravenne da Benvetoto Sforza incatenato, e con grand' efempio della varietà della fottuna fu meflo nel sarcere. Il Rene di dapprello fe prender il Coste l'andolfello, e condutre prigione al Called dell' Dvovo, dove fa strocifimamente tomentaDEL REGNO DI NAPOLI PAR. II Car. XVII

to, confiffando turto quello che il Re volle faprec, é condennato a
morte, fu decapitato nel Mercato il di primo Ottobre, poi flintéinato
per la Città, el appicato per Il piedi, con intenfo.dolto della Regina.
Avendo adunque Re Giacomo trovato vero quanto avea detro Giulio Cefare di Capua della vita difionella della Regina, le tolfe comodità
di trovare nuovo adultero; onde cacció dalla Corte tutt' i Cortigiani,
ed in luogo di quelli pofe, alteretanti de'quoi Francefi, e cominciò a

tenerla tanto riffretta, che niuno poteva parlarle senza l'intervento d'un Francese vecchio, e'etto per uomo di compania.

Se dopo questa depressione della Regina, il Re Giacomo avesse saputo renderfi benevol' i Bironi , ogni cola farebbe feguita per lui con ottimi successi; ma coll'aver messo tutti gli usfici in mano de' Francesi, alieno da se il lor animo, e'l più mal contento era Giulio Cesare di Capua, non tenendo conto di lui nel conferirsi gli Uffici del Regno. Effendo paffeti tre mefi, che la Regina non s'era veduta, fi mosse gran numero di Cavalieri, e Cittadini onorati, ed andaron in Castello con dire che volean visitare la Regina foro Signora; e benchè da quel Francese di compagnia sosse detto, che la Regina stava ritirata a sollazzo col Re, e che non voleva che le fossero fatte imbasciate, tutti risposero che non fi partirebbero fenza vederla. Il Re che vide quella pertinacia, uscì dalla camera, e con benigno volto disse che la Regina non flava bene, e che fe venivano per qualche grazia, egli l'avria fatta così volentieri, come la Regina. Allora gridarono : noi non vogliamo da Vostra Maestà altra grazia, se non che trattiate bene la Regina nostra, perchè avremo cagione di tener cara la Miestà Vostra. Queste parole sbigottirono alquanto il Re, il quale rispose, che per amor loro era per farlo .

Giulio Cefare di Capua informato di quefto fuecetto, moffo da A-J- 1415 adegno, e da filmolo d'ambizione, delibero vendicarfi dell'inpratitudi ne del Re, e di tentare, liberando la Regima, occupare il luogo di Pandofiello, e dalla Terra di Morrono ove dimorava venne in Napoli, e e poi ch' ebbe vilitato il Re con gran fimiliazione, diffe che voleva vifitar la Regima. I Cortigiani fopendo la confidema che teneva col Re, l'introduffero nella camera di lei, e gli diedero comodità di parlare quel che gli piaceva. Allora con fomma feiocchezza, fidandofi d'una donna che gli avea così atrocemnet offefa, gli diffe che balavagli l'animo di torre la vita ai Re, e così liberarla dalla fervitti, e mileria prefente. La Regima dubbito che non foffe opra del Re per tentar l'ammo fuo 3 poi fi fifolie di rifipoidergli che n'era contantifima, e per vendicarti di Giulio foopt tutto ai Re, e perche lo fentifie colle proprie orecchie, concerb col medefimo, che quando Giulio tornava, fi foffe pofto dietro la cortina. 7 como egli, e di IR e udi li modo che avea

•

288 pensato per affiffinario; ma quando usci dal cortile, volendo porre il piede alla staffa su preso, e con lui il suo Segretario, e condotti nel Castel Capuano, e convinti, furon di là a due di decapitati nel Mercato. D'allora il Re cominciò a guardarfi, e ad allargarfi da que' Baroni e Cavalieri, che solevano trattare familiarmente seco, e mostrava alla Regina d'efferle obbligato per la fede che avea trovata in lei .

A. J. 1416

Nel mese di Settembre di quest'anno avendo il Re data licenza alla Regina d'andar a definare ad un giardino d'un Mercatante Fiorentino . quando per la Città s'intese che la Regina era useita, v'accorse un gran numero di Nobili insiem co' Popolani per vederla, e la videro di maniera, che a molti mosse compassione ; ed ella ad arte quasi con lagrime, e fospirando riguardava benignamente tutti, e pareva che in un compaffionevole filenzio dimandaffe a tutti ajuto. Erano tra gli altri corfi a vederla Ottino Caracciolo unito con Annicchino Mormile, che avea grandissima seguela dal Popolo. Questi accordati fra loro di prender l'impresa di liberar la Regina, andaron a concitar la Nobiltà, e la plebe, e con moltitudine di gente armata ritornaron a quel punto . che la Regina volea poners' in Carrozza, e fattofi far luogo da Cortigiani , differo al Cocchiere, che prendesse la via dell' Arcivescovado. La Regina ad alta voce gridava : Fedeli miei per amor di Dio non mi abbandonate, ch' io pongo in poter vostro la mia vita, ed il Regno; e tutta la moltitudine gridava : Viva la Regina Giovanna . I Cortigiani sbigottiti fuggirono al Castel nuovo a dire al Re il tumulto, e che la Regina non tornava al Castello. Il Re dubitando di non esser assediato, se n'andò al Castello dell' Uovo. Fu grande la moltitudine delle donne che subito and ron a visitare la Regina; ed i più vecchi Nobili di tutt' i Seggi s'unirono, e parendogli che non conveniva, che la Regina stesse in quel Palazzo, la portarono al Castello Capuano, e secero. che il Castellano lo consegnasse alla Regina . La gioventu gridava che s'andaffe ad affediare il Re; ma i più prudenti giudicarono altrimenti, perchè prevedeano, che la Regina veggendosi libera d'ogni sreno, darebbe fe, ed il Regno in mano di qualche altro adultero più infopportabile. Perciò cominciaron a pensare del modo da tenersi per reprimere l'infolenza del Re, e tener alquanto in freno la Regina : ond' eleffero Deputati d'ogni Seggio, che andaron a trattare col Re l'accordo. Il Re non sperando da suoi alcun presto soccorso, su stretto di prenderlo in qualunque maniera gli fosse proposto, e su capitolato: Che fotto la fede de Napolitani venils' egli a starsi con la moglie : che concedeffe alla Regina . come a legistima Signora del Regno, che fi poseffe ordinare e stabilire una Corte conveniente, e fosse suo il Regno, com'era stato già capitolato dal principio, che si fece il matrimonio: ch' egli stesse col titolo di Re, ed avesse 40 mila ducati l'anno da mantener sua CorDEL REGNO DI NATOLI PAR. II CAP. XVII. 289 re, la quale per lo più foje di Gentiluomini Napolitani. E così fu fatto.

§ I. Prigionia del Re Giacomo, che liberato si ritira in Francia, e si fa Monaco. Martino V. eletto Papa nel Concilio di Costanza dà fine allo Scissias. Coronazione della Regina Giovanna.

V Otendo la Regina Giovanna ordinar fuz Corte, pofe l'occhio fopra Sergianni Caracciolo, e lo fc G. Sinifecto. En Sergianni di circa quarant'anni, ma bello, e valido, e Cavaliere di gran prudenta. Fe Capo del Configlio di Gullizia Marino Boffa di Pozzucoli, cui dicele per moglie Giovannella' Stendarda ercde di molte Terre., Diede l'Ufficio di G. Camerario al Conte di Fondi di cafa Gaetana: e fi riempis la Corte di belli e valorofi giovani, tra' quali i primi furono, Urbano Origlia, ed Artufo Pappacoda. Fe cavare dal carcres Sforza, e lo reflitui nell'Ufficio di G. Conteflabile: ed effendo innamorata di Sergianni, ogni di penfava come poreffe torfi davanti il Re, per goderfelo a

Tuo modo .

Si pensò in prima d'acquiftarfi con beneficj e grazie la volontà de primi di tutt'i Seggi, e de' primi del Popolo. E con ciò la Città flava tutta contenta. Ad Ottino Caracciolo la Regina donò il Contado di Nicastro: ma Annecchino Mormile non essendo stato considerato venne in furore. Sergianni gelofo di Sforza cercò di allontanarlo dalla Corte ton mandarlo in foccorfo di Caftel S. Angelo in Roma, che si tenea tolle bandiere della Regina, per opporfi a Braccio da Montone, che avea occupato Roma. Fe inviare Ambasciadore in Germania Urbano Origlia, che per la bellezza e valore saliva ogni di più in grazia della Regina, per affistere al Concilio di Costanza, dove si trattava di togliere lo Scisma. Restato dunque Sergianni padrone della Casa della Regina, cominciò a pensare di restar folo padrone ancora della persona, e fe sì, che la Regina una fera cenando col Re diffe, che volea che cacciasse dal Regno tutt'i Francesi: il Re rispose, che bisognava pagargli quel che l'avean servito seguendolo da Francia; e replicando la Regina in modo superbo ed imperioso, che a dispetto di lui volca che foffero cacciati, il Re non potendo foffrire tanta infolenza, s'alzò di tavola, e si ritirò alla sua Camera, e la Regina gli pose una guardia. Il di seguente sece emanar bando, che tutt' i Francesi nello spazio d'otto di ufeiffero dal Regno. Costoro veggendo il Re loro prigione se n' andaron fubito.

In quello modo restò il Regno, e la Regina in mano di Sergianai, il quate servendosi del tempo, se che la Regina restitutife lo Stato, e l'Ufficio di G. Giustiziere al Conte di Nola, purchè pigliasse per moglie una sua societa, e du altra ne diede al fratello del Conte di Sarno.

Tom. IL. Oo Que-

Special Coop

Quella grandezza di Sergianti concittò grande invidia a lui, e grande di infamia alla Regian, di modo che di si nefanda feclleraggine que della parte di Durazzo andavan mormorando, commovendo i Seggi e la plebe, e fra tutti il più veemente era Annecchino Mormile. Ma Sergianni fe diffirbuire tutte quelle pensioni, che fi davano a Franceli, a Gentiluomini, e a Cittadini principali delle Piazze; e per teneribanevole la plebe, fe venire co'denari della Regiang gara quantità di vertovaglie, e venderle a baffo prezzo, e con quell'arte se vani tutti gli sfora delli emoli suoi.

Sforas, che avendo focorfo il Cailel S. Angelo, fe n'era ritorrago mal foddifatro di Sergianni, he a bello fludio ona nave mandati a' tempi debiti le paghe a' loldati, per far che quelli ammutinati paffaffero dalla parte di Breccio, il fermò colle fue genti al Mazzone, e fone venir a vifiatra la Regina fi parti di là ed andò in Ballitata. Quella moffa diè a Sergianni fegno di mal animo di Sforza, e per poteri foretificare, fe che veniffe a foldo della Regina Francesco Orino. Fece liberate Giacomo Caldora, cui fe dar denari per andar in Apruzzo a rira le compagnie: e fotto pretello d'intelligenza collo Sforzo fe carce-

rare Annicchino.

Mentre queste cosè accadevano nel Regno, nella Germania i Cardinali, e i Deputati del Concilio, dopo lungo dibattimento entrarono in Conclave, ed elestro tutti ad una voce il giorno di S. Martino di Marino. Al pueste colonna Cardinal. Diacono, che prese il nome di Marino. R. il quale si riconosciuto da tutta la Cristianità, dandosi fine allo Seisma. I Francesi sobito secre illanza al nuovo Papa, che intercedelle colla Regina per la libertà del Re Giacono, e da Urbano coriglia tosto ne si superiore del Regina. Ma Sergianni non mancò di riparare a questo con l'ipodire presimente Ambaciadori al Papa a rallegrara in nome della Regina dell'elezione, e ad offerirgii tutte le forze del Regno per la riucperzazione dello Stato, e della dignità della Chiefa, promettendo donargii, giunto che sosse in Roma, il Castel di S. Angelo ed Oftia.

Dall'altra parte Sforza torob colle füe genti în Napoli, e posford on le squadre ordinate alla Porta del Carmelo, pet dov'esfindo entrato fice gridare: Pirus la Regina Givvoana, e mora il Jus fallo Configlio. Franccico Orino all'incontro oc suoi piajoli 'arme, e da fallato on tanto impeto il Campo Sforzesco, che lo strinfe a ritiarisi, e per la via della Grotta fe n'andò a Calda di Principe, donde per melli e lettere mandava sollecitando tutt' i Baroni fino i amici a liberarif dalla tirannise di Sergianni. In effetto ne tiro molti, e a' 20. Ottobre venne coll'esfercito alla Fragola, e di la cominciò a dae il gualto alle Ville de Naponi fino per Napoli fi se grandissimo tunultuo, Per riparare a'mali

peg-

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XVII.

205

peggiori furon fabiro eletti pla Nobili e Phebe venir Deputrii, dicei de Nobili, e dicci della Por Popolo di Nobili, e dicci della Por Popolo di Nobili. e dicci della Por Popolo di Nobili. Quelli Deputrati eleffe-tono periodi dicci, cinque dei Popolo, che andafforo a fapere da Sforza la capione di quell' alienzione dalla Rejna, e dalla Cirtà, over avec tanti che l'amarano. Sforza gli accole con grand' onore, e loro rifpole, chi egli era buon fervidore della Regina, e che fi riputsua amorevole Cittadino di Napoli, e ch'era ventto per vendicarif di Sergianni : ch' egli viniva per liberargli da quella fervità; e conchiude che porrebbe in mano de Signori Deputrati le fue querle. Quelli replicarono, che la Città avria trovata modo pronto a leguirlo in quefle cole conorate, ch' ei diecua e fu definato i lipron dell'abbocamento, ed intanto Sforza afficurò tutt'. I Cittadini, che poteffero venire alle loro Ville, e vieto le fororreto.

Tornat'i Deputati in Cirtà, andaron alla Regina a pregata, che concedendo quelle cole, che giuflamente chiotea Siorza, liberafile la Città di tanto periglio, ed a' prieghi aggiunfero alcuse protefle. La Regina abigottia non feppe di altro: andare avodere, che vuole Sipre da sine, e tornate. Quelli andarono e riceveron da lui i capitoli e patti ch' ci voleva, tra 'quali i principali furono: Che fi casciqle da Gouetno e dalla Certe Sergiami: che fi liberafie Anacchino, cai alcun' attri prigiami: che fi dello el paggio di alto e a mila ducati per li dami, ch' che per la retta datafii da Franceivo Orfino. La Regina prefe i capitoli; e diffe che rippoderebbe fra due di. Allora Sergianni; non potendo refifiere alla Città unita con Sioraz elefe prudentemente di cedere al tempo, ed inannati alla Regina fece fotto-frivere la volontà di lei, condennando feleffo in efilio a Procida, e promettendo tutti gli altri parti che Sforza voleva.

Intano Papa Martino V, folicitato dal Re di Francia, e dal Duca di Borgogna, che trattoffe la libertì del Re Giacomo, avea invisto in Napoli Antonio Colonna suo nipote a pregarue la Regina. Sergiana fe, che la Regina promettesse finali bierare a tempo che stesse in più ficuro stato, ce che il Papa fossi sciono, e la poresse favorire in tanti

fpeffi tumulti .

Il Papa impertanto da Mantova era venuto a Firenze; onde la Regina eleffe Sergitanti, che in fuo nome andaffe a dargli ubbidienza, e
a raffegnargli quelle Fortezze, che Re Ladislao avea lacitato con prefidi, nello fiato della Chiefa. Antonio Colonna ando infleme con lui; ed
avanti che fofero a Firenze, Sergianni gli raffegnò turte le Fortezze';
ma non per quello lafciò ella d'intitolari Regina di Roma, come fi legge ne fiuto idpomi, e Capitoli: benche in alcuni Codici e Diplomi fi
legge Roma, non già Roma, ed è più verifimile, che Giovana e
La-

STORLA dislao intitolandoli Re d'Ungheria, si dicessero anche Re di Rama, chi è una Provincia della Dalmazia, posta tra la Croazia e la Servia. Giunto Sergianni a Firenze, fu aecolto dal Papa con molta uma-

nità, e nel trattarlo eogobbe che dovea non men per la prudenza, che per la bellezza aver la grazia della Regina. Ottenne dal Papa che inviasse un Cardinal Legato Apostolico ad ungere e coronare la Regina e a darle l'Investitura del Regno; e di più che si gridasse lega perpetua. fra lei, ed il Papa. Poi per acquistars' il savor del Papa, e l'amicizia. di cafa Colonna, promife al fratello ed a' nipoti grandiffimi Stati nel Regno, e si partì molto soddisfatto dell' opera loro, promettendo al Papa mandargli tutto l'efercito della Regina con Sforza G. Contestabile per fracciar Braccio, che tenea occupato quali tutto lo Stato della Chiefa, di là dal Tevere, e per mare giunfe a Gaeta, ova si sermò singendo d' effer ammalato; sciffe alla Regina quanto avea fatto, ed ordinasse che si desfero denari a Sforza ed alle genti, acciocche potesse subito partire. La Regina che avea gran defiderio di vederlo, se subito consegnare a Sforza il denaro ehe volle, e l'avviò in Campagna di Roma in favor . J. 1418 del Papa; e Sergianni venne a Napoli, e d'allora cominciò a fottoferi-

versi G. Siniscalco .

L'anno seguente nel mese di Gennajo entrò in Napoli il Legato A.J. 1419 Apollolico, che veniva per coronare la Regina, e con lui Giordano & Antonio Colonna fratello e nipote del Papa. Questi per la prima cosa trattarono la libertà del Re Giacomo, che l'ottennero ; ed acciochè il Re ricuperasse la riputazione perduta, i Colonnesi quali con tutta la-Cavalleria L'accompagnarono per la Città, e poi la fera non volle tornare al Castelnuovo, ma a quel di Capuana, E siccome non mancarono di coloro, che nel trattar l'accordo sfabi'e tra il Re e la Regina, propofero che il Re si dovesse coronare insiem colla Regina, e che se gli giuraffe omaggio, il che perturbò molto l'animo del G. Sinifeafco : per far impedire quella proposta, la Regina di mano propria fece alberani a' Signori Colonneli di dare ad un d'esti il Principato di Salerno, ed all' altro il Ducato d' Amalfi con l'ufficio di G. Camerario, subito che sosse coronate. Trattanto diede per moglie Maria Ruffa ad Antonio Colonna, ch' era Marchefa di Cotrone, e Contessa di Catanzaro , la guale morì fenza figli, e lo S'ato rimafe ad Errichetta fua forella. Questi infiem col Legato fecero reffar confenti i Deputati della Città di questo accordo : che s' avelle da mutar Castellano e cacciar dal Castel nuovo tutta la quare dia , e dare a Francesco di Riccardo di Orsona il governo del Castello con guardia eletta da lui, il quale giureffe in mano del Legato di non comportare che la Regina al Re, ne il Re alla Regina poteffe fare vialeng' alcuna; il che seguito, il Re andò a dormire colla Regina.

Ma di là a pochi di veggendo che avea ricuperata folo la libertà,

DEE REGNO DE NAPOLI PAR. II CAP. XVII.

e non l'autorità, e che la Regina palfava cinquan'anni ed inabile è fit figli, determinò d'andarien in Taranto, come fece, e di là in Francia a cafa futa, dove dicono, che al fine fi facelle Monaco . Liberata la Regina, di quella a lai cotanto molefla compagnia, i diele ordine per la fur incoronazione, la quale fu celebrata nel Caftel novo la Domenica de 28 Ortobre, ricevacho la corona per mano del Legato, fu l'etra l'Invefitura mandara dal Papa, la quale efclude dalla fucceffione le femmine fempre che vi fiano mafchi infino al quarto grado, facome fi legage preffo il Chioccarelli, el Summonte; ed i Napolitani giurarono o-maggio alla Regina loro Signora.

§ II. Spedizione di Luigi III. d'Angiò-fopra il Regno. La Regina: Giovanna ricorre ad Affonfo V. Re d'Aragona, che lo adotra. Guerra tra Luigi ed Affonfo.

SForza, come si diste, inviato dalla Regina contro Braccio, che teneva invaso lo Stato della Chiefa, per combatterio, essendo venuti ad un fatto d'arme, si egli da Beaccio rotto a la puese di Viterbo con trata perdita de soni veterani, che paccio non potre mai più tisrsi. Para ta perdita de soni veterani, che paccio non potre mai più tisrsi. Para ta perdita de soni veterani, che paccio non potre mai più tisrsi. Para A.J. 1430mai resis più che tenete. Divenne perciò intolente, e cominitò a verni conciliare Sforza colla Regina. Restirius motto la Corte, e tolle a moliti pessonari la loro pensoni, e riempiù la Corte di considenti e paranti soni. El pensoni il para soliciatsis se sposi no Regina che mandate denari a Sforza per risar l'escretto, o oprò che in cambio di denari si
mandastro pare vane, e per evitare lo siegno del Papa, o ogni voltache veniva imbasciata, facca che la Regina donasse gualche Terra di
più al Principe di Salerno, e al Duca d'Amassi.

Síorza estandos di ciò accorto, e foliccitato per lettere da molti Baroni del Regno a venir in Napoli, spedi un suo Segretario a Luigi. Duca d'Anglio figliuolo di Luigi II. che venisse all'acquaisto del Regno paterno, il che, per quelche si vede poi, su con seputa anche del Papa.

Il Duca accettò listo l'impresa, e per lo Segretario pi imando 20.

mila ducati, e'l privilegio di Vicerè e e di G. Conectibile, co qualidenari Slorza efsendoli rinforzato, fi avviò, ed entrato ne' confini del Regno iavo alla Regina lo filendardo e'l ballonce del Generalato, poi folgò lo fiendardo del Re Luigi III, che così lo chiamavano, e confortando il Popolo di flar di bono naimo, giunfe avanti le mure di Napoli, e cominciò ad-impedire le vettovaglie alla Città, ed a follecitarla ad alzar le bundiere di Re Luigi.

Quelta molsa impeniata sbigotti l'animo della Regina e del G. Si-

Distance (500)

I s t O R I A
nicalco. Era nella Città una gran confusore, perchè quelli del partito
Angioino resi abietti, cominciaron a pigliar animo, e tener segrete intelligenze con Sforta, e molti uscivano dalla Città, e passavano al Campo.

II G. Sinifealco fe ragunar il Configlio fupremo della Regina, e fu conchiulo di legolifia Antonio Carafa fiopranomato Maliriza per affia-feiadore al Papa, con ordine che se non potea aver ajuto da lui prisafife al Duea di Miliano, o a Venezia. Costiu giunto a Firenze, espose al Papa il pericolo della Regina e del Regno. Il Papa rispose, che come Braccio teneva occupato con feclieratamente la Secé di S. Pietro e tutto lo Stato, semi aver potuto ortener foccorso dalle Potenze d'Italia, era eggi nell'impossibilità di potetta foccorrere. L'Ambiciadore entrò in sospetto che la vesutra di Re Luigi non era sensa intelligenza del Papa, e però conobbe che biognavi altrovo rivolger il pensiero.

Alfonfo Re d' Aragona avev' apparecchiata un' Armata per affalire la Corfica, Isola de' Genovesi. Il Papa gli avea inviato un Monitorio che non dovelse muoversi contra quella Repubblica, e quell'Isola, la qual' era ftata data da' Pontefici a censo a' Genovesi. Alfonso avea mandato Garsia Cavaniglia Ambasciador al Papa per giustificar la cagione della guerra, il quale non avendo avuto più cortele risposta di quella . che avez avuta Malizia , fi andava lamentando co' Cardinali del torto ; che si faceva al suo Re. Un di Malizia incontrandolo gli dise, che farebbe flata impresa più degna d'un Re tanto famoso pirar queil' armata in soccorso della Regina sua Padrona, aggiungendo a Regna che avez, non Corfica ch'era uno scoglio sterile, ma il Regno di Napoli più ricco, e florido, perchè la Regina essendo vecchia, e senza figli , vedendost obbligata, non folo lo istituirebbe erede dopo sua morte, ma gli darebbe in vita parte del Regno. Il Cavaniglia rispose che il Re per la fue magnanimità, e per tante offerte avrebbe accettata l'imprefa , e lo confortò ad andar a trovarlo in Sardegna, dov' era.

Non nareb Malizia avviízme la Regina per Paícale Cioffo di lei Segretario, che lo fiende on una Fregeta, ed egli paño da attender la nispoña a Piombino. Paícale ritornò a Piombino in fette di con piena poteffà di trattare; o ode Malizia ando in Sardegna, ed eloptic al Reria che ava avuta potefià di tratferire per via d'acozione la ragione di fuecedere al Regiono, e di confegnangi! nvia della Regina buona parte di tilo. Il Re fece chiamar configlio, e manifeltò la ina volorat: poi ordinò a Raimondo Perigitoro, che fassefo porer in ordine le gole per portifia cost! Ambaticisdore della Regina il Malizia fe partir filbito Paícale coll avutio, che l'Ioccodo verrebbe fra poch di que dell'impeta, per iffrumento pubblico in nome della Regina adorto Re Alfondo, e promife affegnarghi il Caflel anovo, e queilo dell'Uovo di Napoli, e la Provita

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XVII. 295 vincia di Calabria col titolo di Ducato; e si pose su l'armata insseme con Raimondo.

Mentre s facevano questi apparetti, il Re Luigi colla sua Armata giunce all'improvvisio a Napoli, e postie le sue genti a terra, unite con quelle di Sforza strinse la Citrà, la quale si sarbebe a lui refa, se opportunamente non solie sopraggiunta l'Armata Aragonesie comandata dal Periglios, che su accosto dalla Regiana con samma stima, la quale, nel di seguente ratisco per arto pubblico l'adozione, e tutri l'apritoti sili-pulat in Sardegna: se consegnare al Periglios le chiavi del Castel dell' Utovo: e su dari vosti en engli Stendardi sossero del sur la regione quarreggiare con le sue, e situ bandita per tutto l'adozione, e la lega prepetua. Si mandò ancora soldare Braccio di Perugia, il quale non volle venire, se oltre il foldo la Regina non gil dwa l'investitua non volle venire, se oltre il foldo la Regina non gil dwa l'investitua ra di Capua, e dell'Aquija, che avea domandata. Braccio venne con tremila cavalli; ruppe Sforza, che gli contrastava il passo d'Aversa, ed entrò si s'Asposi, ascotto caramente dalla Regina.

Re Alfonio ch'era paffato in Sicilia, avendo intefa la venuta di Braccio in Napoli, part con l'armata, e venne ad fichia, La Regina mando ad incontrarlo, e l'invitò a puffure coll'armata al Cafted dell' Umono. II G. Sinificato rimate poco cotento, vedendo il Re desi bello di perfona, valorolo, magnanimo, e prudente, e dubitava che l'autorità fua verrebbe in gran parre, e forte in tutto diminuita ed effirar, II Re cavalecto on gran pompa per la Città, e fu condotto al Caftel muovo, dove la Regina dificefe fino alla porta, ricevendolo con opni fegno d'amorvolezza, e poi che l'ebbe abbraciato gli confegnò le chiavi del Caftello. Dal Re Alfonio e dalla Regina fi ratificarono l'adocuone, e tutr'i Capitoli pocani ratificati con Periglio; e fe ne flique

lò fotto questo dì & Luglio nuovo istromento.

Colla venuta d' Alfolfo in Napoli s'accese più fiera la guerra in Terra di Lovoro col Re Luigi, il quale fortificatos in Aversa avea posta quella Provincia in confusione. Alsonso pose l'assedio ad Acerra, ch' era di Gio: Pietro Origlia nemico di Sergianni. E Braccio avendo affaltato l'esercito di Ssorza, gli fu dalla Regina consegnata Capua. Martino V. temendo che Alfonfo non timanesse superiore spedì due Cardinali per pacificare questi due Re. Questi veggendo la grande strage che feguira per la forte difesa di quella Piazza affediata, pregarono Alfonto che conchiudesse la pace, promettendo che il Papa avria presa in sequeltro Acerra, e conchiudendoli la pace, l'avrebbe forse assegnata a lui . Il Re piegato a prieghi de Cardinali levò l'affedio, e Luigi chiamo a se i profidi, e sece consegnare Acerra in deposito a' Legati del Papa. Alfonfo fi ritirò a Napoli, e Braccio a Capua. E conchiufa la tregua, il Re Luigi andò a trovar Papa Martino, e Sforza si ritirò a Mar. Benevento, ch' era fuo.

- ----

Martino V era tennto da Alfonfo in freno, perché tébene nel Cenicilio di Coltanta fofie cefficio lo Scifina, e Gregorio XII, e Giovanni XXIII aveffero ubbidito a quello, e deposto il Ponteficato, nulladimanco Benedetro XIII Antipapa ancor vivca offinato, e a' cra aftor forre in ligugan i un luogo chimano Panifocia accompagnato, e de da dec Cardinali, ancorchè non losse abbidito da Nazione alcuna. Re Alfonfo posendo in geloria Martino, che non facesse da tutte l'altre Terre che i Lepati tenevano seguettate. E per togliers di avanti Bacacio, gli comando che andasse ad espugnat l'Aquila, che sola si teneva a divozione del Re Luigi. Braccio ne funotto contento, poichè per virtu del patto gli era stata promessa. Con la Provincia di Terra di Lavoro regito libera.

§ III. Discordie tra Alfonso, e la Regina Giovanna, la quale rivoca l'adozione sattagli, e adotta Luigi per suo figliuolo.

1422 N. Ella Prinstvea di quell'anno venne in Napoli una pelle, che obbiggi Il Re e la Regia di andra E affellammare, ma non potendo di la Città mantenere due Corti Reali, andron amendue a Garta, do la fisco di como ristinati da Storta, che venne ad inchinari da Alfonfo. Pa Sforta accolto da Alfonfo con grande umanità, tantoché forprefo da tan Re. Cio che diede elempio a gran numero di Baroni della parte Angioina, el Generale de l'empio a gran numero di Baroni della parte Angioina, el G. Sinificato o, confidati alle parole di Sforta, andaron con gran fidura di nchinarif ad Alfonfo, e furon benigammente da lui accolti , giurandogli fedeltà, con difipiare grandiffimo della Regina.

die, che recaron infiniti danni; poichè il G. Sinifeato, ch' era lo fpirito e l'anima della Regina, aon potea foffrire che Alfono's aveeffe atto giurare omaggio da Baroni ch' eran venuri a vifirarlo, e dalle Città prele, perché pares che volces prender il posfetto del Regina, e diè ad intenderle che un di Alfonfo l' avrebbe prefa, ed invitat ain Catalogna cattiva per occupar il Rego. Per que flo timore la Regina si parti da Gaeta e venne a Procida; passo poi a Pozzuoli per tornare a Napoli. Il Re Alfono che intele effer passitata Pozzuoli, portossi a visitaria: ma la Regina timida entrata in meggior fospetto, solto che Alfonos fu partito da lei per andar a veder Aversa, ella se ne venne per terra a Napoli dov' era la peste celtara, e se negoto al Castello di Capusana. Il Re avvistore, e conoscendo l'infibilità.

di costei, e l'ambizione del G. Siniscalco, venne subito a Napoli, ed

allog.

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XVII.

297

alloggiò al Caffel nuovo: e conoficendo che quest' attenzione di mente della Reglia era per fuggestione del G. sinitalzo, a' 22. Maggio lo fe A.J. 1413 carcerare, e poi cavalcò per andar a trovare la Regina, la quale avvifata della prefa del G. Sinificato, vedendo venire il Re, gui fe chiudere in faccia le porte del Castello, unde Alfonso ritoraossena al Castel nuovo.

In 'tanta collernazione la Regina cossiulto co suoi fedeli queslio che fi avea da fare, e fu risoluto di chiamas Sforza, e pregaro, che per l' amiginia antica venisse a liberarla. Sforza ebbe gran piacere di questo avvisio, perchè si confidava o di far rivoltare l'adozione fatta ad Alfondo, e di far adottare Re Luigi suo amico, o aver si arbitrio suo la Regina, e l' Regno: adunta' fuoi veterani, parti di Benevento verso Nagoli. Alfonso intendendo che veniva Sforza, javib Bernardo Centiglia con tutt' i foldati dell' armanta ad incontrario, e fattosi un fatto d' arme vicino le mura di Nagoli, Sforza ruppe l'efercito d' Alfonso, ed entrato dentro la Città, affecidi Alfonso dentro Castel nuovo; e dopo aver visitata la Regina, chiamandolo suo liberatore, parti da Nagoli, e ando ad affedira Aversa.

Alfonfo trovandofi coal folo, inviò fubito a chiamare un'altra fusi armata 'ch' era în Catalogna, che venifie a focorrerlo. Ma quindici di dopo la votta effendo arrivato in Gaeta Giovanni di Cardona Capitam Generale dell' Armata, che consisteva in dicci galee, e sei navi grosse, avendo intes in che litto flava il Tuo Re, venne sibitio verso Napoli.

Giunta l'armata vicino al Molo, il Re comandò che i soldati finontaffero; e trovandoli nella Città gran parte dell'efercito di Sforza, che tenes affediato Caflel nuovo, y accefe cientro le mura di quella una crudele ed offinata guerra, che pofe in iscompiglio la Città con miferabili faccheggi ed intendj, cotanto ben deferritti dal Codharzo. La Regina entrò in tanto timore, che le parea da ora in ora legata da' Carlaani, onde Jepel fubito a Sforza, che flava ad Averfa, a pregarlo, che veniffe a liberarla da quel periodo. Venne Sforza, tiberò ia Regina e la conduffe a Nola; pe on pres' Averfa, la conduffe a Mose fu manegiata una nuova adozione, che valse a far perpetui li travagli di que fio Regno.

Dall' altra parte le forze del Re Alfonfo tuttavia creferenzo, percoche effendoù alle fue truppe aggiunte quelle di Braccio, pensò Sforza d'accreferre il puritio della Regina, onde operò, ch' ella fi doveffe valere delle forze degli Angioini. Ed avendole con ifitomento del primo a'. 1423 Luglio. fatto Tivocare l'adotione, prima fatta ad Alfonfo, per cigiot

d'inpratitudine, adottò Re Luigi, che lo chiamò. Siccome la Regina ardea di defiderio di ricuperare il G. Siniscalco,

Siccome la Regina ardea di dehderio di recuperare il G. Sinitcalco, chiefe lo feambio di lui con alcuni de Baroni Catalani ed Aragonefi a Tom. II.

P p

Alfon-

1 STORIA

Aponto conoficendo la fua pazzia, che fezza vergogona avvia sificoffo il G. Sinifialno con roglierfi anche la corona di tetta, quando altramente non avetfle portuto, mandò a dirite che non baflavano nè uno, nè due , ma durfi terti ringioni Catalani ed Aragonedi per Sergianni La Regina donando molte Terre a Sforza prefe da hai testri prigitoni che teneva , quali furono: Bernardo Centiglia Capitan Generale , Raimondo Peringlios, Giovanni di Moncada, Moffen Baldaffen, Moffen Coreglia, Raimondo dei Moncada, Petertor Ventimiglia, il Conte Earque, ed il Conte Giovanni Ventimiglia, e gli mandò al Re in cambio del G. Sinificalto, il quale con forma lettuia fui liberato; e come fu giunto i na Avecía, cercò che Sforza deffe Chiara Attendola fua forella a Marino Caracciolo (sue firstello.

Quest' adoxione farm) la Cast del Duez d'Angiò di questa feconda razza di doppio i trato, c deoppia ragione forpra questio Resme; poiché a quello della Regiana Giovanna I, dalla quale si chiamato al Regna Lui-gi I d'Angiò avo del prefenne, s' argiunte quest' altro della Regiana Giovanna II, donde poi i Re di Francia, a' quali furno trassisti questi dritti, pretesfero appartener loro il Reame per doppia ragione. Quindi sustenza trata que di dia della de

più fecoli l'affliffero.

Re Luigi, che fi trovava in Roma presso il Pontesse Martino, veneria, e su ricevuto dalla Regina con grand'onore; e se pagare a Sforza mosto denaro per porre in ordine le sue genti, ed attendere alla ricuperazione di Napoli. Il Papa mando Luigi Colonna Capo delle genti Ecclassitiche, e molti altri condortieri minori in favor dela Regina; e dapoi proccurò ancora che Filippo Visconti Duca di Milano, che a quel tempo era somigiabile a tutta Italia, a' unisse a lui in disse della Regina.

§ 1V. Alfonso parte da Napoli per Ispagna. Napoli si rende alla Regio na. Inselice morte del G. Siniscalco.

Ulundo, Re Alfonfo ebbe întefa la muov adozione del Re Luigi, e la confederazione del Papa e del Duea di Milano contro di lui comincio a dubitare di perden Napoli, tantoppia che que' del partito Angloi ne perpena intefa i adozione del Re Luigi, antarat'in liferanza di ricumento de controlo con andarano in controlo co

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XVII.

mo Caldora, Berardino della Carda, e Riccio da Montechiaro. Quelti ton 1200 cavalli, e 1000 fanti vennero fubito a Capua, e di là a

Napoli -

Dall'altra parte Sforza col Re Luigi partition d'Averfa il primo d'Ottobre, e venonco per teatrare di prender Napoli per la porta del Mercato; ed effendo feguito un fatto d'arme, nel quale reftò Sforza vitro-riofo, Re Luigi entrò in grande fiperana di prenderla. Mentre Alfondi era in quelli travagli egli vennero lettere da Spagna con avviti, che Giovanni Re di Caffiglia fluto cognato e cugino avea mefici in carcere D. Errico d'Aragona fratello d'effo Re Alfonfo, perchè avea tolta per imoglie D. Caterna forella-adel Re di Caffiglia contro la volonta di hit; per la qual cagione Alfonfo deliberò d'andar in l'faggna per liberare il fraello. Poflos in ordine, lafelò D. Pietro fuo ultimo fraello per Leon gotenente Generale in Napoli, e partitofi con 18 galee, e 12 navi-per cammino affatto Mirfelfa Città del Re Luigi all'improvisio, e la prefe e faccheggió, e ne portò in Ifpagna il corpo di S. Luigi Veforovo di Tolofa.

Nel principio di quell'anno venne l'armata di Filippo Visconti A.J. 1444
Duca di Milano, la quale prefe Gata, to esi firena per Alfonso, e
navigo verio Napoli, ove su posto in terra l'efercito nella porta del
Morcato; onde le cos de di Re Luigi andando prospere, pir reagione che
il Caldora passiste alla parre sua in quello modo. Il Re e la Regina spediron Sforza a foccorrer l'Aquila, ma nel passiste e la Regina spediron Sforza a foccorrer l'Aquila, ma nel passiste il suogo di G. Contestabile, si volvi alla parte della Regina, rendendo la Città di Napoli : e
l'Infante D. Pietro con i migliori foldati si ritirò al presdido del Cafello. La festa di tutta la Città si grande, il popole corse a faccheggiar le case dagli Spagmoli, e de'Siciliani, e la Regina se tornar le
genti del Duca in Lombarditi amolto ben foddisfatte.

Restava solo nel Regno l'esercito di Braccio, che tenea le parti del Re Alsonso. Ma il Re Luigi, e la Regina spediron Caldora contro Braccio, e giunto al Contado di Celano, unito colle genti di Papa Martino ch'ivi trovò, diede una fiera rotta alle genti di Braccio, dove

questi restò morto, e Niccolò Piccinino prigione.

Alfunío non oflante fosse situate avvilato che Napoli s'era percitata, e che l'Instate si fosse s'avono Cassello, non volte però abbandonat le cuse del Repno. Mandò a soccorrer il Cassello, e pochi si dopo comparve Artate si Luna spessiva ci a l'assertate di Luna spessiva ci a l'assertate de l'assertate senche si Cassel movo si tenesse per Re Alfonso, la Regina in que anai si ripolo si diè a risonomare.

Pp à

200 mare il Tribunale della G. C. della Vicaria per mezzo de Risi , che fece compilare, ad istituire il Collegio de' Dottori, e ad applicare i suoi

studi di pace e di religione.

Il G. Sinifcalco veggendoli nel colmo d'ogni felicità, dubitando che Re Luigi non tenesse la medesima volontà di Re Alfonso, non volle mai che Caftel nuovo si stringesse d'assedio, per tener sospetto Re Luigi; ed in cotal modo fi tenne il Castello undici anni colle bandiere d' Aragona fino alla morte della Regina.

Il Re Luigi , ch' era di natura mansueta , stette sempre all' ubbidienza della Regina; onde il G. Siniscalco operò, ch' ella donasse a quel Re il Ducato di Calabria, e la truppa stipendiata per andarla a conquiflare dalle mani de Ministri del Re Alfonso, ed egli restò assoluto Signore del rimanente del Regno, nè avea altro offacolo ehe Giacomo Caldora, ed il Principe di Taranto, onde per afficurarfi di loro diedeuna delle sue figliuole per moglie ad Antonio Caldora figliuol di Giacomo . e l'altra a Gabriele Orlino fratello del Principe dandogl'il Contado d'Aterra quali a titolo di dote; e così poi disfece molte famiglie, come gli Origli, li Mormili, la Costanzi, e li Zurli, togliende ad altri, ed investendo i suoi de loro Stati; distribut a molti di casa Caracciolo Terre e Castelli; e dimandò per se alla Regina il Principato di Capua per la morte di Braccio ricaduto alla Corona, che glie lo-

A. J. 1425 concedette a' 22 Ottobre di quest' anno ..

In quelto medelimo anno, effendo nel precedente morto Benedetto-XIII, i due Cardinali, ch' eran rimali presso lui, elessero per Papa Egidio Munion Canonico di Barzellona, che prese il nome di Clemente VIII, il quale creò de Cardinali , venendo sostenuto questo partito dal Re Alfonso irritato contro il Pontefice Martino, perchè avea investito Re Luigi del Regno, e lo tenne sempre in sospetto sin che nell' anno 1420 non fi rappacificarono. Per lo che mandò Martino il Cardinal di Foix Legato in Ispagna, nelle cui mani l' Antipapa depose la carica, e rinunzio al fuo diritto per ordine d' Alfonso, come feron i Cardinali creati, e i due vecchi; e così terminossi interamente lo Scisma, dopo aver durato per lo spazio di cinquantun'anni .

Ma quella pace nella Chiefa non durò più che due anni ; poichè A.J. 1431 a' 20 Febbrajo trapasso Martino in Roma, ed a' 4 Marzo fu eletto Michele Condelmerio Veneziano figliuolo d'una forella di Gregorio XII . e su nomato Eugenio IV. Questi cominciò a perseguitare i Colonnesi , perchè si dicea che aveano in mano tutto il Tesoro del Papa morto. I Colonneli fidati nello Stato grande, che il zio avea lor dato ia Campagna di Roma, ed in quello che possedeano nel Regno di Napoli, si disposero a resistere alle forze del Papa, e solderono genti da guerva per difenderli. Il Papa richiele la Regina che gli spedifie ajuti per debellare

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XVII.

bellar è fuoi ribelli. Il G. Sinifenico, the non defiderara altro, che l'abbafinmento de Cobonedia, gl'invià il Conte Marine di S. Angelo Ino fratello con mille cavalli, e mando, miniscriare il Colonnedi di toglitera del particolo del particolo del particolo del Papa e perfevenado quelli nella contamacia, fatera dal Papa e perfevenado quelli nella contamacia, fatera dal Papa en perfevenado quelli nella contamacia, fatera dal Papa en perio del Papa e perfevenado quelli nella contamacia, fatera dal Papa en perio del Regina, che foffero privati dello Stato. Il G. Sinificato antero opre colla Regina, che foffero privati del Principato di Salerno, e de Costadi che tenevano, con diligno d'aver egli la maggior parte del Cono Stati considicati. Non contento d'effer Duca di Venofa, Conte d'Avellino, Si-gnore di Copua, e di molite altre Terre, e cominciò a dimandare al la Regina, che gli donaffe il Principato di Salerno, e 'l Ducato d'Amalia.

La Regina, che allora era divennta vecchia per gli anni e mal fana, che parea al tutto decrepita e fchifa, e T G. Sinifealco ancora incominciato ad invecchiare, avean lafciata la convertazione fegreta; onde
e era in lei raffreddato in tutto l'amore, perciò alla dimanda: fattale
negò di voler dare n'è Salemon, nà Amalfi: per la qual cofà il. G. Simitcalco turbato, cominciò in opere ed in parole ad averla in diforegioed in odio.

In questo tempo era falite în gran favore della. Regina Covella Rusfo Duchessa di Sessa, donna altiera, la quale per esser nata da una zia carnale della. Regina, per l'antichissma nobiltà del suo sangue, e per esser alte production de la superiori de la Sinicalco, e perció quando gli veniva a proposito, follecitava ha Regina che non sopportasse tanta ingratitudine d'un unomo che avez tanto estatato.

Tomando un giorno il G. Sinificalco a parlar alla Regina con dimandalei di movo. Il Principato di Salemo e di Amalhi, veggendoco offinatamente la negativa, venne in tanta furia che cominciò ad ingiuriarda, e trattarla da viliffima femmina con villanie difonelle, tanto che la induffe a piangere. La Duchelfa, che intefe la Regina piangere, entrò con altre donne, e cominciò a ripernderla di tanta fofferenza, eche voleffe toflo prender paritto di rafferenze così infolente bellia, la quale un giorno fi farebbe avanzato fino a porle le mani alla gola e firangolarla. La Regina veggendo tanta dimoffizzione d'amore caramente l'abbracciò, e le difse ch'ella dicea bene, e che in ogni modo voleva abbafarlo. La Ducheffi conferi tutto con Ottino Caracciolo nemico del G. Sinificalco: Ottino lo conferì con Marino Boffa, e con Pietro Palagano fieri nemici di Sergianni. Quelli periusfero la Ducheffa che follocitaffe la Regina, e che l'offeriffe di trovar uomini, che avrebbero uscifio il G. Sinificalco.

La Duchessa non su pigra a tal maneggio, e perchè trattavasi nuovo pa332 I s 7 6 R I A ro parentado tra Giacomo Caldora, ed il G. Sinificalco, che volea dae pet moglie a Trajano Caracciolo fuo unico figliuolo Maria figliuola del Caldora, avvertì la Regina, che quello matrimonio per tutta Napoli dicesfi, che fi trattava con difegno di dividera il Regno fra Joro, e

Classics, a velet ir attaceguia che questioni didictioni per funta Napori diccesi, che la rattacegui dispuso di dividenti della golori di controlori di propositi di controlori di propositi di controlori di propositi di controlori di control

matrimonio del figliuolo colla Caldora; e per dar piacere alla Regins

modo di porlo in carcere.

Mentre si maneggiava questo trattato, il G. Siniscalco strinse il

dispose di sar una festa Reale al Castel Capuana, dove alloggiava la Regina, sperando per tal festa riconciliarsi con lei, ed indurla di far grazia alli Spoli del Principato di Salerno, ch'effo tanto defiderava. Venuto il di della festa, che fu a'az Agosto, e quello passatosi in balli, e musiche, e parte della notte in una cena sontuosa, il G. Siniscalco scafe all'appartamento suo, e postosi a dormire. Ottino e gli altri congiu-12ti avendo corrotto un mozzo di camera della Regina chiamato Squadra di nazion Tedesco, secero che battesse l'uscio della camera del G. Sinifcalco, dicendogli che la Regina forpresa da grave accidente apopletico flava male, e che volca che falisse allora. Il G. Siniscalco si levo . ed incominciandofi a vefttre comandò che s'apriffe per intender meglio quello ch' era. Allora entrat'i congiurati, a golpi di stocchi e d'accette l'uccifero. La Ducheffa di Seffa vedendo il corpo morto diffe; ecco il figliuolo d' Isabella Sarda, che voleva conteder meco. Poco dopo quattro Padri di S. Giovanni a Carbonara , dov'egli avea edificata una magifica Cappella, vennero, il potero in un Cataletto, e con due foli torchi accesi viliffimamente il portaron a sepellire .

La Regina, aacorche reflaffe makontenta della fua morte, pur orienho che foffere conficiati tutti i fuoi beni, come ribelle, e concedette ampio indulto a congiurati, che fu dettato da Marino Boffa; e narrafi, che quado inanzia i ale ifi gegeva la forma dell' indulto, allor che fi venne a quelle parole, che per l'infolenza del G. Sinificato la Regina avea ordinato che fi uevedieffe, aveffe rifiolon in pubblico, che mai

ordinò tal cofa, ma folamente che fi carceraffe.

§ V. Alfonso tenta invano rientrar in grazia della Regina. Re Luigi spoja Margherita figituola del Duca di Savoja e sen muore. Morte della Regina Giovanna.

R E Luigi, che flava in Cofenza, ove avea fermata la fina fede, quando intefe la mortre del G. Sinificalco, fi credetre che la Regina lo mandoffe a chiamare, ma per opra della Ducheffa di Seffia, ch' cra disvenuta potentiffima, perfinafe la Regina di non chiamarlo, e fe commettergii altri negozi joi quella Pravincia, per ibi trattemerlo.

Era allora in Sicilia Re Alfonso quando intese la novella della morte del G. Sinifcalco, fi rallegrò molto, e molto più quando intefe, che la Ducheffa di Seffa era quella che governava ; e confidando molto in coffei, venne in isperanza d'effer chiamato dalla Regina ed effer confermato nella prima adozione. Venne perciò con alcune galee in lichia, che si tenea per lui, e cominciò segretamente con messi a pregare e trattare con la Ducheffa, che aveffe indotta alle voglie fue la Regina Falli il negozio, perche Alfonfo non contento del mane gio della Ducheffa, mandò a trattar col Duca di Seffa fuo marito affinche alzaffo le sue bandrere, perchè da grande l'avrebbe fatto grandiffimo . Del che avvisata la Ducheffa, ch' era capital nenrica del marito, non solo converse in odio l'affezione, che avea col Re Alfonso, ma accuste il marito alla Regina del trattato che tenea di ribellarfi, e fece, che Ottone Caracciolo, e gli altri del Configlio Supremo mandaffero genti d'arme per lo Stato del Duca, acciocche non potelle mutarli a favord' Alfonfo, il quale veggendo ufciti vani amendue i maneggi, fece tregua per dieci anni colla Regina, e tornò in Sicilia.

Nel feguente anno Margherita fighioud del Doca di Savoja fu foo A.J. 1433
fata col Re Luigi, la quale partita da Nizza giunfe a Sorrento molto
maitrattata de fiera tempefia. La Regina volusi laria condurer in Napoli, e mandar a chiamare il Re per far celebrare pompofamente lo foonfaizioio: ma la Ducheffa di Seffa la diffolie; e la Regina mando loiamente a vifitatla, ed a prefentarla. Di là quella Signora parti per Calabria, dove in Cofenza li fece la fefta. 741 nodo ben prefio fa diffolito; poichè nel mefe di Novembre del feguente anno dopo aver Re Luitgi in quella fate guerreggiano col Principe di Taranto, ritrato fi in Calabria, gli venne un accidente di febbre, del quale morì fenta Inficiar
di fe prole. Fece teflamento, e laficì che il corpo fuo foffe portato
all' Arcivefovado di Napoli, ed il cuore fi mandaffe in Francia ella
Regina Violnate fua mader; e costi u celeguito, ma il corpo refib nella maggior Chiefa di Cofenza, perchè aon vi fu chi fi prendeffe il
penfacro di condurlo in Napoli.

La

I S T O R I.A

304 La Regina quando feppe la lua morte, ne pianfe, lodando la gran pazienta, che quell Principe avea avuta con dei, e l'ubbidienza che l'avea fempre portata. E nell'entera del nuovo anno, travagliata da dispiaceri dell'animo, ed oppersi dagli anni, e da sicio mali, refere cegnata l'intirio nel di 2 di Febbrajo, in età di 65 anni, dopo averne reguata formati e fei messi o ordino che fosse sono di Napoli scena ciona pompa, a in povera ed unuile sepoltura, over ora di Napoli scena ciona pompa, a in povera ed unuile sepoltura, over ora

Quefia Regina fa l'ultima di Cafa Durazzo, e non avendo nè col primo nè col leccodo martiro concepiti figliuoli, fece tellamento, nel quale ilitul crede Rease Duca d'Angilo, e Conte di Provensa, fratelo del Re Luigi, eficimendo in quello le cagioni, per le quali fu mofi a stalment flabilire. Luiciò cinquecentomia duemi alla Teforeria, che aveffero a fervire in beneficio della Citrà di Napoli, ed in mantenimento del Regno nella fede di Reanto; ed ordino che fedici Barono Configlieri e Cortigiani suoi governasfero il Regno sino alla venuta di Renato.

§ VI. Risi della Gran Corte della Vicaria compilati fotto il Repno di Giovanna II. Ella iftituifee il Collegio de Dottori in Napoli.

Opere di pietà difpolte dalla medejima.

Uesta Reina, durante il suo governo benchè sconvolto, sa però tutta intesa a riformare i Tribunali. Col consiglio de suoi sayi tolic molti abudi, riformò, molte cose, perchè la giuttizia fosse bene amministrata, ed i litiganti non fossero angariati nelle spele degli atti, e delle liti. A questo iner ridute a miglior forma i Riti del Tribuna; le della Gran Corte, e mojti altri ne stabili di nuovo.

Quello Tribunale era riputato ancora Supremo, non folo della Città, ma di tutto il Regno, al quale effendo unito l' altro del Vicario,
quelle due Corti unite infieme componevano il più eminente Pretorio
del Reame. La Città di Napoli ancorche varife la Corte del fuo Capitano, non avendo quella fe non la cognizione delle fole saufe criminali
fopra le perfone del fuo diletteto, v potendofi da quella appellare alla
G. C., faccome da tutte le altre Corti delle Città del Regno, non era
perciò in molta confiderazione, tantoche nel Regno degli Angonofi, fa
safatto efiliato, e la cognizione delle fue caufe s'incorpor nel Tribunale della Vicaria. Componendofi adunque quello Tribusale, prina del
l'unione, di due Corti, quindi è, che in quelli Riti foweste la Regina di lor parlando diccile: la nufiri Magna, O Vicaria Curiu ( luccome nel promuio, e nel, Rito 1.); cel altrove (Riti 14, 34, 39, 46,

50.) Judices infarum Guriarum. Ed Jiabella Vicaria di Re Mento
cali.

Del Regno di Napoli Pare II Cap. XVII. 305 dirizzando una sua legge nel 1436 a Raimondo Orsino G. Giustizapre-del Regno (ch'è fra i Riti il 289.), così favella: Magnifico Ramido de Uffinis Gr. M. Julitiario R. Sicilia, O'ejus Locanizamenti vaccion

Regenti Magnam Curiam nostva Vicaria , O's.

Furon pertanto dalla Regina Giovanna dati molti provvedimenti per questo Tribumale della G. C. della Vicaria intorno allo file e modo di procedere nelle cause civili, e criminali : per la sabbrica de processi , e degli atti . la norma per la liquidazione degl' istrumenti, per le citazioni, per l'incufa delle contumacie, per l'esame, per le pruove, e tutto ciò che riguarda la tela, ed ordine giudiziario. Si prescrive il numero de' Giudici , de' Mastridatti , e loro Attuarj : si tassano i loro diritti ed emolumenti; e fopra tutto fi raccomanda la rett' amministrazione della giustizia, riformando molti abusi. Fra gli altri questa Regina non permife, che si toglieffe quell'antico costume praticato nella G. Corte di conoscere ( in virtà del Rito 235 ) ella del Chericato , e d' obbligare il pretefo Cherico a comparire perfonalmente avanti a' fuoi Ufficiali per pruovare i requifiti di quello, e fottoporfi intorno a ciò alla fua giudicatura: che che altramente ne disponessero le Decretali ( Cap. Si Judez Laicus de fent. Excomm. in 6. ), come fi dice nel Rito istesso : Quamvis jura Canonica bis pradictis videaneur aliquantulum rofragari .

Queste ordinazioni non furono in un tratto flabilite, ma di tempo improper dispose i Furono dapoi questi Ritti unit' infinene, a' quali chi la prepose una Costituzione procemiale, per la quale loro diced forta e vigor di legge, comandando che questi fostro invoiabilmente offervati non pur in Napoli nella G. C. della Vicaria, e nelle altre Corti di questa Città, ma in tutte le altre del Regno; e nutri gli altri. Riti, s'uor di questi, a' abolisfero, e non avessero nelle Corti ana vigore.

Gli Scrittori, che o con picciole note, o con lunghi commentari incommentari proporti della commentari della commentari proporti della commentari della commentari della commenta con controlo con controlo con controlo con controlo control

Renato, e sua Vicaria, ch'è il Rito 289.

Da questa Regina su stabilita, a richiesta del G. Sinsicalco Sergiannio gri su moglie Caterina Filingiera figliuola di Giacomo Conte di
Avellino, la cotanto celebre Prammatica de 19 Gennajo 1418, ch' è la
prima sotto il titolo de Fendir, detta la Filingiera, per la quale su ordinato, che fra coloro che vivono jure Francessem, la fortella maritara,
ma non dotata de l'uni beni, non doveste escludesti dalla saccessimo del
stratello: titolo al contrazio in coloro, che vivono jure Engolearderam,

Tom. II. Q q dov

goó Istortá

dove la forella vien esclusa, bastando che sosse stata dotata o dal comun-

padre, o dal fratello.

L'Università degli Studj di Napoli dava per prima i gradi del Dottoreo, di Licensiato, ovvero Baccalauraeo, faccone oggi giorno fipratica nell'Università degli Studj di Francia, e nell'altre Città d'Europa, Questo Dottorato, nella maniera che s'onferifec ora, non cra conoticuto da Romani, nè molti s'ecoli appresso. Il Mulzio, e Vitriario opinamo che nel duodecimo s'ecolo questi Gradi si fosfero introdotti. Regolarmente le Università degli Studj gli conferivano; ed in Napoli ed in Salerno, prima che reggassifie la Regina Giovanna, quelle Università gli davano, nelle quali vi crano i Dottoria, ed il Rettore, destinati per la creazione degli altri.

La Regina Giovanna II valle farne ed ifituirne un Collegio feparatoon trafecgière i Dottori, parte dall' Univeritri degli Stud; e parte
degli altri Ordini, al quale unicamente attribui il potere di dar i gradi
di Licenziatura, e di Dottorato. I primi Dottori, che fi trafedlero, fono nominati nel privilegio della ifitituzione ifromentato nel Caffello di
Capana nell'anno 1438. Concedè ancora nell' iffelio privilegio la foprantandenta e giurifizirione così nelle caufe civili, come nelle criminai de'Dottori e Scolaria al G. Cancelliere del Regno, che allora era Ottino Caracciolo, non intendendo però pregiudicare alla giuridizi cone del Giultiziere degli Scolari; e fottopofe il governo del Collegio al G. Cantelliere, o fuo Viccancelliere, ch'egli voleffe eleggere, affegnandogli i.
Bidelli, il Sepretario, ed il Notaro.

gradi di Dottorato, o Licenziatura nelle leggi civili, e canoniche. Si preferifiero i doni, ovvero fportule, che gli Scolari doveano prefiare coaì al Vicecancelliere, come agli altri Dottori del Collegio, quando fi dottoravano; e fra l'altre cofe comandò, che all' Arcivefcovo- di Napoli, fe fi trovaffe prefene all'atto del Dottorato, fe gli doveffe dare una berretta, ed un par di guanti. Stabili in fine il numero de' Collegiali, la loro elezione, ed il modo da dovrefi tener nel dottorare: e fi di-

La prima e principal prerogativa, che gli diede, fu di conferire i

In loro elezione, ed il modo da doverfi tenere nel dottorare; e fi difipofero le precedenze così nel federe, come nel votare, e fi diedero altri particolari provvedimenti, li quali fi leggono nel privilegio della fondazione, che fu tutto intero imprefio dal Reggente Tappia ne fuoi volumi.

Queso Collegio non era che di Dottori dell' una e dell' altra legge. A richietta del G. Cancelliere Caracciolo la Region stabili un altro
Collegio di Filolosi, e di Medici, dono un anno e nove mesi, e al
1430 à 18 Agosto ipedi altro privilegio per la sin frantzione. Lo sottopose parimente al G. Cancelliere, volondo che ne sosse egali il Capo
td il Moderatore, o in sua vece il suo Luogienente. Gii shede si

DEL RECNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XVII.

fuo Priore i l'afigno un Nitaro ed un Bidello e defigno i Collegiali.

Avendo parimente potto quetto Collegio fotto la giurifizione del G. Cancellirer, ordino è ne quetti fofte il Giudice competente nelle cauciliter, ordino è ne quetti fofte il Giudice competente nelle cauciliter, ordino è ne quetti fofte il Giudice competente nelle caucilite del collegiali, preferite parimente i doni, che i Dotterminali de Medice Collegiali, preferite parimente i doni, che i Dotterminali de Medice Collegiali, preferite que di collegiali, i del protesta e nel libri della Fifica, e de Paferieri d'Arilhotele. All' Arcivelcovo, di Napoli, intervenendo alla fumione, flabili puer che fe gli deffe la berretta, ed un par di guanti; a' Teologi ancora un par di guanti, e cola anche agli sitri, nella forma che fi legge nel privilegio. Stabili il modo di dottorare, e preferifie anche il numero, l'elezione, e le precedenze de Collegiali.

E'd notare, che ads amendue quelli Collegi dalla Regina furoni ammeffi non pure gli Oriundi, ed i Cittadini Napolitani, ma anche gli Oriundi del Regno, i quali per quattro anni continui aveffero nella Città di Napoli pubblicamente infegnato nelle Scuole. E'l Reggente Tappia nel fuo Ju Reni fece anche imprimere quello privilegio.

A questi due su poi unito il Collegio di Teologia e composto di Teologi, e per lo più di Reggenti, e di Lettori Ciaultelli. Dottorano anche essi in Teologia, e danno dettere di Licenziatus e parimente totto la giuristicione del G. Cancelliere, e he lo riccoofice per suo Capo e Moderatore. Così oggi il Collegio di Napoli vien composto di tre Ordini di Dottori, di coloro di Legge civile e canonica, di Filosfia e di Medicina, e di Teologia. Essi danno i gradi, e le licenziature nele le Leggi, nella Filosfia e Medicina, e nel alla Teologia.

Da' fucceffori Re Aragonefi, e più dagli Auffraci, intorno all'amminifirazione e governo di questo Collegio, circa i requisti richiesti ne' dottorandi, e per la sua forma, e durata, furono stabiliti più ordinamenti, che si leggono nel volume delle nostre Prammatiche.

Finalmente la Regina Giovanna II. in ammenda delle fite laficité diéceli pris di morire a favorir i Mendieuri, eft quelle i più favoriti furon i Feati Predicateri, ed i Feati Minori (giacchè i Monaci vecchi avendo perduto il credito di faniti a, non eran plu riguardati) e a difiporre il fuo animo ad opere di pietà. Oltre d'aver fondato un nuovo Ofpedale nella Chiés dell' Annunziata di Napoli dottondolo di ricchiffune rendite, e d'aver ampliato l'Ofpedale e la Chiéfa di S. Niccolò del Molo, riparò in grazia de Feati Minori il Monaflero della Croce di Napoli, ed ordinò che tutti coloro, che avena rubato in tempo fuo, e della Regina Margherite, e di Ladialao fuo fratello, al Fifox Regin, ed contro del del molo, al comi della comi pagare il due per cento delle quantità rubate ed occupate; e de at al effetto avea pofla una Caffa dentro il Monaflero di S. Maria della Nuova, dove j ladri dovevano portare il denaro, ch'ella avea

308
308
avea definato per riparazione di quel Monaftero. Donò al Monaftero di
S. Antonio di Padova, ora disfatto, molti poderi. Confermò al Monaftero di S. Matrino li privilogi e concefionio fatte al medefimo dalla Regina Giovanna I di governare lo Spedale dell'Incoronata da lei fondato, e
e dotato, facendo franca la Chiefa, e fue robe d'ogni ragion Fifcale,
affinchè gg'infermi foffero ben trattati. Ora i beni donati, e le franchi
gie conceffe fono rimafe, ma lo spedale, come dife il Summonte, è difinesso, per se givernaravano gg'infermi, ora vi sposa magazgini di vina.

## · C A P I T O L O XVIII.

Renato d' Angiò Decimosesto Re di Puglia.

L. Poutefice Eugenio IV. prevende devoluto il Regno alla S. Sude. I Napolitani fi oppognoso, ed accionano Re Renavo. Battaglia usavale tra Alfonfo, e i Genovofi col Duca di Milano nell'acque di Ponca, o con vetta d'Alfonfo, e fua prigionia. Magnanimità del Duca di Milano in darpi la labertà, e l'imper lega infonee. Renavo fatto prigione in battaglia dal Duca di Bengano, viane Ilabella fua moglia agouerner da Vicinia il Regno. Renato liberato viane a Napoli con foccofo del Genovofi, e del Papa. Guerre tra Renato ed Alfonfo, da chi infine fa caffetto ad uficine, del abbundones il Regno.

L'A merte e'l reflamento della Regina Giovanna pofero in maggiori feonvolgimenti quello Reame. Quando prima era combattudo da de Pretendenti , ora ne forge un terzo, cioè il Pontefice Romano. Papa Eugenio IV vinefa la morre della Regina, fece intendere a' Napolitani , chi effendo il Regno Feudo della Chiefa, non intendeva che fosfe dato ad airri, che a colui, eh egli dichiaraffe ed inveffit; et di natano che dovefa egli amminifiarzio, e definar il Balio per reggerio. Alfonfo lo pretendeva per fei nigori dell'adoctione, e Renato in vigori di questo retendeva per fei nigori dell'adoctione, e Ronato in vigori di questo retendeva per fei nigori dell'adoctione, e Ronato e mese dell'aggiori dell'adoctione della figura della della della discondina di monitori della consoliera per Ren Alfonfo, ne Renato.

I Napolitani, ch' erano allora affizionati alla parte Angiona, fi oppofero alla pretenfione del Papa, e fi dichiararono che non volevano altro Re che Remate, ed infino a ch'egli non venific a reggerlo, eleffero per lo governo que' fedici Baroni definiati dalla defonta Regina Quelli dubitando, che tal reggimento non fi convertife in Tirania; crearon effi venti uomini Nobili, e del Popolo, i quali furon chiamati Bail del Rogno. Spediron in Francia tre Nobili a chiamara Renato, no, tificandogl' il teflamento della Regina, ed il deliderio della Città tato

Tunkells, Google

Det Regno di Napole Pare. Il Car. XVIII.

309
fanto chiamarono Giacomo Caldora, cui diedero denari per affoida genti: foldarono ancora Antonio Pontadera con mille cavalli, e Micheletto
da Catignola con altrettanti, per reprimere gl'infulti d'Alfonfo.

Dall'altra parte il Re Alfonso avendo intesa la morte della Regina. persuaso che, secondo si dicea, quel testamento non fosse stato di libera volontà della medelima, si apparecchiò subito a far la guerra, e tirò molti al suo partito, come il Duca di Sessa, quello di Fondi, il Principe di Taranto, ed altri; e follecitato da costoro parti da Messina, e venne a Seffa, indi affediò Gaeta. Il Duca di Milano avendo follecitat' i Genovesi, che soccorressero quella Città, posero in mare una potente armata. Alfonfo all' incontro ne pose un'altra potentissima, nella quale v' erano con lui il Re di Navarra, D. Errico Maestro di S. Giacomo , e D. Pietro suoi fratelli, il Principe di Taranto, il Duca di Sessa, il Conte di Campobaffo, il Conte di Montorio, e gran numero di altri-Baroni del Regno di Sicilia, e d' Aragona. Vennero le due armate a battaglia a' c Agosto nell'acqua di Ponza, che durò dieci ore, finalmente i Genoveli ruppero l'armata d'Alfonso, e secero prigionieri il Re istesso, il Re di Navarra, D. Errico, il Principe di Taranto, ed il Duca di Seffa, con molti Cavalieri, e Baroni al numero circa di mille : folo fi falvò fuggendo ad Ischia D. Pietro colla sua nave. I prigionieri furon condotti a Savona, e poi a Milano, dove il Duca ricevè il Ro-Alfonso da ospite, non già da prigioniere. E su tanta la magnanimità del Duca, che non folo gli accordò la libertà, ma perfuafo da Alfonfo, che la ficurezza dello Stato fuo era l'aver in Italia Aragonefi , e non Francesi, conchiusero insieme lega, e con cortesia, che non ebber altra fimile al Mondo, donò la libertà a lui, a suo fratello, ed a tutti gli altri prigionieri; e prima che si sossero sirmat'i Capitoli della lega , il-Duca permife, che il Re di Navarra, ed il Maestro di S. Giacomo andaffero in Ispagna a far nuovo apparato per la guerra di Napoli, e cheil Principe di Taranto, il Duca di Sessa, e gli altri Baroni del Regnovenissero in Napoli a dar animo a' partigiani del Re, che credeano, che mai più Alfonso potesse sperare d'aver una pietra nel Regno. Poco dopo fu firmata la lega, ed il Duca mandò in Genova ad ordinare che fi: preparaffe l'armata, per andar col Re all'impresa di Napoli -

Intanto gli Ambafciadori Napolitani giunt' in Francia a chiamara Renato, trovarono che il Duca di Borgona, che in una batteglia l'aveca fatto prigione e poli liberato fotto fede di rornarvi, il richiele che tornafic, e Renato offervando la fede, lo pofe in caretre. Siccibè gli Ambafcidori operarono che con loro venifle come Viceria del Regno a pemederne il poffeto in vece del marito Ifabrila, la quale con due piccibà figliuoli Giovanni e Lodovico fopra quattro galee Provenzali parti, e nel principio d'Otobe giuglie a Gesta, dovre da ricevuta con molt'onore, reconstruire del productione del principio del rottobe giuglie a Gesta, dovre da ricevuta con molt'onore, reconstruire del productione del

"Quefia Regina per la fita gran prudenza e honth a' avea acquiflata prefio turti grandiffima benevolenza. Accaded, eh Gesta, la quale con tanti sflati e con tante forze non avea potuto prenderfi, per una rempela occoría a D. Pietro ratello d'Alfondo venne in mano degli Aragonefi. Imperoche D. Pietro, che flava in Sicilia, effendofi motifo con cinque galee per andar alla Spezie a prender il Re, chi era flato già liberato, effendo arrivato ad Ifchia, fiv ritenato da una tempefia nella marina di Gaeta; e perchè in quella Cirtà v'er ala pefle, e di più nobia lì, e facoltofi cittadini eran ufciti finori della Città, e 'I Governadore era morto, alcuni Gaetani, che tenena la parte del Re Alfondio, andaron ad offeririegli, e a dargli la Cirtà in mano. D. Pietro refiò in Gaeta, e mandh Ramondo Periglios colle gale a Porto Venere, dove trovò il Re,

a. J. 1436 che s' incamminò per quella Plazza, e giunfe il di 2 di Febbrajo, e fenza far impres'alcuna andava e veniva da Gaeta a Capua, che fe gli era parimente refa. S'aggiunfe a lui il Conte di Nola, e quelli di Caferta, e molti altri Baroni, che vennero al fuo partito.

Questa prosperita d'Alfonso fece pensare alla Regina di dimandare al Papa foccoro. Il Papa fapendo l'ambisione del Duca di Milano, che tentava di farsi Signore di tutta l'Italia, mando Giovinni Vitellesco di Conteto Patriarca Alessandino, cuomo più militare che Ecclessistico, con tremita cavalli, e tremila fanti in foccorso della Regina, e con questo fi follevò molto la parte Angionia, e tanto più, quanto che l'amicria de Genovesti, che rano divenuti mortali nemici del Duca di Milano, e del Re d'Aragona, con grandissima fede savorirono quella parte sino a guerra sinita.

Si guerreggiò pertanto con dubbio evento per ambe le parti; e mentre ardea la guerra in molte parti del Regno, il Duca di Borgona, ricevuta una groffa taglia, liberò Renato, il quale s' imbarcò in Maria, A. J. 1438 glia, e venne a Genova sgli 8 di Aprile, ed avuto da Genove fiette altre galec fotto il comando di Battifla Fregofo, fi partì, e giunfe a' 9 Maggio in Napoli.

Fu in Napoli con gran festa ricevuto Renato, e per tutto il Regno foltevà molto gli asimi della parte Angioina per la gran fama delle cose fatte da loi nelle guerre di Francia contro gl' Inglesi: cominciò a
passar in rivista i solcati ch'eran in Napoli, e conosiere la gioventi Napolitana, e ad efercitargli i Mando Subito a chiamtre il Caldora, col
quale consultò ciò che dovea fasti intorno alla guerra, e deliberareno,

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XVIII.

dopo efferfegli refa Scafati, di paffare in Abruzzo all'affedio di Sulmona. Mentre Renato era in Abruzzo colla maggior parte della gioventia Napolitana, il Re Alfonfo, cui da Sicilia e da Catalogna erano vennte molte galee per rinforzo, andò con quindici mila perfone ad accamparli a Napoli sopra la riva del fiume Sebeto. I Napolitani coll' ajuto de' Genovefi feron sì valida difefa, che Alfonso su costretto levar l'affedio, e ritirarfi a Capua, nel quale vi perdè D. Pietro suo fratello, che rimase

uccifo da una palla di cannone...

Renato, ridotte tutte le Terre d'Abruzzo a sua devozione, sentendo l'affedio di Napoli, venne a soccorrerla, e dopo aver tolta a' Catalani la Torre di S. Vincenzo, entrò in isperanza di ricuperare il Castello nuovo. Ordinò pertanto al Castellano di S. Eramo, che cominciasse a danneggiarlo, poichè effendogli cominciato a mancar la polvere, ed il vitto, era impossibile potersi difendere, ed il soccorso che avrebbe potuto venirgli dal Castello dell'Uovo, era impedito dalle navi de' Genovesi. In questo arrivarono in Napoli due Ambasciadori di Carlo VII Re di Francia, il quale dubbitando che Renato suo parente non ritornasse difeacciato dal Regno per le poderose forze d'Alfonso, mando a trattar pace tra questi due Re, e prima d'ogn'altro trattaron i patti della resa del Castello. Ma il Re Renato, che stava esausto per le spele fatte nella guerra, fese proponere ad Alfonfo la tregua per un anno, e offerie di contentarli, che'l Castello si ponesse in sequestro in mano degli Ambasciadori , e paffato l'anno fi reftituiffe al Re Alfonfo munito per quattro mefi . Ma Alfonso , che vedea le forze di Renato tanto estenuate, elesse di perdere piuttofto il Castello, che dargli tanto spazio di respirare, e con nuove amicizie riaffumere forze maggiori, e lo refe a 24 Agosto A.J. 1439 con patto, che il prefidio fe ne usciffe con quelle robe che ciascun soldato potea portarfi, dono che erafi tenuto per Alfonfo undici anni,

Compensò non però Alfonso questa perdita coll' acquisto che sece della Città di Salerno, la quale se gli refe senza contrasto, e della quale ne investi con titolo di Principe Ramondo Orfino Conte di Nola, cui l'anno avanti avea data per moglie. Dianora d'Aragona sua cugina col Ducato d'Amalfi, e poi fubito tornò in Terra di Lavoro

La morte improvvisa seguita a' 18 Ottobre di Giacomo Caldora celebre Capitano di que' tempi, indeboli in gran parte le forze di Renato, poiche quantunque egli aveffe ad Antonio Caldora fuo figliuolo confermati tutti gli Stati paterni, e l'Ufficio di G. Contestabile, e l'avesse mandato il privilegio di Vicerè in tutta quella parte del Regno, che gli ubbidiva, effendo poi venuto in folherro, che teneffe fecreta intelligenza con Alfonfi, lo fece intprigionare : ma i foldati Caldorefchi levatie in tumulto, con quella facilità che fu carcerato, colla medefima fu liberato. Amonio per quella ingiuria avenno rugunato il suo esercito, si offer-

I S T O R I A

le al Re Alfonso con tutte le sue genti. Intanto Acerra, e poi Aversa A.J. 1441 fi refero ad Alfonfo; onde Renato rimafto molto debole per la partenza di Caldora, ne mando la Regina Isabella sua moglie ed i figlipoli in Provenza, e cominciò a trattar accordo, ed offerire al Re Alfonfo di cedere il Regno, purchè prendesse per figlio adottivo Giovanni suo primogenito, il quale dopo la morte d'Alfonso avesse da succedere al Reano. Ma i Napolitani, che abborrivano la Signoria de' Catalani, il pregavano che non gli abbandonaffe, perchè Papa Eugenio, il Conte Francesco Ssorza, ed i Genovesi, a' quali non piaceva che il Regno restasse in mano de' Catalani, fubito che avessero intesa la ribellione di Caldora, avrebbero inviati nuovi ajuti, e perciò l'induffero a lasciar la pratica della pace.

Nel seguente anno stando Alsonso in Capua, venne un Prete dell' A.J. 1442 Isola di Capri ad offerire di dargl' in mano la Terra. Alsonso spedi con lui fei galee, e fenza difficoltà il trattato riufcì, ed ebbe quell' Ifola, la quale febene parea picciolo acquisto, tra poco si vidde che importò molto: poiche una galea che veniva da Francia, avendo corfa fortuna, e credendo che l' Ilola fosse a devozione del Re Renato, pose le genti a terra, le quali furon tutte prese dagl'Isolani, e si perderono colla galea

ottantamila scudi, che si mandavano a Renato per rinforzo.

Così vedendo Re Alfonio, che la fortuna militava per lui, andò ad affediar Napoli, dove accampato, veggendo quella Città tanto indebolita di forze, che appena poteano guardare le porte e le mura, mandò parte della truppa ad affediar Pozzuoli, che dopo valida refiftenza fi refe con onorati patti; indi mandò a tentare la Torre del Greco, che fa rese subito: poi per tenere più stretta la Città di Napoli sece due parti dell' efercito, una parte ne lasciò alle Paludi con D. Ferrante suo figliuol ballardo, e l'altra condutte ad Echia, e s'accampò a Pizzofalcone . La Città fece valida difela, ma introdotte per un acquedotto le genti d' Al-

A.J. 1442 fonfo dentro la Città di Napoli , a' 2 Giugno fu prefa; e benchè l'efercito Aragonese avesse cominciato a saccheggiar la Città, il Re Alsonso con grandissima clemenza cavalcò per le strade con una mano di Cavalieri, e di Capitani eletti, e vietò a pena della vita, che non fi facesse violenza, nè ingiuria alcuna a'Cittadini , ficchè il facco durò folo quattr'ore, nè si fenti altra perdita, che di quelle cose, che i soldati pote-

ron nascondere, perchè tutte le altre le sece restituire.

Renato ridotto nel Castel nuovo, permise a Giovanni Cossa Castellano del Castello di Capuana, che rendesse il Castello per cavarne, salva la moglie e i figliuoli, e il di feguente effendo giunte due navi da Genova piene di vettovaglie, in una d'essa montò con Ottino Caracciolo, Giorgo della Magna, e Giovanni Coffa, e fatta vela partì, mirando sempre Napoli, sospirando, e maldicendo la sua rea sortuna, e con pro-(pero

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II. CAP. XVIII.

spero vente giunse a Porto Piáno, e di là andò a trovare Papa Eugenio, ch'era in Firenze, il quale faur di tempo gli diccle l'Investifiara, del Regno confortandolo, che si farebbe fatta nuova lega per sirgilioli ricuperare. Renato che non vide attro che parole vane, gli rispide di volerine ritornar sin Francia; e perchè era debitore di gran somma ad Antonio Calvo Genovee, che l'avea lasciareo Castellano del Castel nuovo, gli seriffe, che cerrasse di ricuperare quel che dovea avere, vendendo il Castello al Re Atsonio, come fece.

Ecco il fine della dominazione degli Anginini in quefto Renne, li quali da Carlo I d'Angio infino alla luga di Renato I'avenno governato centofettantafei anni e mefi. Ecco come fu trasferito in mano degli Aragonefi, che dapoi lo tennor fettantadue anni. Ma Renato pertendo porto feco in Francia tali femi di difeordi e di crudeli guerre, che lunguente furbarono il Regno y poiche i Re di Francia fuccedul rullei di bit regioni, ed a quelle di fuo figliuolo Giovanni, fpeffo lo combatterono, benchè con infelice fuoccefio.

CAPITOLO XIX

Alfonfo I. d'Aragona Re di Sicilia, e Decimofettimo Re di Puglia, o sia del Regno di Napoli.

Lifonfo, sconfitta la parte Angioina, si rende padrone di tutto il Regno. Fiffa la sua sede Regale in Napoli . Parlamento generale , in eni si stabilisce un ducato a suoco per mantenimento della truppa. Grazie e privilegi concednei alla Città, Regno, e a' Baroni . Alfonfo legittima Ferdinando sue figliuol naturale, e le dichiara sue successore nel Regne di Napoli. Nuovo Scisma nella Chiefa. Pace conchiusa tra Alfonfo e'l Pontefice Eugenie IV. Capitoli della pace coll'Investitura. Norre di Ferdinando con Isabella di Chiaromente. Morte di Papa Eugenie . Elezione di Niccelò V. che per la sua prudenza estingue lo Scifma , e pone in pace l' Italia , e la Chiefa Romana . Conferma ad Alfonfo quante gli avea conceduto Papa Eugenio, e più . . I. Alfonfo istituisce il Tribunale del S. C. di S. Chiara, er di Capuana . 6 II. Alfonso rierdina il Tribunale della Regia Camera cui unisce il Tribunale della Regia Zecca . 6 III. Alfonfo divide il Regno in dudici Provincie, L'accrefce con Benevento, Terracina, Pontecervo, e colla Souranità nello Stato di Piembino. Introduce la numerazione de fuochi . 6 IV. alfonfe accrebbe il numere de Titoli , e de Baroni , a' quali diede la giurifdizione criminale. Sua morte. Sue leggi.

Tom, IL.

Rr

Trasfe.

Rasferito il Regno di Napoli dagli Angioini in mano d' Alfonso Re d' Aragona, ancorchè egli possedesse tanti Regni ereditari d' Aragona, Valenza, Catalogna, Majorica, Corfica, Sardegna, Sicilia, il Rofe figlione, e tanti altri floridiffimi Stati , volle , che quelto Regno non come straniero, o Provincia fosse reputato, ma l'ebbe come se suo avito Regno e nazionale fosse. Anzi vi erse in Napoli un Tribunale cost eminente, che ordinò, che a quello doveffero per via d'appellazione portarsi non solo le eause di queste nostre Provincie, ma di tutti gli altri suoi vastiffimi Regni. Egli fermò in Napoli la sua Sede, regia, e quivi volle menar il rimanente di sua vita, e finire i giorni suoi . La Sicilia vicina, che divisa dal Regno fin dal famoso Vespro Siciliano, ora s'unisce. Quindi avvenne, che cominciò a chiamarsi Re dell'una e l'altra Sicilia: Ciò che poi usarono eli altri Re suoi successori, che dominarono l'uno e l'altro Reame. Ma la principal cagione , onde questo Regno mantenesse la sua propria dignità, e che conservasse i suoi propri Re, e non dipendesse da Principi stranieri governato per mezzo de' Ministri, come avvenne dal tempo di Ferdinando il Cattolico in poi, fu l'avere Alfonso proccurato per via di legittimazione, d'Investiture, e acclamazione de popoli, che il Regno di Napoli, mancando egli seaza figliuoli legittimi, non passasse con tutti gli altri Regni ereditari fotto la dominazione di Giovanni suo fratello, e degli altri Re d'Aragona, ma ne fosse investito ed acclamato per suo successore Ferdinando d' Aragona suo figliuol naturale, il quale infino a Federico d' Aragona ultimo Re di questa linea perpetuò per molti anni nella sua discendenza questa successione.

Molto dunque deve Napoli ed il Regno ad Alfonfo, il quale pofopoendo gli altri fuoi Regni, in quefta Citris fermò il luo figlio, ed all'antica Nobiltà Normanna, Svera, e Francefe, aggiungendovi altra nouva, chi i portò di Spagna di nuove illuffir famiglia de Cavanigli, Guevara, Cardinet, Avalos, Villamarini, Cardona, Centeglia, Periglios, Cerdova, il acrebbe, e adornò. Egli riordinò il Regno con frequenti Parlamenti, con nuove numerazioni, con miglior' ifitutti, e nuovì Tribonali;

Dopo ch'ebbe Alfonso interninente sconstitt colores della parte Angiosa, ed in tutte le parti del Regno fatto conrere le site bandiere, pensò convecare un general Parlantento a Benevento per dar selho a molte cole, che le precedute guerre avena polle in disordine e estinissone. Ma i Napolitani mandaron a supplicarlo, che trassferisse il Parlamento nella Città di Napoli, ch'era Capo del Regno, e così su fatto. V'intervannero due Principi, poiche in questi tempi non ve a erano più

nel Regio, il Principo di Tranto Balto, e quello di Salerzo Organi di primo G. Cereficio di Tranto Balto, e quello di Salerzo Comito di primo G. Cereficio di Generale di Corona: quatta Danto di Generale di Salerzo Corona: quatta Danto di Generale di Generale di Bora di Garria Orino: il Duca di Garria Orino: il Duca di Salerzo Corona: quatta Danto Salerzo o, e il Duca di Salerzo Corona: quatta Danto Salerzo o, e il Duca di Salerzo Caractico (poichò il Duca di Salerzo Salerzo o, e il Duca di Salerzo Caractico (poichò il Duca di Salerzo Salerzo Caractico di Caractico (poichò il Duca di Arti Acquasiva e e altri Barrio), che avento reginta la parte di Resta, accorde chiamari, non s'afficuratono venire innonzi al Re 1; due Marcheli, quel di Corrono Certeglia, e l'altre di Pelcara Aquino: molti Conti, e moltifirmi Barriot e Cavalieri, de quali il Collanza, e il Summonte fecceso lunco catalorgo.

In quiche Perlamento propofe il Re, che avendo liberato il Regoo A. J. 1443 dille altrul invafionit, per poterio in avvenire mastenere in space, e difenderio da tile cercafte trabarlo, era di dovere che fi fabiliffe per tusto il Regno un anuno pagamento per mastenere uomini d'arme per la difesa di quello. Confutariono fulla richiella, e fi conchiture di colituiri gli un pagamento d'un ducato a fucco, da pagarfi ogni anno per tutto il Regno, con oche il Re doveffe all'incontro dare ad o,ogni fanco un tomolo di fale, e levare ogni colletta, colla quale prima fi vivea. Si fece e la Re l'efferta y con chiefenți sactora lacune grazioa. Alfonfo: l'accertò, promite tener mille uomini d'arme pagati a pace, ed a guerra, e dicci gale per guardia celt Regno, e conoccè magnaniamante quelle grazie, che gli furon dimandate.

Molti furon i privilegi, che fi veggono impreffi in un particolar

Molft turon i privilegi, cee il veggono ampretti in un particolar volume. Fra gii eltri fui fabilito di dare undienas pubblica in tutt' i Ven, nerdi a' poveri, e miferabili i fui loro collituito un Avvocato con anuso foldo da pasarti dalla Camera del Re che nella G. C. della Vicaria in luego del G. Giuftiatere doveffe constinuamente affiftere il fuo Luogota-nente, ovvero Regente con quattro Giudeiti per L'amministrazione della giuftiziar che alli Baroni fi confervalero li privilegi delle giurifiziar che alli Baroni fi confervalero li privilegi delle giurifiziaro a loro concedutti che foffero friolit da oggo pagamento di adoa che pagandoli per ciafabedun fuoco cerilini dicci, de gli fomministrafie un to-molo di fale: che s' affençafie a [pefe del R. Errito m. Asvocato a' per veri, cd altri privilegi e grasie concedette non meno alla Città di Napolii, che a tutte la Università e Terre del Regno.

L'orme d'Alfonfo furon poi calcate dagli Re faoi fucceffori , i entili in occasioni fimili avende dal-Regno richiefle, ed effendo loro flas te accordate, o nuove impofuziant, o donativi , concederon effi altre grazie alla Città e Regno. Moler fe ne leggono di Ferdinando I, d'Alfonfo II, di Ferdinando II, d'Eccasio, o del fiuo Pleniputenziario G. Capitano, di Carlo V, e di Filippo II, che fi vegon raccolte de Niccolò-de Bottis in un volume imprefio nel 1388 in Venezia. Ma in decorlo di tempo effendose flate altre

fucceffore.

concedute dal Re Filippo II. da Filippo III. e IV. da Carlo II. e dall' Imp. Carlo VI. con grande utilità del pubblico ne fu fatta altra raccolta in un altro volume impresso in Napoli nell'anno 1719, aucorchè pertasse il nome di Milano. E finalmente altre grazie faron concedute

Fu ancora dichiarata in quello Parlamento la successione del Regno

dal gloriofo Re Carlo Borbone.

per la periona di Ferdinando figliuolo di Alfonfo, benchè naturale, ma con privilegito legittimato, dove lo dichiara abile a potengli fuccedera in tutt' i funi Stati, e particolarmene nel Regno di Napoli; e perticò fu fishito gridato con gran giubilo Ferdinando Duca di Calabria, e fun-effore del Regno; e da tatti gli Ufficial i Baroni gli fu giutario omaggio, e ligito di fedeltà or O manifur, e ne fis fatto pubblico iltromena.

A.J. 1443 to. Nel feguene giorno il He con Ferdinando, a compagnato dal Baronaggio ando nel Monsière delle Monache di S. Ligorio, e dopo la Meffi, folenne diede la fonda nella mano deleta di Ferdinando, e la bandiera nella finifira, e gli impofe il cerchio Ducale fulla tella, comandando che tutti lo chiamaffero Duca di Calabria, e lo teneffero fuo legittimo che tutti lo chiamaffero Duca di Calabria, e lo teneffero fuo legittimo

Alfonfo, ch'era nimico del Papa Engerio, veggendo il di laj mel animo, poiche turi i Potentati d'Italia avendo mandato a congratularfi feco della vitroria, e della pace del Regno, folo il Pontefice ano vi mando, moltrado anza idifipiacer ganadifismo della ruiusa di Renato, perchè avea bifingno di lui non folo per ifitabilire più perfettamente la pace, ma per ortenere il l'norditura del Regno per lo Duca di Ca-

lacria, adopero ogni mezzo per riconciliarfi con lui.

Lo Scifma, che s'era ringovato nella Chicfa dopo la morte da Martino V. per lo Concilio di Basilea, avea posto in disordine ogni cofa. Ciò che il Papa Eugenio ffabiliva, il Concilio dichiarava nullo 2 ed all'incontro il Papa tenendo per Conventicola quella radunanza, tutto ciò che in quella fi determinava, le dannava ed anatematizzava. Il Concilio citò il Papa, e non comparendo lo dichiasò contumace : finalmente que' Prelati, ch' eran rimali in Balilea lo depolero il di as Giugno 1420, e deputarono alcuni Commeffari per eleggere un nuovo Papa. I Commessari elessero Amadeo Duca di Savoja, che s' era ritirato nella folitudine di Ripaglia nella Diocesi di Ginevre, dove vivea come Romito. La sua elezione su confermata dal Concilio, e su nomato Fefice V. il quale tofte portofs' in Belilen a presedere in quello . Papa Eugenio ne tenev' aperto un altro in Firenze, e vicendevolmente fi condennavano l'un l'altro. La Francia continuò a riconoscere Eugenio per Papa. L'Alemegna cominciava a vacillare, e propose di tenere un nuovo Concilio per giudicare fopra il diritto de'due eletti.

Il Re Alfonfo durando nell' inimicizia d' Eugenio, per dargli di che temeDEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XIX.

temere, mando Luigi Cescales per suo Ambasciadore presso Felice, e permile che alcuni Prelati fuoi fudditi l'ubbidiffero, e riconosceffero per vero Pontefice. All' incontro Felice per tirar scovertamente Alfonso nel fuo partito, e tutt'i fudditi de'di lui Regni, offeriva all' Ambafciadose, ch' egli avrebbe confermata l'adozione fattagli dalla Regina Giovanna II . conceduta l'investitura del Regno, e gli offeriva in oltre duoentomila ducati d'oro. Ma il prudentiffimo Re scorgendo che di giorno in giorno il Concilio di Basilea andavasi debilitando, e che Felice erasi a' 20 Novembre dell'anno 1442 con una parte de' fuoi Cardinali ritirate in Laufana, pensò destramente di rivoltarsi alla parte d'Engenio : e per genere intanto a bada Felice, fece-rispondere dal suo Ambasciadore alta profferta fattagli, che li 200mila ducati d'oro bisognava che se gli pagaffero in una paga : che si contentava di ritenersi la Città di Terracina per la fomma di geomila ducati di Camera in parte di ciò che fe ali dovea per la guerra moffagli dal Patriarca Vitellefco quando pli runpe la tregue, e che allora vi fu condizione che dovesse aver Terracina fin che ne fosse interamente soddisfatto : che se Felice era contento de ciò, e adempiva a queste condizioni, egli non avrebbe mancato di difenderlo, e di prestangli co' suoi fratelli ubbidienza, e si farebbe confederato ancora con la Cafa Savoja.

Questi trattati con Felice prolungandogli Alfonso con desfrezza, perchè non il venissi e verana conchinsone, die l'i incarico al Velcovo di Valenza D. Antonio Bongia, che fiu poi Papo, detto Calisto III, che si adoprasse con Eugenio per lo sur riconcisiazione. Agevoto arrora il trattato Lodovico Scarampo Patriarca d'Aquibra Cardinal Camerlengo - Onde Eugenio veragendo, che l'inimicizia del Re Alfonso gli potea anocere, voitò l'animo alla pace, ed a'y Applie di quest'anno 1443 spedi il Cardinal Camerlengo sono Legato a trattar col Re della pace, ed del il Cardinal Camerlengo sono Legato a trattar col Re della pace, ed del

Investitura del Regno da concedersi al medesimo.

Trovavasi allora il Re a Terracina, dove ricevè il Legato con onose; e dopo molti dibattimenti su a' 14 Giugno la pace conchiusa com

questi patti .

Che il Re con dimenticanza perpetua di tutte le inquirrie ed office paffate, e con rimeffione di quelle, riconofceffe Engenio per fe, e per tutt' i fuoi Regai, per unico, vero, e non dubbiofo Pontefice, e Eaflor Universale di S. Chiefa, e che come rale gli preltaffe egli, ed à fuoi Regai ubbidiesza.

Che dovesse tenere per Scismatici tutt'i Cardinali aderenti all' An-

tipapa Amadeo .

Che all' incontro il Papa dovesse dar l' Investitura al Re Alfonso del Regno di Napoli, con la conferma dell'adozione, ed arrogazione, che la Regina Giovanna II aveagli fatta, con classola, che non gli ostasse

Che trasferifte in Alfonio tutta quell'autorità, ch' esa flata concedutta de Ponecique Balla sigli antichi Re di Napoli, e the abilitatife D. Eccrante Duca di Calabria alla fucceffione dopo la morte del padre. E dall'atra, aparei il Re fi farchè vaffallo e feudarario della Chriefa, con promettere digitatio a ricuperare la Marca, la quale fi tenea occupata di Conte Fancelco Sforza.

Che quando il Papa volesse far guerra contra Infedeli , avesse il Re da comparire con una buson'armata ad accompagnare quella del Papa. Che il Re dovesse ritenere in nome della Chiesa de Città di Beno-

vento, e di Terracina in governo par tutto il tempo di sua vita, e per lo medelimo tempo lasciava il Re al Papa Citrà Ducale, Acumoli, e la Lionessa, Terre importantissimo della Provincia d'Abuzzao.

Che il Re dovesse service al Papa con sei galee per sei mesi nella guerra contra il Turco. E per ricupperare le Città e Fortezze, che teneva occupate nella Marca il Conte Franccico Sforza, si convenne, che

il Re dovesse inviare quattromila soldati a cavallo, e mille a piedi. Che il Papa dovesse concedere la Bolla di legittimazione per D. Ferdinando suo siglio, che sosse abilitato per l'Investitura, in guifa che

fcomputare le fpefe, che si facessero nelle sei galee, e nella gente d'arme, che doucan andare alla Marca.

Che le Città di Beneveato, e di Terracina si darebbero in gover-

no a D. Ferdinando, e luoi luccessori perpetuamente; e dell'istesso modo avesse la Chiefa in governo Città Ducale, Acumoli, e la Lionessa. Nella conchiusione di questi -Capitoli intervennero folamente Alson-

am Papa Euganio con fus particolar Bölla, rapportata dal Chiocacelli, fipedira al 6 Euglio, confermo quelli Capitoli, e nel di 15 fpetil al
Bolla dell' Invellitura, per la quale concede al Re Alfonfo l'Invellitura
del Regno di Napoli, per fe, fuois ereli immeglio le femmine, legittimi
dificententi dal fuo corpo per retta finea; benchè tra le nove altre Bolle
le fedite, nel meditimo giorno 1,2 Dicembre, per la fettima, di iflanza
del Re, se più concedese difipenta, cha posfinio anche fuccedere nel Regno i traferetti. Per la quinta se gli concede, che posfi il Re per treto il sonpo della son veta imponent taplice e vollette a sur il suopii pii,
e persone Ecclefaliche, effencio e neconoce, che posti li parti dell'
Investitura Enella refia gli concede, che posti i porti celte il parti dell'
collette a l'usopi pii, Eccessificiti; que loro beni, e non ricever Prelatti
eletti, nominati, e provvitti, se gli crano sospetti di Stato, e se per

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XIX. consuetudine del Regno gli era lecito , non ostante li patti apposti .

Quali Bolle, Brevi tutti, e formola del giuramento di fedeltà, fono rapportate dal Chioccarelli ne suoi M. S. giurifdizionali, e da Lunio Dapoi nel feguente anno a' 14 Luplio, in efecuzione de' Capitoli A.J. 1444 accordati, spedi Eugenio la Bolla della legittimazione a favor di Ferdinando Duca di Calabria, per la quale lo legitrimò, e l'abilitò a fucce-

dere nel Regno di Napoli.

Stabilità la pace col Pontefice, Re Alfonso vedendo che D. Ferdinando non era molto amato da' fuoi vaffalli, per effer di natura diffimile a lui e scoverto s'era superbo, avaro, doppio, e poco offervatore della fede comineiò a dubbitare che dopo la fua morte non veniffe il Regno in mano aliena onde cercò di fortificarlo di parentadi, ed intelo che il Principe di Taranto teneva in Lecce una figliuola della Conteffa di Copertino fua forella carnale, giovane di molta virtà, e da lui amata come figlia, mandò a dimandarla per moglie del Duca di Calabria, ed il Duca ne fu contentifiamo, e la conduste in Napoli . E per maggiormente fortificarlo, cercò di strinder'o anche di parentado col Duca di Seffa, ch'era pari di potenza al Principe, e diede a Marino di Marzano, unico figliuolo del Duca, D. Lionora fua figliuola naturale . affegnandogli, per dote il Principato di Roffano con una gran parte di Calabria ...

Mentre Alfonso era tutto inteso a ffabilire la successione del Regno per suo figliuolo, Eugenio infermatosi gravemente venne a morte il de 22 Febbrajo. Per questa morte si levarono in Roma grandi tumulti , A. J. 1447 perchè gli Orfini da una parte, e i Colonnesi dall' altra, ssorzavano i Cardinali, che aveffero creato il Papa a volontà loro . Ma ritrovandos il Re a Tivoli, spedi tosto suoi Ambasciadori al Collegio ad esortargli, ehe nell'elezione non s' ufaffe alcun maneggio, perch' egli non avrebbe fatta usare alcuna violenza, ma che procedessero a farla con tutta la libertà senza passione o timore. Afficurat'i Cardinali da Alfonso, eleffero uniformemente il di 6 Marzo il Cardinal di Bologna, uomo mite e pacifico, il quale fi può porre per uno de rari esempi della fortuna, perchè effendo figliuolo d'un povero Medico di Sarzana, picciol Caitello posto ne confini di Toscana, e di Lunigiana, in un anno fu fatto Velcovo, Cardinale, e Papa, che nominolli Niccold V. Il Re di quelta elezione resto molto contento, e mando quattro Ambasciadori che si trovassero alla eoronazione, e gli dessero da parte sua ubbidienza,

Mutols' in un tratto lo stato delle cose d' Italia, imperoche ad un Papa di spiriti bellicosi effendone succeduto un altro tutto amante di quiete e di pace, in breve tempo si vide il riposo d' Italia, e della Chiefa di Roma; poiche subito cominciò a trattar la pace tra Veneziami , Fiorentini , ed il Duca di Milano . Estinse tosto ogni reliquia di

Scitme, ch'eravi rimafa, ed alcoltò volentieri le propolizioni d'accord do , che gli furon fatte da' Principi Criftiani , L' Antipata Felice , ed & fnoi Aderenti , trovandoli parimente disposti alla pace, facilitarono l'accordo, il quale fu fatto con condizioni vantaggiole per amendue i parriti, cioè che Felice avrebbe rinunziato alla Pontificale dignità, ma che farebbe il primo fra i Cardinali, e Legato perpetuo della Santa Sede in Alemagna : che farebbero rivocate dall' una e dall' altra parte tutte le fcomuniche, e l'altre pene fulminate da' Concilj, o da' Papi contendenti contro quelli del partito opposto : che i Cardinali , i Vescovi , gli Abati, i Beneficiati, e gli Utheiali delle due ubbidienze farebbere mantenuti ne'loro posti : che le dispense , indulgenze , e l'altre grazie conceffe da' Concile, ovvero da Papi delle due ubbidienze, come pure i decreti , le disposizioni , ed i regolamenti , che avessero fatti, avrebbero fusfistenza: in fine, che Niccolò V. adunerebbe un Concilio generale in Francia sette mesi dopo l'accordo, e tutte quelle condizioni, alla riferva dell'ultima, furon efeguite. Felice rinunzio il Pontificato, e Niccolò fu da tutti riconosciuto per Papa, il quale impiegò il rimanente del suo Pontificato ad acquetare le turbolenze d'Italia; e da questo tempo fino alla fine del secolo si vide in pace la Chiesa di Roma.

Questo esempio di virtu in persona di Niccolò V. se si fosse prazicato da molti degli altri Pontefici, non si sarebbe veduta l' Italia afflitta in mille guile, e'l Mondo tutto fconvolto e diffrutto con tante fanguinose stragi dell'uman genere : non la Chiesa di Dio vacillante . to riempita di Scifma, e d'Eretarchi: nè i Regni perturbati, e tante illuftri famiglie estinte. Quinui è pur troppo vera la massima, che la Prudenza, non l'ambizione, e l'alterigia, è la maestra del buon governo.

Papa Niccolò fu col Re Alfonfo tutto mite e pacifico . Non pur confermò quanto erafi pattuito col fuo predeceffore , ma per le molte ipele, che il Re avea iofferte nella guerra della Marca, e per altri foccorfa fomministratigli poeti giorni dopo il suo ingresso al Pontificato a' 22 di Marzo eli fpedì Bolta, colla quale gli reftitul le Terre d' Acumoli, Civita Ducale, e Lioneffa, date d'Alfonfo ad Eugenio in iscambio delle Città di Benevento, e di Terracina, con rimanere queste due Città ad Alfonfo, e suoi Succeffori nel Regno, toltone il tributo di due sparvieri l'anno, senza pagamento di censo alcuno; affolyendolo anche nell'anno 1452 con altra particolar Bolla dal mentovato tributo di due sparvieri, che il Re dovea alla S. Sede in quell'anno, e per tutto il tempo paffato per le dette Città di Benevento, e di Terracina

Confermo poi a' 14 Gennajo con altra Bolla tutte le grazie e conceffioni , che tanto ad Alfonfo , quanto a Ferdinando suo figliuolo erano A.J. 1449 fate da Eugenio concedute: ed a 27 Aprile del seguente anno con altra Bolla confermo, e di nuovo concede la legittimazione, e fuccessione del

Regno

DEL REGNO DI NAPOLI PAR II CAP. XIX. 322 Regno di Napoli fatta a Ferdinando Duca di Calabria, con ampliarla di più, ch'egli poteffe succedere negli altri Reami d'Alsonso suo padre.

Spedi ancora da Affiti in quest' anno ad Alfonso altra Bolla per la A. J. 1450 quale pli concede il dominio di usi Isola nell' Arcipelago, vicino a quella di Rodi, con un Castello diruto, che a appartenea alla Religione de Cavalieri di S. Giovanni, affinche potesse fortificario, empir d'abitatori l'Isola, e valersi del luo porto per far angine alle incassioni de

Greci , e de' Turchi .

Cost Alfonfo, fecondandolo la fortuna in ogni cofa, disbrigato da nutre le cure della guerra, e ripofande in una pace tranquilla, dopo aver foorfo la Tofeana ritorroò in Napoli, dove trovò che la Duchelfa di Calabria fua nuora avea partorito un figliuolo, che poi fu Re Anfanfa II. en le tempo del parco appare ti o aria fopra il Caftel nuovo un trave di fuoco, che fu prefagio della terribilità, che avea da efferei in lui.

## § I. Alfonso istituisce il Tribunale del S. C. di S. Chiara, or di Capuana.

Ra i molti fregi , che adornarono la persona del Re Alfonso , il più celebrato sopra ogni altro su quello d'aver avuto in somma stima non meno gli uomini d'arme, che quelli di lettere, e di configlio . Egli ammiratore della grandezza de' Romani, delle loro magnanime imprese, e della loro saviezza e prudenza non mene civile che militare . non avea altro diletto, che leggere le loro Istorie ; e la sua ordinaria lezione era fopra Livio, di cui fu tanto adoratore, che da Padova ove giaceano le fue offa, proccurò da' Veneziani, che in memoria di sì grande Istorico gli dessero un osso del suo braccio, il quale, al dir di Bodino, fece con gran religione trasferire in Napoli. Conferiva ciò che vi leggeva con nomini dottiflimi, che senne l'empre appreffo di se , favorendogli con molti fegni di ftima e di onore . Noi perciò veggendo quanto importi ad un Giovine nobile imbeversi di quell' eroiche virth degli antichi Romani, che per verità formano un animo grande, generolo, fedele, difintereffato, faggio, prudente, e pofato ne' fuoi giudizi, e per affuefarlo alla frequente lettura , riduffimo in Epitome la Storia delle magnanime imprese non' solo de' Romani, ma de' Greci , e delle altre antiche Nazioni ancora , cui dieffi il titolo di Ricrenzione per la Giovensi Nobile, affinche dalla breve e non riftucebevole lettura frequente di quella, potelle ogni Giovine nobile imbeversi di quell' eroismo, e sacendolo a se connaturale, potesse onorar se medesimo, e renderli utilofo allo Stato.

A' tempi di Alfonso essendo caduta Costantinopoli sotto il giogo de de S s

THE PARTY OF THE PARTY OF

. . . . . . . .

de' Turchi, ed estinto l'Imperio Greco, molti grand'uomini, che fiorino in quella Città, per iscampare dalla loro barbarie fuggirono in Ita-Cita / lia, dove portarono le lettere, e la greca erudizione. Si videro perciòfiorire Gaza , Argiropilo , Fletone , Filelfo , Lascari , Poggio , Valla , · Sipontino, Campano, Beffarione, e tanti altri rapportati da Giovio tantoche alla caduta di Costantinopoli si deve , essers'in Italia restituite l'erudizione e le lettere più culte, e tolta la barbarie . Alfonso nella. fua Corte ne accolfe molti, in guifa che quella fioriva non meno d'eccellenti professori Latini, che Greci. Tenne presso di se il famoso Trapezunzio, Crifolora, Lafcari, e de Latini il celebre Lorenzo Valla . Bartolommeo Facio , Antonio di Bologna , detto il Panormita , Paris. de Puteo e tanti altri. Ebbe pur anche uomini di fina prudenza e configlio, e fra gli altri il famolo Alfonfo Borgia Vescovo di Valenza. Questi nato in Xativa nella Diocesi di Valenza, coltivò nell' Università di Lerida fuoi studi : dove avendo fatto mirabili progressi prese il Dottorato, e ne divenne eccellente Cattedratico. Fu poi eletto Canonico di quella Città, e per la fama della fua dottrina entrato in fomma grazia del Re Alfonfo, fu da costui creato suo intimo Configliere, e Cappellano: non molto poi fu eletto Vescovo di Valenza; e mentre reggeva questa Chiesa, avendo Alfonso impresa l'espedizione del Regno di Napoli, lo conduffe seco, della di cui opera, come si disse, molto giovosti , quando mandato in Roma , su impiegato nel gravissimo affaredella pace col Pontefice Eugenio , la quale felicemente conduffe a fine . Quando Alfonfo voltò i fuoi penfieri a riffabilire il Regno, ad in-

trodurvi miglior forma di governo, e a riordinare i nostri Tribunali . il suo principal Ministro e Configliere era il Vescovo di Valenza. Diedero occasione all'erezione di questo nuovo Tribunale del S. C. gli abufi , che si vedeano introdotti in Napoli per casion de ricorsi , che dalle determinazioni del Tribunale della G. C. della Vicaria si facevano al Re . Quello Tribunale composto , come s'è detto , di quello della G. C. e dell'altro del Vicario, era in Napoli e nel Regno il Tribunal supremo, ed i suoi Giudici che lo componevano, erano i Magistrati ordinarj. Dalle determinazioni di quello non vi era appellazione, poichè fopra di lui non si riconosceva altro Tribunale superiore, ove potesse ricorrersi per via d'appellazione. Non avea la retrattazione, che ora appelliamo reclamazione, la quale presso i Romani era solamente del Prefetto Pretorio: onde per riparare alle gravezze, non vi restava che un rimedio suori dell'ordine de giudizi ordinari, e questo era ricorrere al Re per via di preghiere, è di memoriali. Il Re soleva alle volte deflinare certe perione, alle quali rimetteva i memoriali ad effo portati perchè gli riconoscesse, a fartogliene informo, di sua autorità emendalfero le gravezze; e queste persone erano chiamate Giudici d' appellazioDEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XIX.

ne della G. C., ond è, che prima dell'arezione di questo Tribunale del S. C., nelle ferriture di questo di questi Giudici fassi memoria. Più frequentemente però i Re'mandavano i memoriali or ad uno, or ad un altro Giurconstitto per fapere il ilor parere, i quali dopo ch'aveano intelo il lor configlio, e letto il voto, determinavano, e la decisione utciva fotto il nome Regio. Questo costume portava degli abasi e de d'isfordini, perché lovente affari importantiffimi erao cisoluti se

condo il parere di un folo.

In altra guifa praticavafi nel Regno di Valenza, dove vi era particola Configilo affinete prefici il Re, di cui sgli rea Capo, di vicorfi, che da cutr'i Tribunali ordinari di quel Regno crano al Re portati, c'enimanao in quel Configilo; de cui procedevano. le ammende ce le retratazioni. A fomiglianza dunque del Configilo di Valenza il Re Alfonfo, guidando ogni cola sil Vefcovo Bogias panoì diabilire un confimite in Napoli nell'anno 1442, il quale li componeffe di più infigni Giureconduri, e di più gravi e favi unomini, cho affinedo preffo la fina regal perfona conofeellero fopra tali vicorii, e volle dichiararfene egli Capo, focome ne fi Autore. Il Carolinal di Luca opina, che il Vefcovo di Valenza prendeffe anche molt' filtrati e modelli dal Tribunale della Ruora Rominari, che alfora era ai force; uno mono che dal

Confielio di Valenza-

Fu dunque questo Tribunale del Configlio eretto in Napoli principalmente per li ricorfi, che al Re portavanti dalle determinazioni della G. C. della Vicaria, e dall'altre Corti inferiori della Città e del Regno, e perciò detto il Tribunale delle appellazioni ed effendone capo il Re iltello, venne ad acquiftare maggiori prerogative e preminen. ze fopra tutti gli altri. Quindi è che non cominciano le cause per via di libelli, ma di fuppliche, che bisogna indirizzare al Re, le quali poi fegnate e commesse acquistano forza di libelli. Di qui nasce che dalle fue determinazioni non fi da appellazione, ma folamente retrattazione o come chiamano, reclamazione, a somiglianza del Presetto Pretorio . Acquistò il nome di Sacro per la facrata periona del Re : onde avvenne, che con simile cagione all'Udienza d'Otranto si diè anche il nome di Sacra Udienza, perchè un tempo presede a quella il Re Assonso II d' Aragona, e divisa poi questa Provincia in due, cioè d' Otranto, e di Bari, anche quella di Bari si diffe Sacra, perciò le sentenze si promulgano fotto il nome del Re . Non è permesso in questo Sacro Auditorio, neppur a' Nobili, entrare cinti di spada, o d'altre arme, nemmeno a coloro che possono portarle fin dentro il gabinetto del Re - Egli solo tiene la campana : le fue fentenze s'eseguono manu forti & armata ; e vien adornato di tante altre prerogative e preminenze, di cui il Taffoni, ed il Toppi ne tefferono lunghi cataloghi, e'l Dottor Romano ne

compose un ben grosso volume, fra le quali, che da decreti anche interposti dalla Regia Camera della Sommaria a quello in questi principi s'appellava, ficcome teftificano Marino Freccia, e Gio: Battifta Bolvito .

Ma ciò che dee riputarsi degno d'ammirazione, si è il vedere, che questo inclito Re pose in tanta eminenza questo Tribunale, che ordinò. che anche le cause degli altri suoi numerosi Regni e Provincie potesseso riportarfi a quello per via d'appellazione. Ecco com'egli dice in una sua regal carta de'12 Agosto del 1449 rapportata dal Toppi , parlando di quello Configlio e de' suoi Minustri: Quibus decreumus omnes caulas Resnorum noltrorum Occiduorum, & Regni noltri Sicilia ultra Pharum, effe remittendas; e ci reftano ancor vestigi di molti processi, donde ciò appare. Si perdè poi quella prerogativa, quando fucceduto Ferdinando nel folo Regno di Napoli, non ebbe più che impacciarsi negli altri Regni di Spagna, ne' quali fuccede Giovanni d' Aragona fratello d' Alfonio.

Il Surgente, full'appossio della Prammatica 2 fotto il titolo de Officio S. R. C., pose in dubbio che non già Alfonso fosse stato l' Autore di questo Tribunale, ma Ferdinando I. suo figliuolo . Questa Prammatica o è apocrifa, o scorretta, ripugnando ciò alla testimonianza degli Autori contemporanei, e a' pubblici documenti . Cotelta Prammatica, che s'attribuisce a Ferdinando I, Toppi credette che fosse apocrifa poiche in niuno degli antichi votumi impreffi delle Prammatiche fi vede, e fol fi legge fenza giorno ed anno nell'ultim' edizioni, nè trovè mai questa repistrata nella Cancellaria. Comunque ciò sia, esti è piuttoflo da credere, che per errore de compilatori, o degl' impreffori, in vece di portar in fronte quella Prammatica il nome d'Alfonso, se gli fosse dato quello di Ferdinando.

Quando Alfonfo nella riferita Prammatica diffe : Sacrum codem in Regno, Supremumque Consilium ordinavimus, cui sedem, locumque in Urbe Neapolitana, & Reoni Urbium omnium Suprema, ac Metropoli coltituimus, volle con ciò dichiarare Napoli Città Reale e Capo del Regno : e perciò da questo Re principia il titolo del Regno di Napoli, dimettendoli quello del Regno di Puglia. Il sito ove su retto questo Tribunale non fu sempre il medesimo. Sovente Alfonso lo tenne nell'Ospizio di S. Maria Coronata, Chiefa Regia: alcune volte nel Castel Capuano; e più frequentemente nel Castel nuovo . Speffissime volte fi ragunava nelle case de Presidenti di quello. Finalmente nel 1474 su trasserito nel Monaftera di Santa Chiara, ove fino all'anno 1540 fu tenuto, e per questa lu ga dimora quivi fatta acquiltò il nome di Configlio di S. Chiara . Por in detto anno 1540 venne trasferito da D. Pietro di Toledo con tutti gli altri Tribunali nel Caftel Capuano, ove ancor oggi s'ammira, ed acquistò presso noi il nome di Capuana.

Diede

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XIX.

Diede Alfonso a questo G. Consiglio un Presidente, cui diede la fopraintendenza. Il primo fu il famolo Alfonso Borgia Vescovo di Valenza, che lo reffe infino al 1444, nel qual anno fu creato Cardinale, e poi nel 2455 Papa, chiamato Califto III. Quindi Gaspare di Diano Arcivescovo di Napoli. Arnaldo di Roggiero Patriarca d' Alessandria. Olivie o Carafa Arcivescovo di Napoli, ed anche da Cardinale. D. Giovanni d' Aragona figliuolo di Ferdinando I . Arcivescovo di Taranto . poi Cardinale, ed Arcivefenvo di Salerno. D. Lodovico d' Aragona nipote del Re Ferdinando I. Vescovo d' Aversa, e poi Cardinale. Ferdinando d'Aragona figliuolo di Ferdinando, fratello del Re Federico. Ed anche il Duca di Calabria Primogenito del Re Alfonfo fu Presidente del S. C. con titolo di Luogotenente generale del Re fuo padre nell' anno 1444. De primi Baroni vi furono Onorato Gaetano Conte di Fondi . Ferdinando d' Aragona figliaol naturale di Ferdinando I. Conte di Nicastro : oltre tanti altri di chiariffima ffirpe nati. Furonvi ancora eletti i migliori Giureconfulti, e letterari di que' tempi, come Michele Riccio famolo Giureconfulto ed Istorico: Giovan Antonio Carafa gran Dottore di que tempi : Luca Tozzoli : il famoso Antonio d' Alessandro : Andrea Mariconda: Antonio di Gennaro, ed altri, de' quali il Summonte, e poi Toppi fecero distinto e minuto catalogo.

Oltre il Presidente, tenevano il secondo luogo in questo Consiglio due gran Baroni del Repno, che da Alfonso surono aggiunti a Configlieri Dottori per Affistenti a quello Tribunale ; poicche sovente inquello non pur dovea trattarsi di cose appartenenti alla Giustizia , ma di cose di Governo e di Stato. Quelli non erano Giureconsulti, ma mi-Bitari . Erano chiamati Configlieri Affiltenti , e finche durò il Regno degli Aragonefi, il S. C. fi vide anche adorno di quelta prerogativa, e ne

fuoi Configlieri vide il pregio della Nobiltà migliore.

Furonvi ne' tempi d' Alfonso per Consiglieri Affistenti, oftre Onorato Gaetano Conte di Fondi, il famoso Petricone Caracciolo Conte di Burgenza, Niccolò Cantelmo Conte d'Alvito, e di Popoli, Marino Caracciolo Conte di S. Angelo, e Giorgio d' Alemagna Conte di Pulcino. Quindi a' tempi di Ferdinando I. Francesco del Balzo Orsino Duca d' Andria . Innico d' Avalos . Orso Orsino de Conti di Nola , e per altimo Pietro Bernardino Gaetano Conte di Morcone.

Tra le persone, che componevano questo G. Tribunale, v'era ancora il Viceprotonotario, perchè allora il G. Protonotario, ovvero il suo Luogotenente, avea potestà molto ampia, come si disse allorche fi narro intorno alla carica di questo grand' Ufficio , non già della fola cura di creare i Notai e Giudici a' contratti, di visitare i protocolli, ed invigilare al lor ufficio, d'aver la cognizione delle lor cause così civili, come criminali, e di legittimare i figliuoli naturali; ma interveni-

va nelle sentenze che da questo Tribunale si profferivano, ed insiem cogli altri Configlieri votava. Quindi avvenne, che potendofi da un folo ciò adempire, effendo nel S. C. pari d'autorità, l'ufficio di Vicepro-

l'ufficio di G. Protonotario presentemente è un nome vano, e senza

326

funzione .. Seguivano i Configlieri Dottori, che per la maggior parte lo componevano, de' quali il numero era maggiore. Si trascelsero sempre per Configlieri di questo Senato i migliori Giureconsulti, che fiorissero in ogni età, e vollero che fossero i più dotti: Viri juris insignibus decorati , dolli , graves , severi , insontes , mises , justi , faciles , lenesque , qui in judiciis exercendis non precibus , non pretio , non amicitia , non odio, neque denique ulla re corrumpantur, come sono le parole d' Alfonso nella citata Prammatica. Quindi è, che fin dal tempo della sua istituzione leggiamo, che vi sedettero uomini dottiffimi, e savissimi.

tonotario venga ora fempre unito nella persona del Presidente, giacchè

In questi principi sino al Regno degli Austriaci non erano perpetui , ma ad arbitrio del Re , il quale fidando nella loro dottrina , integrità, e prudenza civile, nel medelimo tempo ch' erano Configlieri, la creava Prefidenti di Camera, adempiendo con molta efattezza ambedue le loro cariche; nè ciò dee parere impoffibile, poichè in questi tempi folamente tre giorni della settimana, cioè il Martedì, Giovedì, e Sab-

bato, fi reggeva Configlio.

Sovente i pubblici Cattedratici erano creati Configlieri ; ma non perciò lasciavano le loro Cattedre, ed i loro talenti gl'impiegavano non

meno nell'Università degli Studi, che nel Senato.

Intorno al lor numero su sin dal suo nascimento sempre vario ed incerto : dapoi si stabilì certo e determinato. Alfonso I. quando istituì questo Tribunale oltre del Presidente scelse nove Dottori per Consiglieri . Poi nell' anno 1449 riformandolo in miglior forma , istitul due Titolati per Configlieri Affilenti, e riformò il numero de' Dottori, ordinando che non fossero più che sei . Poco dopo v'aggiunse il settimo . Ma in decorfo di tempo, nel 1482 e 84 il lor numero era di dieci, e sovente arrivò a dodici, e si univano tutti in una Sala; ond'è, che spesso nelle Decisioni si legge per totum Sacrum Consilium .

Carlo V. fu il primo, che con suo diploma spedito in Bologna fotto il 26 Febbrajo dell'anno 1522 ordinò, che fi divideffe in due Ruote, in ciascheduna delle quali, oltre il Presidente, dovessero affistere quattro Dottori Configlieri, determinando in cotal guisa il numero ottonario, come fi ha dalla Pram. 41 de Offic. S. C.; ciò che nel Castel Capuano su eseguito dal suo Vicere D. Pietro Toledo. Ma crescendo tuttavia il numero delle cause, su dal medesimo a preghiere della Città e Regno conceduto a' 22 Marzo del 1536, che vi s'aggiungessero

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XIX. due altri Configlieri , da dover affistere cinque per ciascheduna Ruota . Ne furon poi aggiunti due altri, i quali dovessero assistere a' Giudici

Criminali della Vicaria, mutandosi a vicenda ogni biennio.

Da chi poi fosse stato accresciuto il lor numero, ed aggiunta la terza Ruota, niente fi ha di certo. E' verifimile, che ciò accadeffe nel Regno di Filippo II; giacche in alcune sue regali carte spedite a Madrid li 24 Dicembre del 1596 fa menzione di questa terza Ruota, come dal-

la Pram. 68 de Offic. Proc. Cafar .. Ma per la quarta Ruota è troppo chiaro che fu l'istesso Re Filippo II, quale alle preghiere fattegli ne'Parlamenti degli anni 1589. 1501 e 1593 dalla Città per lo maggior disbrigo delle cause, con sue regali lettere spedite a' dt 7 Settembre del 1507 accrebbe il numero de' Consiglieri, ed ordinò, che alle tre s'aggiungesse la quarta Ruota, dove dovessero parimente assistere cinque altri Consiglieri ( Pram. 74 de offic. S. C. In guifa che resto il numero de Consiglieri a ventidue . Ve ne sono due altri, che non rissedono in Napoli : uno è preposto al governo di Capua, che di biennio in biennio fi muta, l'altro o è destinato in Roma per affistere in quella Corte per affari di giurisdizione, o al governo di qualche Provincia, ovvero per altre incombenze, che al Re piaceffe di altrove lor commettere. Questo al presente è il numero ordinario de' Configlieri, due parti de' quali dovean effer Regnicoli, e la terza ad arbitrio del Re ( Pram. I. de Officior. provisione ). Ma per le novelle Grazie dell' Imp. Carlo VI. fei folamente sono rifervati a beneplacito Regio : benche dal Re Carlo Borbone in poi fonosi eletti tutti Regnicoli, ed aggiunti quattro Prefetti Anlici. I Re alcune volte hanno creati de foprannumerari, altre volte gli hanno tolti, secondo le contingenze, il favore, o il merito di qualche eminente foggetto.

Questi sono i Ministri che compongono un tanto Tribunale. Ebbe ancora, ficcome ancor ora ritiene, i fuoi Ufficiali minori, un Segretario, un Suggellatore, tredici Mastridatti, molti Scrivani, sedici Elami-

natori , un Primario , nove Tavolari, e quatrordici Portieri .

Di questo Tribunale, che su quali sempre composto di Giureconfulti affai celebri , nacquero quelle tante Decisioni con applauso ed autorità non pur presso i nostri , che de stranieri . Il primo che le compilaffe, fu il famoso Matteo d'Afflitto : egli fu il primo in Italia, che introducesse questo istituto di notare le decisioni de' Tribunali , e farne particolari raccolte. Il Cardinal de Luca opina che avesse in ciò imitato lo stile della Ruota Romana.

4 10 11 11 11

§ II. Alfonso viordina il Tribunale della Regia Camera, cui unifice il Tribunale della Regia Zecca.

J. R. Alfonfo per la troppo fua liberalità e magnifecenza, dando pretifiamente el innatizando pur troppo alcune famiglie, riduffe il Regio-Ezzio in angufite tali, ficchè fu duopo, per fupplire agli ecceffivi doni e fpefe, penfare a nuove impolizioni, e ad inventare altri gasvoli mezzi per congregar tefori. Volfe pertanto i fuoi penferi a riordinare il Tribunale della Regii. Camera, perchè i fuoi Minifiti fuellero pi ia ce-

eorti ed intenti a procacciar denari.

Questo Tribunale era prima diviso dal Tribunale della Zecza, che poi cal correr degli anni si uniono, dove si tratta del patrimonio del Re nella maniera che oggi si vede. I M. Razionali, come altrove fi disfie al § 11. cap. 11. Par. 1. formavano il lor Tribunale, che si chinara i Tribunale della Zecza, ed essi erano anche chiamati Razionali della G. C.. Era questa una digniti molto onerveole, e perciò veniva conferita per lo più a Nobili, ed a primi Giureconsiali. Fa alcun tempo, che i M. Razionali reggevano questo lor Tribunale end Castlelo di S. Salvatore a Mare, che ora diciamo il Castlelo dell' Uovo, come si vide nel Regno di Carlo I d'Angiò, ed il lor sumero su affai maggiore di quello ora si vede. Sotto il Re Ladislao se neontavano sino a 65; fotto Alsonso fu ridotto a 36; e poi nel 1585 non eran che 18. Questi volendo sender la con purissizione nelle cause, che non eran della loro incombensa, la Regna Giovanoa I nell'anno 1370 restraise

Oltre a quefto Tribunale cravi fin da tempi antichifimi l'altro, in cui parimente trattaval del pattimonio regale, chimanto Regie Comera, ovvero Regia. Sudientia, Curia Summaria, e finalmente nomionii la Regie Camera della Summaria. Era munisilirato da Magilitati, i quali prima erano chimatti Audiseri, e posi fi differo Prefidenti.

Poiché gli Ufficiali di quelli due Tribucali, per trattar d'un medefimo foggetto, riconofevano un fol Capo, qual'era il G. Camerario, o fuo Luogotenente, e fovente doveana affembear infeme, diveane perciò piu facile l'unione, e che di due fi fuffe fatto un fol Tribunale, e che le prerogative degli uni con facilità paffaffero agli altri.

Tutti coloro, che amministravano le ragioni ficali, ed eligevano le rendite regali, eran obbligati portare i conti in particolari quinterni nella Camera Regia. Questi conti portat'in Camera dovansi vedere da' Presidenti, e Razionali inseme aggiunti, ma sommariamente, cio le parar tofilo le partite dubbie dalle liquide, e cio che rimaneva si debito liquido, mandar subito in elecuzione l'elazione; onde si speciarone.

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XIX.

dal G. Camerario, e Prefidenti lettere fignificatoriali difette al Teóriere, ch'efignet da debitori le fomme in quelle fignificate. Le partite dubbie fi rimettevano a' M. Razionali, affinche pienamente le rivedeffero, le difeuteffero, riaffameffero i dubbi, e finalemente le determin effero.

Solamente quand'occorrevano delle difficoltà inturgo al dritte, le comunicavano a' Prefidenti, i quali anche fommariamente doveano giudicarie.

Quella era la maniera, colla quale fi rattivano gli faria del Real Patrimonio così nel Regno depli Angionii, che degli Aragonet, come ce
la deferive l'iteffo Re Alfonio in un fino diploma rapportato dal Toppi.

Nel Regno del Re Ladislao cominciò ad introdurfi, che i Prefidenti, non meno che i Razionali, doveffero pienamente dicturee e determinare i dabbi, e spedir le quietanze. Ma Alfonio con suo diploma dato in Cafle Novoro à 32, Novembre 1490 comando, che i conti riportati nella R. Camera si doveffero da Presidenti non pur sommariamente, ma pienamente discutere, e terminare, senza che i M. Razionali s'intromettesse nella decisione e determinazione di quelli; trasfondendo a Presidenti tutta l'antic' autosogià, che in ciò tenevano, e tatte le loro prerogative e preminenze, succedendo effis in singo-di coloro; onde avenne, che poi il lor ministero si restinate in riferire e proporre i dubbi, e di spettarne da Presidenti la dectione. Qu'undi è nata la gran differenza, che ora si vede tra' M. Razionali antichi, e di

moderni de' nostri tempi .

Prima a' M. Razionali s'apparteneva interamente la cura del Regal Patrimonio; ma poi Carlo I d'Angiò la commise alla Camera Regia: Ed Alfonio innalzò dipoi fopra tutti gli altri Re questo Tribunale. poiche steso la sua cognizione a molte cause, che prima s'appartenevano al Tribunale della G. Corte , o al Sagro Configlio. Ordino, fecondo narra il Costanzo, che avesse cura non solo del Patrimonio Regale. ma che conoscesse delle cause Feudali. Quindi avvenne, che imitando gli altri successori Re l'esempio d'Alfonso, favorissero tanto quelto Tribunale, con estendere la sua giurisdizione in tutte le cause, ove il Fisco, attore o reo, v'aveffe interesse ; di conoscere delle Regalie , delle cause Giurisdizionali quando si toccasse il suo interesse, dell' Investiture de' Fendi, delle cause di successioni feudali, de' giuramenti di fedeltà, e di ligio omaggio, de' relevi, di adoe, delle devoluzioni de' Feudi, de' padronati Regi, delle dignità Ecclesiastiche, ed altri benefici di collazione, e presentazione Regia: d'aver la soprantendenza sopra tutti glà uffici vendibili , la cura delle R. Galee, de R. Castelli , delle Torri , delle loro provvisioni così da bocca, come da guerra, de'cannoni, della polvere, del nitro, e di tutto ciò che riguarda il provvedimento degli arredi militari : la soprantendenza dell' amministrazione dell' Univerfità del Regno, delle tratte, de dazi, delle gabelle, e delle rifulte del Tom. II.

330 Is TORIA Cedolario: conofeere de conti di tutt'i Minifit Regi, della Dogana delle miniere, de tefori, delle strade, de ponti, de passizio breve di tutto ciò, che tocca il suo Real Patrimonio, e sue ragioni Fiscali.

Tenendo la conofcenza e la giuridizione fopra turto ciò , quindizavvente, che fooraflafie a molti altri Tribunali inferiori, i quali alla R. Camera fono perciò fubordinati, come alli, Tribunali dello Serivann di Razione, del Tefriere generale del Regoo, della Dogana grande, e di tatte l'altre Dogane dei Regoo, del Montiere maggiore, del Posto-lano di Napoli, e di tutti gli altri Portolani delle Provincie, de Vice-fecreti, de Fondachi del fale, e di tutti gli altri del Regno, della R. Zecca, delle monete, de peti e mifure, de Capitani della Grafcia, della cuttodia del paffi, e de Confolati delle nobibili arti della fata, della lana: conofcetfie di tutti i Percettori, ovvero Tefrieri, del Regno, del Commeffari prepoli all'elizioni Fittali, del Maetti di Camera, de Segretari delle Regie Udienne, del Percettore della G. C. della Vicaria, e del Segretario del Sapro Configlio: foprafifa dalli Tribunali dell' Arfenals, della R. Cavallerizza, della Gabella del vino, del giuoco, e ad infinite altre cofa e ciò attenenti fopramendeffe.

Angelo di Coflanzo narra, che avendo il Re Alfonfo fica cotanto la guirdizizione di quello Tribunale, a veffegii perciò cofittivi quattro Predidenti Legifii, e due Idioti, ed un Capo, il quale foffe Luogote-ente del Ge, Camerario. Il primo Luogotenne nel Regno d'Alfonfo fi porta in questo fiesto amo della riforma di questo. Tribunale 1450 Niccol' Antonio del Month Patrizio di Cappa, che fu Luogotenente di Francesco d'Aquino Conte di Loreto G. Camerario, il quale in niua conto volle affiste a Tribunale, percendento, che come persona illusfre potetti estrate presentati del Cappa de

Il numero de Presidenti, non meno che quello de Consiglieri. Sa sempre vario, ed erano parimente amovibili ad arbitrio del Re, passando vicendevolmente gli uni nel Triban-le degli altri. Il numero poi escobe, tanto che nel 1495 si videro ventica Presidenti, infigni per nobilità di singue, e per lettere.

Queflo eccesso sece pensare alla riforma: onde nel medesimo anno 1495 lotto Ferdinando II fiueriformato, e si lafciazono cinque Presidenti, i quali in una Ruota s'anivano. Ma in decorso di tempo, crescendo tuttavia nel Regno l'entrate reguli, su bilogno ampliare il namero,

e non

I/ 11

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XIX.

e non capendo in una Ruota, il Re Filippo II con fua carta de 24 Dicembre del 1506 diretta al Vicere d'Olivares, ordinò che il Tribupale si dividesse in due fale, in ciascheduna delle quali assistessero tre Prefidenti Togati, ed un idiota, ed il Luogotenente ora in una, ora in altra. Ne ciò ballò; ma fu duopo che nel 1637 il Vicere Montercy aggiungesse la terza Ruota. Ora il di lor prefisso numero è di dodici , otto Togati , e quattro Idioti , i quali toltane la dignità della toga, e d'astenersi dal votare nel caso che s'abbia a decidere qualche punto di ragione , hanno le medefime prerogative, che i Togati, e fiedono dopo di questi, Filippo II nel 1558 dispose co' privilegi conceduti alla Città e Regno , che de' Presidenti due parti fossero Nazionali , e la terza ad arbitrio del Re. Ma nel Regno degli altri Auftriaci s'è veduto sempre governato quello Tribunale da quattro Italiani, e quattro Spagnuoli; ed ancorche gli Presidenti Idioti fossero stati per lo più Nazionali , pure sovente se ne videro Spagnuoli . Poi per le grazie di Carlo VI tre Togati, ed un Idiota rimalero ad arbitrio del Re. Ora perchè il Regno ha il proprio Re, turti sono Nazionali; ed a' 25 Aprile dell'anno 1780 dal nostro glorioso Re Ferdinando IV fu eretta una feconda Ruota uguale alla prima in luogo dell' abolito Tribunale della Soprintendenza, con ugual numero di Prelidenti votanti, ed in tutto crebbe il numero de' Presidenti fino a dieci , siccome più distintamente si offerverà nella Prammatica 85 fotto il titolo dell' Ufficio del Proccuratore di Cefare, o sia della Camera della Sommaria, nel Codice delle

Tenes quello Tribunale un Avocato Fifcale, cui fu aggiunto un attro: un Froccurator Fifcale: un Fifcale di Conti, poi due, detti di Carpa corta: venti Razionali, rifiretti poi a quindici, cioè dodici definiati per gli affari delle dodici Provincie, due per lo Real Patrimonito, ed uno per la Dogana di Foggia; l'autoriti de'quali nella relazione, e dificulfione de'conti è grande. Sono, non meno the i Prefidenti, Avocati, e Proccuratore Fifcali, creati dal Re, e godono tutte le percogative, preminénze, ed clenzioni, the tutti gli altri Ufficiali del

Tribunale.

Tiene il suo Segertario, che quantunque sia officio vendibile, la conferma dispende pero dal Re. Tre Archivria; s (condo i tre Archiv) che vi sono: quello della R. Zecca, l'altro de Quinternioni, ed il terzo del Gran Archivio. Il Suggellatore, gli lagguieri, che fanno le veci del Tavolari, e quattro principali Malfrodatti, i qual hanno facoltà di creare otto Attuari, sue per ciasficheduno, oltre dodici altri, che me crea il Luepotenente, tutti Nazionali: molti Serivani ordinari approvati en decreto del medesimo; moltifismi eltraordiari, e più Portieri; fopra de' quali tutti il Tribunale tine la cognizione delle loro case civili, e criminali.

ISTORIA

Questo Supremo Tribunale è indipendente da qualunque altro per ciò che riguarda l'amministrazione del Regal Patrimonio, ed è alfoministra di Precutatore di Cofare de Romani. Ha la retrastazione, come il S. C., in guisa che non può dalle sue determinazioni appellarsi na altro Tribunale, ma per vi adi restamazione egli sessioni appellarsi na dattor Tribunale, ma per vi adi restamazione egli sessioni, e gli Arresti, ed i decreti generali, che nel Regno han forza non inferiore alle leggi, ed a riti, e costumanze degli altri Tribunali Supremi. Questo Tribunale nel Regno degli Arrasoneli enesa il fecondo luogo dopo quello del S.C. di S. Chiara, da cui in ogni tempo, ed in ogni luogo, fuorche in casa propria, dove i Presidenti siedono al lato deltro, ed i Consigliari al finistro, è stato sempre preceduto.

. § III. Alsonso divide il Regno in dodici Provincie. L'accresce con Benevento, Terracina, Pontecorvo, e colla Sorvanità nello Stato di Piombino. Introduce la numerazione de lucchi.

N In da'tempi di Federico II era diviso questo Regno in otto Provincie. Alsonso divis il Principaso in due citra ed altra. La Calabria parimente in due, in Tera Giordana, che diciamo ora Calabria sitra, e Val di Crati, che Calabria citra s'appella. La Puglia anche in due, Terra d'Oranno, e Terra di Bari. E 1'Aprave, che pur si divisio in due Provincie. Onde a queste otto aggiunte l'altre quattro, cio à Tera di Levoro, Bassiliera con Contado di Molfie, venne il di lor numero ad effect dodici, com'è al presente. Aggiunfe a queste Provincie no folo tutte le folse adjacenti, ma anche I ilola di Lipari, non già alla Sicilia, ma alla Calabria era attributa. Acrebbe la Provincia di Principato ulteriera col nuovo acquisto della Città di Benevato, e distiesti ci consini di Terra di Levore sino a Terracian; ed aggiunfe parimente al Regno la Sovanniti sopra lo Stato di Piombino.

La Città di Benevento, come nel corfo di quell' Ifloria fi è veduto, per le cagioni i vi rapportate fu lungamente poffeduta da Romario Pontefici, ed ancorche fovente fosfe flata interrotta la loro posficiione da Roberto Gniferdo, da Ruggiero I Re di Sicilia, da Guglielmo I, dall' Imp. Federico II, ed a altri Re, secondo che le congiunture della guerra, o d'inimilià portarono, sempre poi ne trattati di pace fu alla Chicia restituita, riputandoli quella Città come fuori del Regno, poichè quando di quelle Provincie se ne formò un Regno, si trovava già da quello divisi a feparata sotto l'ubbienza de R. Pontefici; ond'è che in tutte l'Investiture su sempre quella eccettuata. Chiamato Alfonos alla conquilla del Regno, essendo inori que' conqualit, che finalmente proruppero in sanguinose guerre, perchè tenne contrar due l'apsi, coccu-

occupò Benevento, senza che pensasse di doverla mai restituire. Ne' trattati di pace che s'ebbero in Terracina col Legato di Papa Eugenio, fu molto dibattuto fopra la fua restituzione, la quale non fu dal Re accordata, e fol si convenne, che insieme con Terracina dovesse ritenerla in nome della Chiefa per tutto il tempo di sua vita, come innanzi in quello Capitolo si è veduto. Nè dopo la morte d' Alfonso su alla Chiesa restituita, ma Ferdinando I suo successore la ritenne per lungo tempo. Dopo vari traitati avuti col Pontefice Pio II la restitul al medefimo . Li Pontefici Romani pretesero, che la Città di Gaeta s'appartenesse allo Stato della lor Chiefa, e fondavano questa lor pretensione alla liberalità di Carlo Magno, quando pretese toglieria a Greci per farne un dono alla Chiefa di Roma, siccome avea fatto di Terracina, e dell'altre spoglie de' Greci. Ma essendos'in que' tempi opposto Arechi Principe di Benevento, frastornò ogni lor disegno, e proccurò che tosto questa Città ritornasse sotto la dominazione degl' Imperadori d'Oriente, i quali vi mandavano i Patrizi loro Ufficiali per governarla; e ne' tempi fequenti avendo i Normanni spogliat'i Greci, se ne impadronirono, ond'è che s'incitolavano ancora Duchi di Gaeta; e quindi con non in-

terrotta poffessione da'nostri Re ritenuta.

" Ma la medefima forte non ebbe Terracina, se non a' tempi d' Alfonfo. Questa Città pur come spoglia de' Greci su da Carlo M. tolt' à' medefimi, e donata alla Chiela Romana: ma i Normanni discacciat'i Greei, in lor vece la pretelero. I Pontefici non l'abbandonarono, e la riebbero: tanto che con interrotta possessione ora da Papi, ora da noftri Re fu occupata, e sempre combattuta, finche finalmente Alfonso per via d'accordo e di capitolazioni avute con due Pontefici. flabilmente non l'unisse alla Provincia di Terra di Lavoro; e per lungo tempo i confini del Regno fi distesero fino a quella Città. Eugenio IV come si è veduto, in iscambio d'Acumoli, Cittaducale, e Lionessa, diede in governo ad Alfonso Benevento, e Terracina per tutto il tempo di fua vita : s'ampliò dapoi la conceffione a Ferdinando, ed a' fuoi succesfori perpetuamente. Niccolò V suo successore confermò quanto Eugenio avea fatto; anzi restituì ad Alfonso quelle Terre, e volle che Benevento e Terracina rimanessero a lui sena alcuna obbligazione di censo. Fu Terracina nel Regno d' Alfonso, e ne' primi anni di Ferdinando ritenuta .. Ma poi Ferdinando per tenerfi amico Pio II che gli diede l'Investitura negatagli da Calisto, bisognò che la restituisse insiam con Benevento. Surfero quindi le tante controversie di confini tra la Sede Apostolica, ed i nostri Re, i quali conservaron sempre queste ragioni, per riaverla secondo che le congiunture portassero; ed il Chioccarelli nel XXI tomo de' suoi M. S. Giurisdizionali di tutte queste ragioni ne fece accurata raccolta.

ISTORIA

Non trascurò Alfonso le sue ragioni sopra altri luoghi di quell'istelsa Provincia, pur pretesi ed invasi da' R. Pontesici . Il Castello di Pontecorvo, otto miglia lungi da M. Cafino, era certamente dentro il difiretto di quelta Provincia di Terra di Lavoro. Fu edificato nel tenimento d' Aquino presso un ponte curvo, onde prese il nome. da Rodoaldo Castaldo ne' tempi dell' Imp. Lodovico, siccome narra Lione Oftienfe. Il Monastero Cassinese, cui fu poi conceduto nel 1105 da Riccardo Principe di Benevento, per lungo tempo lo tenne, come scriffe Pietro Diacono, Ma gli Abati di quello Monaflero, che pretefero poffedere le loro Terre come Signori affoluti, fenza dipendere da altro Prins cipe, nè riconoscere altro supremo domisio, ne intendavano indipendenremente oli altri con farfi prestare il giuramento di fedeltà , e di lipio omaguio: l' Abate Oderisio investi della metà di questo Castello Giordano Pinzzast durante la sua vita solamente, e che dopo la sua morte tornaffe al Monastero. Ma in decorso di tempo, sterminati da queste Provincie tanti piccioli Signori, e ridotte quelle in forma di Reono fotto il famofo Ruggiero I Re di Sicilia, le Terre di quello Monaftero furon trattate da' Re Normanni, dagli Svevi, ed Angioini, non meno che l'altre Terre degli altri Baroni, delle quali i Re aveano il fupromo ed entinente dominio, ed alta giurisdizione; e Carlo I d'Angiò nell'anno 1275 feriffe a'fuoi Ufficiali, che le Terre, le quali possedewa il Monastero Cassinese eran loggette al Re, come tutte le altre Terre e vaffalli del Regno, e che il Monastero e suoi Abati non v' avean altro che il vaffallaggio. Carlo II nel 1202 mandò due Commeffari a diffinguere i confini de tergitori tra le Terre di Rocca Guglielnia . Pontecorvo, e porv' i termini. Il Re Roberto nel 1211 ordinò all' Abate Caffinele, che tenelle ben guardate le fortezze spezialmente di S.Germano, e Pontecorvo. E la Regina Giovanna II nel 1431 creò Capitaao di Pontecorvo per lo rimanente di quell'anno Niccolo di Somma di Napoli Milite. Late off released for assessment me

probagii antichi Cedolari Regi ancor fi ricava, che la Terra di Pontecorvo da tempi del ke Carlo I infino alla Regina Giovanna II fa fempre taffata nelle Taffe generali a pugar le collette alla R. Corte, conforme tutte l'altre Terre del Regio, come fi ha da documenti raccolti val Chioccardili nel tomo XVIII de l'inol M. S. Giueisi sinonali anti-

Ms il Monaltero Caffinele avendo patite varie mutazioni, è dalla Corle Romana ora dato in Commenda a qualche Velcovo- Cardinale, ora estitutito nel fuo primiero fiato, difponendone i R. Pontefici a lor taleatto, fio miolto ben da efi eflenatato con appropriaria bonen paste dei funi domini, tanto che Pontecorvo tolto a Monaci, finalmente pervenne in mano della Sede Apoldoica. I Papi non volleto riconoferer i no-firi Re per fupremi Signori della Terra, come prima gli siconoferezzano della Sede Apoldoica. I Papi ano volleto riconofere i no-firi Re per fupremi Signori della Terra, come prima gli siconoferezzano della Sede Apoldoica. I Papi ano volleto riconofere i no-firi Re per fupremi Signori della Terra, come prima gli siconoferezzano della Sede Apoldoica.

- English Loop

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II. CAP. XIX.

gli Abati di quel Monastero, ma s'usurparono sopra quella ogni diritto. Il Re Alfonfo in tempo dell'inimicizia ch'ebbe con Eugenio IV gli tolfe colle armi Pontecorvo, e fin che regnà lo tenne, e dopo la fua morte lo trasmise al Re Ferdinando suo successore . Nella guerra poi che questo Re ebbe con Giovanni figliuolo di Renato d' Angiò, cotanto ben descritta dal Pontano, gli su tolto da Giovanni; ma avendo Ferdinando fatto lega col Pontefice Pio II contro Giovanni , l'efercito del Papa lo discaccio da que lunghi che avea presi, e Pontecorvo ritornò in questa guerra a Ferdinando luo vero padrone. Ma i Pontefici Romani vegghiando fempre per riaverlo, fecondo le consigniture portavano, con non piccola traseuraggine de' Ministri de nostri Principi, se ne impossessano di nuovo, e con non interrotta possessione lo tennero lungamente, ed in fine giunsero, che nell' Investitura del Regno se l' hanno riserbato, non meno che secero di Benevento. Anzi rinnevando l'antiche contese de confini, pretesero estendergli sopra Rocca Guglielma, tanto ehe nel Ponteficato di Paolo V fu duopo al Vicere D. Pietro Conte di Lemos mandare in S. Germano il Reggente Fulvio di Costanzo, il quale coll' Arcivescovo di Chieti Commeffario Apostolico inviato dal Papa, composero queste differenze, ed a' 31 Maggio 1612 ne fu in S. Germano stipulato istrumento per la distinzione de confini tra Pontercorvo e Rocca Guglielma, che si legge presso Chiocearolli nel mentovato tomo XVIII.

Vindicò Alfonfo da Pontefici Romani non meno Pontecorvo, che le picciole Ifole adjacenti ne mari di Gaeta. Sono in questo mare quattro Holette chiamate Ponya , Summone : Palmerola , e Ventotene. In alcune carte Summono . e Palmerola fon dette S. Maria e le Botte. Sopra quelle Ifole i R. Pontefici pur tentarono dell'imprese, ancorchè comprese nel Regno di Napoli, e da' nostri Re sempre dominate. Nel Regno di Filippo II avanzarono i Pontefici le loro pretentioni, ed oltre averne spedite concessioni al Cardinal Farnele, ed al Duca di Parma, i Romani attentazono di fare alcuni Forti nell' Itola di Ponza: di che avendone il Duca d'Offuna avvisato il Re, Filippo nel 1584 gli rescriffe, che staffe in ciò con molt avvertenza in non permettere, che alcuno usurpi la sua giurisdizione, e voleva di tutto efferne informato con suo parere. Il Vicerè sece sar consulta dalla R. Camera, nella quale fu dimoftrato, che l'Ifola di Ponza con l'altre convincine erano comprese nel Regno, nè il Papa potev avervi alcun diritto, nè il Duca di Parma, il quale non era che un semplice e nudo affittatore, avendofele nel 1582, affittate per scudi 12000 per ventidue anni . Onde il Re con altra fua carta de a Novembre del medefimo anno 1584 in vista gli ordino, che continuasse a conservare le ragioni ch' egli vi tenea, nè permetteffe che altri fopra quelle faceffero innovazione alcuna. Il Cardinal Farnele moffe trattato col Re Filippo, che quell' Isole fi concedessero in Feudo al Duca di Parma suo fratello cugino. Informato

336

I s T O R I A

il Re dal Vicerè Conte di Miranda rifolvè d'infeudarle al Duea di Parma con ergerle in Contado, ed a' 22 Settembre del 1588 ne seriffe anche al Conte d'Olivares suo Ambasciadore in Roma, in conformità di

quel che avea scritto al Vicerè.

Accrebbe finalmente Alfonso il Repno colla sovranità, che acquistà forra lo Stato di Piombino, posto presso il mare tra il Pisano, ed il Sencie, e coll'acquifto della picciola Ifola del Giglio, di Caftiglione della Piscara, e di Gavarra. Nella guerra che Alfonso mosse in Toscana per indurre i Fiorentini alla pace, e a richiamare le loro truppe dall'affedio di Milano, effendolegli da' Seneli dato il paffo, pensò che non per altra parte poteffe più utilmente muovere le sue forze contro i Fiorentini, se non per lo stato di Piombino, nel cui Porto potesse far venire da Sicilia la sua armata. Rinaldo Orsino erane allora Signore, il quale per effersi unito co' Fiorentini contro il Re, nel principio di Luglio dell' anno 1448 andò ad affediar Piombino. Rinaldo chiamò i Fiorentini in foccoso, ed Alfonso li batte in mare, ed introdusse le fue navi in quel Porto, le quali s'impadronirono ancora della vicina Ifola del Giglio. Fece dare l'affalto alla Città, ma per una gran pestilenza sopragiunta nel suo esercito, su d'uopo di levar l'assedio. Trata tatafi poi la pace tra il Re, ed i Fiorentini cogli altri Potentati d'Italia , Alfonfo l'accetto con quefte condizioni , che rimaneffero fotto il fuo dominio Caftiglione della Pifcara, il Giglio, lo Stato di Piombino, e Gavarra : ciò che gli fu accordato : ma i Fiorentini vollero . che in questa pace s'includesse anche Rinaldo Orfino, e su accordato, che Rinaldo rimanelle Signor di Piombino con riconoscere il Re per Sovrano. cui pagaffe per tributo ogni anno un vafo d'oro di 500 fcudi.

Era queflo Stato della nobiliffima famiglia Appiana, e Gherardo Lionardo Appiano ne fai l'ultimo Signore. Quefti efficado ficafato com Paolia Colonna, da cui ebbe una fola femina per nome Careina Appiana, ordinò che nello Stato fuccedeffe non Caterina, ma Emmanuele ino fratello. Morto Gherardo, Paola fua moglie avendo calara Caterina con Rinaldo Orfino, procucuò che il fuo genero fi fosfe relo Signore dello Stato, efcludendone Emmanuele. Gerardo a Roo, e Stuvio rapportano, che gli Gridino collo sborfo 15000. ducati, che pagarona all'Imp. Federico III ebbero dal medeffino il Principato di Piombino, che Alfono fere a fe

tributario.

Morto Rinaldo, Caterina mando ad Alfonfo a preflargli ubbidienza, e pagarl'il tributo, e finch'ella viiffe rimafe Signora dello Stato. Ma dopo morta, i Cittadini di Piombino chiamaron funito Emmanuele al poffetfo dello Stato. Trovavafi quefii in Troja Città nella Capitanta, o verafi ricoverato fotto la protezione d'Alfonfo. Il Re l'ebbc caro, ed inviò un fuo Segretario a dichiaratne il contento; onde Emmanuele DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XIX.

avendogli giurato omaggio, e prometio di pagare a lui, e fuoi incessifori oggi anno nu vafo d'aro di 500 feudi, sin faibitiro con scioro dello Stato, che tutti gli altri che succedifico in quella Signoria, sossimo più varati, con restar denti e liberi d'oggi altro vassaliggio. Estinta quella famiglia Appiana, insortero varie contele sta Pretendenti, il Vicerè di Napoli mando a sequeltratio, e tenerlo in nome del Re Filippo II. Quindi son derivate le ragioni a' nostri Re sopra la sovranità di quelle Stato, e le Investiture, che poi di quello si fectro a varie astre famiglie.

Accrebbe parimente Alfonfo il regal Patrimonio coll' efazione del ducto a fuco, onde s'introduffero nel Regno le numerazioni. Prima fotto il Normanni l'entrate del Fifico li rificuorevano per apprezzo, cioè per ogni dodici marche d'entrate fi pagavano tre fiorini , come rapporta Mizzella . Federico II proibì l'elazione in questo modo, e nel Parla, mento del 1218 flabili, che l'entrate regie fi rificuoreffero per cellette, in guila che cani più possibile frosba, più pagasfle, chi nulla, nulla, Aupreffo, non baltanso quelte a fovvenire alle necessità del Regno, si venae alla fecondo, e cosa di mano in mano fisso alle feste collette, chia ca la fecondo, e cosa di mano in mano fisso alle feste collette, chia

mate pagamenti fifcali ordinari -

Duro questo modo sino al tempo d'Alfonso, il quale nel primo, Parlamento nel 1448 fishilo, che in iscambio delle siciolette si riscontesse da oggi suvoc carsini dicci. Nell'anno 1449 in altro Parlamento, per biringai dello Stato, fe aggiungere cinque altri carini a sinoco, e promise si dare un tomolo di lale a ciaschedum sinoco. Furon perciòintrodotte nel Regno le numeraccioni, e la prima comincio nel 1447 L' altre si fecero ne tempi se Re suoi successor; la sicconda su fatta nel 1472; e la terza nel 1489; la quarta, che non su compita, si sece nel 1303; la quinta nel 1322; la festa nel 1332; la seriam nel 1547; l'ottava nel 1561; seguirono poi le altre negli anni 1505 1642 1648 1469 1793; che nos su seleguta; e l'ultima latta d'ordine del Re Carlo Borbone su nel 1741 per as O' libram, ch'è quella, colla quale oggi si vive.

§ IV. Alfonfo accrebbe il numero de' Titoli e de' Baroni, a' quali diede la giurifdizione criminale. Sua morte. Sue leggi.

A Lfonfo refe il Regno affai più numerofo di Baroni, e di Titolati di quel ch'era. Prima non vi erano che due Principi, quel di Taranto, e quel di Salerno, poi aggiunfe quello di Roffino, cinque, Buchi, e pochi Mar. Aufi; de Conti ve a'era qualche numero, e piu di Baroni. Egli gli accrebbe al doppio, e'l Summonte ne fece un catalogo. In alcuni Seggi di Napoli non vi erano Titolati, ed i primi furon al Seggio di Nido il Conte di Burrello, e di Conte di Bucchianico della fa-Tom. IL.

938 I s T O B I A aniglia Alagna. Questi furono due fratelli della famosa Lucrezia d'Alagna figliuola d'un Genriluomo di Nido, da quale su da Alsonso tanto amata.

Ma quello, di che non s'ebbero molto da loftere i fecoli feguenti, fu d'aver Alfonso conceduto a' Baroni il mero e misto imperio, Aven-'do quello Principe per la fua flermineta liberalità refi efaufti tutti gli fonti, cominciò ad esser profuso anche delle più supreme regalie, che doveano a verun patto divellerfi dalla fua Corona , quando i Re fuoi predeceffori erano stati di ciò cotanto gelosi; poichè l'ulo di que' tempi era, che i Feudatari di Terre con vaffalli, non potevano efercitare, se non quella baffa ed infima giurifdizione indirizzata a fedar le liti e le discordie, che sogliono nascere tra pli abitatori de' lunghi, che presso si Romani fi chiamavano Defensores, in luogo de quali succederono poi nel postro Regno i Baglivi de' luoghi, i quali conoscevano delle eause civili, de' furti minimi, de' danni, de' pesi e misure, e d'altre cause leggiere, e di picciol momento : e perciò i Baroni non eleggevano fe non Camerlenghi annuali, i quali efercitavano giurifdizione in conoscere di quelle brevi liti, e caufe sommarie, poiche la G. C. esercitava la giurisdizione sopra tutt'i luoghi, e Terre del Regno, e i Giustizieri, . che appell'amo ora Prefidi, a' quali s'appartenevano il mero imperio, e la giurifdizione criminale.

Ne' tempi d'Alfonfo, e degli altri Re Aragonefi comincib a pors' in uso nelle investiture de Feusi la concellione della giuridizione crisminale, e delle quattro Lettere arbitrarie ancora. Quindi in decorfo di tempo fu veduto quel che ancor oggi fi vede, che qualanque benché picciol Barone, abbia ne' fusio Feudi il meno e mifto imperio, con non picciol detrimento delle regalie del Re, e danno de' fuoi fudditi. Ben Carlo VIII Re di Francia in que' pochi medi che vi regoò, pensò di toglierlo affatto a' Baroni, con ridurgli all'ufo di Francia. Ma il poeto tempo che vi ebbe, e per le difficultà che s'incontravano, non poet tempo che vi ebbe, e per le difficultà che s'incontravano, non poet tempo che vi ebbe, e per le difficultà che s'incontravano, non poet tempo che vi ebbe, e per le difficultà che s'incontravano, non poet tempo che vi ebbe, e per le difficultà che s'incontravano, non poeto.

tè mettere in esecuzione questo suo disegno.

Mentre Alfonfo era già vecchio, il Duca di Milano mandò a trattar doppio matrimonio con la fua cafa Regale, penchà dubitava molto, che il Re di Francia non pigliaffe a favorire il Duca d'Orienas, che protendeva il Ducasto di Milano noterare a lui per effer figliuolo di Valentina Vificonte legittima forella del Duca Filippo, ed in tal cafo gli pareza di non poter avere più fedele ajuto che da Alfonfo, il quale aveo fempre in fospetto Re Renato. Così in breve fu conchiuso matrimonio doppio. "Ippolita Maria figliano ad el Duca fu da per moglie da Alfonfo, primogenito del Duca di Calabria fu promeffa a Sforza figliun'o terzogenito del Duca di Milano; e tanto gli fposi, che le fpoie non pullavano l'età di otto anni-

DEL REGNO DE NAPOLI PAR. IF CAP. XIX.

Succeffe in quedi anno la morte di Papa, Niccolo V. e dopo quanto dici di, che, axob la Sefe Apollolica, di nel mefe d'Apelie cletro il Cardinal di Valenza Alfonfo Borgia, intimo Configlier d'Alfonfo, che nominosfi, fiship III. Come fiola avvenire che i più confidenti al Principi, quando fono clevati al Papato, fogliono divenire i più feri loro nemici : così Califlo affunto al trono cominciò a penlar move cofe, e ad opporfi a difegni d'Alfonfo. Ricusò di conferenze i l'Investitura del Regno col polifico di Benevento, e Terracian, ascondata da Eugenio e da Niccolò fuoi predeceffori ad Alfonfo, ed a Ferdinando; e non pia-cendogli queffo nuovo piarentado canchinio co Dusca di Milano, i reco ogni sforza per diflurbar le nozza. Ma Alfonfo, conoficendo l'animo del Papa, tanto puì lo follectiva; conde nel principio dell'anno feguente a. I. 1456 fotto Storza.

A' questi tempi Giovanni Re di Navarra , fratello secondogenico d' Alfonfo. stava in discordia con D. Carlo suo figliuol primogenito che s'intitolava Principe di Viana, il quale venne ad Alfonfo suo Zio. che l'affegnò dodici mila ducati l'anno pel fuo vivere; ma perchè vedeva ch'era di belliffimo corpo, e di coftumi amabili , ed atte ad acquittar benevolenza, non gli piaceva che dimoraffe molto in Napoli, e lo mandè al Papa a pregarlo, che pigliaffe affunto di ridurlo in concordia col padre . Si fermò il Principe in Roma con isperanza , ch' effendo Alfonfo affai declinato di falute, i Baroni del Regno, che stavano mal foddisfatti delle condizioni del Duca di Calabria , chiamassero lui per Re dogo la morte di Alfonfo. Intanto Alfonfo ne principi di Maggio di quest' anno cominciò ad ammalarsi , e peggiorando tuttavia , s' in- A.J. 1458 cominciò a pubblicare che il fuo male era pericolofo; di che avvifato il Principe di Viana, venne tosto da Roma a visitarlo. Giunto in Napoli tre giorni avanti che Alfonfo moriffe, fapendo ch' era venuto per tentare d'occupar Napoli, e perchè conosceva che morendo al Castel nuovo, donde non fi potea cacciar il Principe, avria potuto il Castellano ubbidire piuttoflo al Principe, che al Duca di Calabria, maffimamente essendo la guardia del Castello tutta di Catalani , che restavano vassalli del Re Giovanni, il quale avea da succedere ne' Regni d'Aragona e di Sicilia, fece subito dire ch'era migliorato, e che i Medici Iodavano che si facesse portare al Castel dell'Uovo per la migliorazione dell'ariar il che s'efe ul fubito , lafciando al Duca di Calabria la cura di guar-

dars' il Callel nuovo. E capor che su ivi giunto, il di seguente a' 27 A.J. 1458

di Giuggo, effendo d'anni 64 ei fue vita, mori. Quello fu il fine di sì gran Re: Principe celebratiffimo per infinite virti, che l'adornavano, e fopratutto per liberalità e magnificenza. La fua morte fu amaramente pianta da' Napoletani e benche nel fuo tellaISTORIA

mento aveffe ordinato, che il fuo corpo foffe portato alla Chiefa di S. Pietro Martire, e di là fi mandaffe in lípagna al Monaftero di S. Maria a Pobleto, ove fono fepolti gli antichi Re d'Aregona, amulladime no reflò il fuo depofito in Napoli zella Sagreffia della Chiefa di S. Domenio Masgiore.

Non avendo avuti figliuoli della Regina Maria figliuola di Errico III. Re di Caffiglia, nel fuo tellamento, che fece i di avanti di
morire, ilitità e nominò per fucceffore nel Regno di Napoli D. Ferdinando Duca di Calabria filo Rofiluolo naturale legittimato; e ne' Regni
della Corona d'Aragona e di Sicilia D. Giovanni Re di Navarra fuo
fratello fecondogenito, e filosi difendenti, conforme avea anche dispolo
sel figo reflamento D. Ferrante fino padre, ed ordinò molti legati d' epere di pietà.

Narra S. Antonino Arcivescovo di Firenze, che prima di morire non lasciava di ricordare al Duca di Calabria, ch'egli gli lasciava il: Regno di Napoli, ma che per potervi quietamente regnare, bisognava che tenesse lontani tutti gli Aragonesi, e Catalani, ch' egli avea elaltati, e che in lor vece si servisse d'Italiani , e di questi componesse la sua Corte, e principa'mente amasse que' del Regno, a' quali conferisse uffici, e non gli riguardaffe, come faceva, di mal vifo, e come fospetti. Ch' egli conosceva aver gravato il Regno con nuove graveaze alterando le antiche, e ch'eran tante, che i popoli non potevano fopportarle; che però l'ammoniva, che le levasse tutte, e le riducesse all'usanza antica. E che coltivaffe la pace, nella quale egli l'avea lasciato colle Repubbliche e Principi d'Italia, e fopra tutto teneffe amici i Pontefici Romani, da' quali in gran parte dipendeva la conservazione, o la perdita del suo Regno: soffrisse con pizienza il lor fasto ed alterezza, e loro si mostraffe , per non isdegnarghi , sempre umile e riverente , perchè egli non avea conofciuti altri mezzi per rintuzzare la loro ambizione.

Stabilì Alfonín molte Collitazioni, cominciando dall'erezione del Tribuale del S. C. Queffe Collitazioni ora non le abbiamo per efferia perdute. Ne fono folamente a noi rimafe 'quelle che fi leggono farte ne Regifiri del G. Archivio, e ne volumi delle noftro Prammatiche. La prima fi legge fotto il tit. de Pofiffieribus non surbemáir. Pram. 1. Fo quefla promulgara nel Cecondo anno del fio postifico Regno nel 1433, per cui comando, che per la preceduta guerra con Renato effendo iniore molte li iri far fuoi fudditi intorno al poffeffo de lono feudi e beni, sono fi tutbolfero i poffeffori, ma che fi lafciaffero poffedere come fi trovavano; nè i Giudici in procucaraffero commeffioni di quefle caufe, fenaza confultarne orima a lui; nè procedeffero i nuelle, se non precedente fus commefione. Ciò che fu fielo anche nelle moratorie prima a me tusa confutione.

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XIX.

defimit possessioni concedute ( Pram. 2 ). Fu questa legge data net cam-

po di Pentima in Abruzzo presso Sulmone.

Un' altra consimile, ch' estratta dal Registro de' Capitoli d' Alsonfo fi vide anche impressa nelle postre Prammatiche ( Pram. 2 d. t. ) . fu flabilito nel 1446 nel Maggene delle refe presto lo Spedaletto, non molto lungi da Capua, e pubblicata nel Castello Capuano, dove ordinò, che non dovessero inquictarsi coloro, che innanzi la morte del Re Ladislao avcano continuamente per fe, e per loro legittimi anteceffori, poffeduto, e poffedevano Terre, Castelli, ed altri beni ; ne aftringerfi a portare originalmente i loro titoli, e vedere ed esaminare i loro antichi diritti , che farebbe fovvertire diversi stati e condizioni di molti del Regno. La Pram. 2. che leggiamo fotto il tit. de Offic. S. C. pur fu d' Alfonso, non di Ferdinando, come si disse.

L'altra ( Pram. 1 de Cenfibus ) è quella notiffima che tratta de Cenfi , nella quale Alfonfo infert la Bolla di Niccolò V , flabilita a fua richiesta dal medesimo per li suoi Regni in Roma nel 1451, per regolare i cenfi . Questo Re confermò la Bolla , e volle che ne' suoi Regni avesse forza e vigor di legge, aggiungendo altri suoi ordinamenti intorno alla validità, e modo da tenersi nella costituzione de' censi suddetti. Fu questa stabilità nella Torre del Greco, ove dimprava negli ultimi anni de fua vita, e porta la data de' 20 Ottobre 1451 Milti altri editti , privilegi, e diplomi di Alfonfo fi veggono ne' uni Registri nel G. Archivio, de' quali molti, come posti nel corpo delle Prammatiche, han-

no fra noi forze e vigor di legge.

## ITOLO

## Ferdinando I d' Aragona Decimottavo Re di Napoli.

Erdinando vien proclamato Re. Condetta ingrata ed imprudente di Papa Califto III verso Ferdinando, che lo ricusa per sospetto formalmente . Pie II gli accerda l'Investitura cen patto di restituir Benevenso, e Terracina alla Chiefa. 6 L. I Principi di Taranto e di Roffano con altri Baroni fi dichiarano nemici del Re Ferdinando , e chiamano all'impresa del Regno Giovanni d'Angiò figliuot di Renato. Sua spedivione, sue conquiste, sue perdite, e sua fuga . 6 Il. Re Ferdinando si foreifica co' parentadi . Contese tra il Re , ed il Papa Paolo II per cagion del cenfe attraffato, e dell'alume di rocco, terminate da Sifto IV, che gli rimette il cense per un palafrene bianco . & III. Famiglia della Real Cafa di Ferdinando . Egli introduce nuove arti della feta, della lana , della flampa , e d'altre . § IV. Ferdinande riforma i Fribunali, e riordina le Provincie del Regno, Guerra co Fierentini, che

ISTORIA

131. agjune del Turco nel Regno. § V. Otranto affedista dal Turchi; Prefa e firage del Cittadini. Conquille grandi da eff fatte al los Inaperio. § VI. Novera conquira del Bazoni camo Re Ferdinando. Papa-Inaccerçio VIII unito al Baroni gli fa guerra. Pate col medifino conchinfa. Eferminio del Baroni. § VII. Morse del Re Ferdinando. Suo leggi.

L Regao di Napoli fotto il Re Fardinando I fi vede di bel nuovo con rivoluzioni interne tutto foonvolto, e da efferni nemici combattuto ed invalo. Carlo Principe di Visaa fece pratiche co Napolitani, perche lo gridaffero Re, ma riudendogli vano il penfiere, parti per Sicilia. Il Ppa lo pretendeva devoltoro alla fua Sede. I Baroni congiurati invitano alla conquifia del Regao Re Giovanni, come acquifiato.con le forze della Corona d'Argona, e non fenna gran fua fatte a. Rifutato da collui l'invito, ricorrono a Giovanni d'Angilo figliundo di Renato; e riuficti anche vani quelli loro siorzi, congiurano di muo, e di l'Pontefice innocenzio VIII loro s' unifice, e gli muore guerra. Tante procelle, ranti faltidofi e potenti nemici ebbe a fuperar Ferdinando per manteneria fella poffellione del Regao.

La Cirtà di Napoli e motti Baroni , ricordevoli del giuramento, e delle promefie fatte ad Alfonfo, gridvono fubito, dopo la di lui morte; «Viva Re Ferranta Signen nefre, il quale cavalcando per la Cirtà, e per li Seggi, ricevè le acclamazioni di tutto il Popolo. Chianò de Parlamento generale in Capua i Baroni, e Popoli, i quali effendo comparfi in gran parte, gli guaranono omaggio. In queble Parlamento fi trovarono due Ambalcasori del Duca di Milano Francefeo Sforza, i quali pubblicamente differo, che l'antimo del Duca era di giorne lo Stanono.

to, e la vita in pericolo, per favorire le cose del Re.

Il Jominio se viicouti ebbe fine in Milano per la morte del Duce Filippo nell'anno 1445. Molte Potenze avean protentione fu quello Stato, e Carlo Duca d'Orleans vi avea più degli altri ragione, come nipote del defunto Duca per via di Valentina fua madre; ma non potè aver altro, che la Contea d'Alti, effendosi l'Popoli dati a Francelon

Sforza, che avea sposata la bastarda del Duca desonto.

a. p. 1458 Califlo a' 12 Luglio di quell' anno, dimentico del fervisio preflato da Afionfo, e de' di lui benefiti, e de coli fo fivor era Asto fatto Cardinale, e poi Papa, dié fuori una bolla, colla quale risvocando quella di Papa Eugenio, dichiarava il Du'a di Calbaria inabile a fuccedere al Regno, dicendo che quella fu furrettiziamente impetrata, perchè il Duca cera fuppolto, e nen figiliudo vero del Re Afionfo, e percej dichiacava il Regno devoluto alla Chiefa Romana; affolgera dal giuramegno quel

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XX.

quelli , che avevan pinrato a Ferdinando , ed ordinav<sup>3</sup> atut<sup>1</sup> i Prelati. Ecclefalirie, Banoni, Gittà , e Popoli del Regno, che forto pena di feomunico e d'interdento non l'utendero por Re , <sup>th</sup>e gil deffero il giurnamento di fedeltà , e trovandoli avergliclo dato , da quello gil affoireva; e fece affiggere Carroni per diverdi inoghi del Regno i Riardiore a del propositione del propositione

lifto usaffe tanta ingratitudine a Ferdinando, di cui era stato Precettore. Il Re si oppose a' disegni di Calisto. In presenza del suo Nunzio lo ricusò come a lui sospetto, appellò del'a dichiarazione d' effer devohito il Regno alla Chiefa, e gli scriffe in risposta della Bolla, ch'egli era Re per la grazia di Dio N. S., per beneficio del Re Alfonfo ido padre, per acclamazione, e consentimento de' Baroni, e delle Città del Regno, che lo riconolcevano per tale; e che fe mai vi si fosse ricercato altro, egli avea le concessioni di due Papi, Eagenio, e Niccolò; e ch' egli poffedendo il Regno con tanti giusti titoli, non si sarebbe igomentato per le sue minacce, e per li suni irragionevoli fulmini. Scrisse con offequio al Collegio de Cardinali pregandogli, ch'esfento di tanta prudenza dovessero proceurare la quiete d'Italia, e di 'ridurre il Pontefice in buona vita. S'interposero alcuni Cardinali per la pace, ma rinsel vana ogni lor opera. Il Duca di Milano mandò a pregarlo, con fara ell fentire, che facendo altramente fi vedea obbligato di prender la difesa del Re, non solo per ragion della parentela, ma anche per le comdizioni della lega tra loro. Califto oftinato rifiutò o ni interceffore; tanto che Re Ferdinando co'fuoi partigiani mandarono Ambalciadori al Papa in nome del Regno, perche interponeffero alla dichiarazione fatta un altra consimile appellazione, come quella del Re. A costoro Ferdinando aggiunfe i fuoi, li quali portatifi in Roma furon ricevuti come Ambasciadori del Re e del Regno. Ma trovando il Papa infermo, ciafeheduno in nome di chi l'inviò fece ciò che gli conveniva . Ricularono per pubblici atti la persona di Calisto, come sospetto al Re ed al Regno: appellarono nuovamente della dichiarazione fatta da lui; e dichiararono in nome del Regno, che come tenevano il Re Ferrante per loro Re e Signore, così pregavano il Papa, che tome legittimo Re,

fecondo il collume de loro Maggiori, gli daffe l'Inveftitura del Regno.
Mentre quale cofe fi facevano; il Papa tuttavia peggiorando, e
per la linga iua età, e per tanti difipiaceri fofferti, e più la malanoca
nia, nella quale erafi poffo, per siver intefo, che il Re Giovanni d'
Aragona non voieva, che Ferdinando fi turaffe nella pofficione del Regno, gli fecerò finir la vita a 6 d' Agoffo. Così i fuoi valti penfieri, e
la fua albaja di voler innalazae Pier Luigi Borgia fito nipote, da

lui fatto già Duca di Spoleto, finirono colla fua morte.

I S T O R I A

Entrat' i Cardinali in Conclave, crearono a' 27 delle stesso mese d' Agosto Enea Silvio Piccolomini Senese, che su chiamato Pio II, uomo letterato, siccome mostrano le sue opere, che ci lasciò; ancorchè la condizione del Pontificato gli fece poi mutar fentimenti , poichè in altra guifa scriffe quando su privato Segretario dell'Imperador Federico III, d'altra maniera fece effendo Papa. Egli fu amator di pace, ed affezionato del Re Alfonfo, che partecipò della munificenza di quello, quando fu in Napoli coll'Imp. Federico. Il Re intefa la creazione mando subito Francesco del Balzo Duca d'Andria a rallegrarsi, e a dargia ubbidienza, il quale trovò il Papa tanto benigno, che ottenne quel che volle. Fu poi ipedito Antonio d'Alessandro rinomato nostro Giureconfulto per dimandargli l' Investitura. Gli su accordata con patti, che si pagaffero i censi non pagati ; si dasse al Papa ajuto , sempre che ne faceffe iftanza : restituite alla Chiefa Benevento e Terracina . ed aleri . Pio a' a Novembre ne spedi Bolla, confermando i Capitoli accordati. Fu poi a' 10 istromentata la Bolla dell'Investitura . A' 2 Dicembre se ne ipedirono due altre, una per la coronazione, l'altra per la rivoca della Bolla di Calisto III, e dice le ragioni onde si movea a rivocarla. Ferdinando fu coronato in Puglia dal Cardinal Latino Orlino Legato 4.1. 1459 Apostolico, nelle cui mani die il giuramento; come si legge presso

Lunig. ...

In tale occasione faron coniate nuove monete da Ferdinando in memoria di questa celebrità: alcune d'aro, che si chiamarono Dacari, ed
aitre d'argento dette Coresuir. Ned di ai questa Corouzzone si mostre
onn rutti librate, danto a' Baroni e Nobili titoli, uffici, e dignità:
foce Cavalieri quasi turti Siondei delle Terre del Regon ornò Cavalieri motti vasfalli de' Baroni: e sgravò i Popoli di molte gabelle: Fu
riconoscente de' lavori del Para, poiche nel 1421 spob Maria sua fagliuola naturale ad Antonio Piccolomini nipote di Pio, daudogl'in dote il Ducato d' Amalis con il Contado di Colano, e l'Ufficho di G. Giu-

Riziere .

§ 1. I Principi di Taranto e di Roffano con altri Baroni fi dichiaramo nemici del Re Ferdinando, e chiamano all'imprela del Regno Giovanni d'Angiò figlinolo di Renato. Sna spedizione, sue conquiste, sue perdite, e sua suga.

M Olti Baroni, che fapevano la natura di Ferdinando maligna e coperta, giudicavano quella elemenza e liberalinà, che fosse tutta finta e simulata. E tra questi i primi erano i Principi di Tanano e i Rosano parenti del Re, i quali per la grandezza soro dubitavano, e per questo non osavano di visitario. Il Principe di Taranto cereò al Re,

che simettesse nello Stato il Marchese di Cotrone, cui avez promesso di dare per nuora una fighuola, e cercò aneora di far ricuperare lo Stato a Giofia Aequaviva Duca d'Atri, e di Teramo, padre di Giulio Antonio Conte di Converiano, ch' era suo genero. Il Re, ancorche la dimanda foffe arrogante, pure colla speranza che mutarebbono proposito, ne gli compiacque, e inviò due Commessari, l'uno in Abruzzo, l'altro in Calabria a dar la possessione di que Stati , che si tenevano ancora per lo Fisco, al Duca, ed al Marchele; ed il Principe mando con gran diffimulazione a ringraziar il Re., Ma il Principe che conosceva aver offeso il Re, perchè sapeva la sua natura vendicativa, ed attiffica a a fimulare tutto il contrario di quello che avea in cuore, cominciò a disporsi di voler piuttosto venir a guerra scoperta. Determinossi d'accordo col Marchele di Cotrone, col Principe di Rossano, e col Duca Giofia, di mandar segretamente al Re Giovanni d' Aragona a sollecitarlo, che venisse a prendersi quel Regno, che gli spettava per legittima succeffione dopo la morte d'Alfonio suo fratello. Il Re Giovanni rispose, che desiderava per allora offervaffero la fede a D. Ferrante suo nipote, ch' eali- non curava di lasciare le ragioni che ci aveva, purche questo Regno stesse sotto la bandiera d' Aragona . .

"Il Re Ferdinando avendo qualche indizio di quella pratiea, fipadi in l'Ipagna Turco Gicinello, ed Antonio d' Aleffandro, a chiederi lid, in vore del Re fuo Zio. Quelli non obbero molta fatiea a divertire quel Re dal penfero di voleta il Regno di Napoli; ma l'ebbror in fuperare un altro fenglio: perchè pochi di inananti la Regina Maria vedova d' Alfondo, morta in Catalogna, laticò treche Giovanni delle fue dori, chi erano quattrocentomila dibati, e l' Re Giovanni le pretende dal Regno di Napoli, e dal terloro latiento dal Re Alfonfo, o

di dargliel' in dicci anni .

Il Principe di Taranto veggendo riuscito vano il suo disegno, mandò cogli altri-Baroni ad invitare Giovanni d'Angiò Duca di Calabria,

che si trovava in Genova.

Era quefto Principe vasuato in Genova prima di morire Alfonfo, quando per la pertinacia fia di nan voler refitiatire a' Genoves fi le toro navi predate, gli coftrinfe disperati a darsa a Carlo VII Re di Francia, il quale mando a governanzi Giovanni figliusolo di Re Renato, che s'intitolava Duca di Calabria. All'inchiella fattagli per mezzo dell'Invisto Marco della Ratta, accettò l'imprefa, e le pore in ordine in Marfiglia ed in Genova Galee e Navi. Dall'altro canto il Principe di Taranto, che come G. Contefibile del Regno avea cura di tutte le genti d'armia, pose Capi tutti dipendenti da lui, e comincio ad affoldar ummini nella Marca, e nella Romagas: in Calabria, in Paglia, ed in Aprusaco per opea del Marchefe di Cotrone, e di altti conquianti le Ton. Il.

Donasum/ Coogle

cole fi trovavano disposte a prorompere in tumulti e disordini e Mentre Re Ferrante era tutto intesto a reprintere questi mosti, obbe avvido, che il Duca Giovanni. con 22 gulee, e 4, navvi era nella maria di Sessi rata la foce del Garigliano, e del Volturno; onde per autre le parti si-vide in ua baleno arder tutto il Regno d'Intestina e crudel puerra.

Fu ricevato il Duca Giovanni dal Principe di Rossano; spinse la fua armata fino al Porto di Napoli, ed invafe gran parte di Terra di Lavoro: Paísò poi in Capitanata, e trovò Baroni e Popoli tott'inclinati a seguir la sua parte. Lucera subito aprè le porte, e Luigi Minutolo refe il Castello. Il simile fece Troja, Foggia, Sansevero, e Manfredonia, e tutte le Castella del Monte Gargano; ed Ercole da Este ch' era stato Governadore di quella Provincia per lo Re, veggendo tutte le Terre della sua giurisdizione ribellate, passò a servire il Daca; Vennero anche a giurargli omaggio Giovanni Caracciolo Duca di Melfi , Giacomo Caracciolo Conte d' Avellino , Giorgio della Magna Conte di Pulcino, Carlo di Sangro. Signore di Torre Maggiore, Marino Caracciolo-Signore di S. Buono : e l'Aquila a perfuafione di Pietro Lala lo Camponesco alzò le bandiere d' Angio . Il Principe di Taranto, che fi trovava a Bari , usch fino a Bitonto ad incontrare il Duca; e lo comduffe in Bari, dove fu ricevuto con apparato regale. Il Principe di Rofsano tentò insidie e tradimenti per affassinare il Re, ma fu il suo esercito rotto, presso, Sarno, Tutto il Principato, la Basilicata, e la Calabria fino a Cofenza alzaron le bandiere Angioine, e'à resto di Calabria L'avea fatto gil ribellare it Marchefe di Cotrone ."

Le cofe di Ferdinado. fi riduffero în tarte declinazione, che fa fama, che la Regina fishella di Chiaromonte fiu moglie pedende le cofe del marito differate, fi foffe parrita da Napoli con la fcorta d'un fau Confesore in abitto di Frate di S. Francefero, e offic motave une rei l'Principe di Taranto, fuo Zio, e buttartafegli a pichi l'avesse presente gato, che poichè l'aves fatta Regina, l'avesse ancorre Negina; e che il Principe l'avesse friende di buon animo, che

così farebbe ..

Il Duca di Milano, ch'era entrato în questa guerra în ajuro del Re Ferrante, penol se per via di orace poerse fializară il Regno. Man-dò Roberto Sanseverino Conte di Cajazzo, ch'era figliuolo di sua sorella, în soccorso del Re, con istruzione di configliario, che procturale se di eribonciilară i Baroni, e ricovarera poco a poco il Regno: e preche sipeva che il Re per la natura sua crossele e vendicativa era noto a Baroni, che non offervave mai parti, ne siguramente, nando una procuran in persona di Roberto, che lotto la fede di leal psincipe poetsile afficarare in nome suo que Bront, che volesfero accondarto el Re. Il Conte di Cajazzo solveno molto le cose del Re, perche essendo parente

DRI. REGNO DI NAPOLL PARE IL CAP. XX.

del Conte di Marlico, e di Sanfeverino, tratto con lui per tornare alla fede del Re, accettando volentieri l'onorati patti che il Re gli fece, fra' quali fu la concessione della Città di Salerno con titolo di Principe : di poter battere moneta ; che i beni de suoi vassalli devoluti per fellonia fossero del Fisco del Principe, e non del Fisco Regale, ed altri .: Il Conte di Marlico, che da questo tempo innanzi fu chiamato Principe di Salerno, mando subito al Pontefice Pio per l'affolizione A.T. 7460 del giuramento, che avea fatto in mano del Duca Giovanni, quando lo creò suo Cavaliere, rimandando al medefimo l' Ordine della Luna Crescente . del quale l' avea onorato , e molti altri seguirono quello elempio -

Questo accordo fu cagione della salute del Re, perchè il Principe di Salerno non folo gli dielle per le Terre sue il passo, e gli aperse la via di Calabria, ma andò inseme con Roberto Orsino a ricuperarla. Fu prela Cofenza, e faccheggiata. Scigliano, Mantorano, e Nicastro si refero. Bilignano fu prelo a forza, e quali tutta quella Provincia tornò

alla fede del Re.

Il Pontefice Pio idvio Antonio Piccolomini fino nipote in ajuto del Re con mille cavalli , e cinquecento fanti , che gli ricuperò Terra di Lavoro. Il Duca di Milano ipedi nuovo foccorfo, col quale nell' Abruzzo riduste molte Terre alla sua ubbidienza. Il Re passò in Puglia per dar il quafto al paese di Lucera, ov'era il Duca Giovanni aspettando il Principe di Taranto, Si refero a lui Sansevero, Dragonara, t molte Terre del Monte Gargano: prese S. Angelo, dove trovò ridotte tutte le ricchezze della Puglia. Fu saccheggiato con ogni spezie di crudeltà, ed il Re sceso alla Chiesa sotterranea di quel famoso Santuario, trovò gran quantità d'argento e d'oro, non folo di quello donato al Santuario, ma di quello portato ivi in custodia da Sacerdoti delle Terre convicine. Il Re fattolo annotare se lo prese, promettendo dopo la vattoria reflituire ogni cofa, e di quell'argento fece fubito battere quella moneta, che fi chiamava Corenati di S. Angelo, che gli giovò molto in questa guerra.

Sopraggiunfe in quello stato di cofe al Re Ferdinando un altro improvviso ajuto, poiche venne da Albania a soccorrerio con molte navi. con 700 cavalli, e 1000 fanti veterani Giorgio Castrioto cognominato Scanderberg, uomo famolifimo per le cole oprate contra i Turchi. Costui ricordevole, che pochi anni prima, quando il Turco venne ad affaltarlo in Albania, dov ei fignoreggiava, tie Alfonfo gli avea mandato loccorlo; avendo intelo che Re rerdinando flava oppreffo da tanta guerra, volle venire a soccorrerio, e su di tanta efficacia la sua venuta, che fe diffidar i suoi nemici d'attaccarlo .

'Il Cardinal Royarella Legato Apostolico che stava in Benevento,

348

B T O R I A

fe pratica di tirar dalla parte del Re Orfo Orfino; e poco dopo à

Marchefe di Cotrone fi riconciliò col Re, ed il fimile fece il Conte di

Nicafro.

Alfonfo Duca di Calabria prinogenito del Re, che non avea più di quattordici anni, fa mandato dal Padre fotto la curra di Luca Sanfeverino ad internante i fottomettere la Calabria, che con fomma audacia perfesionò l'imprefa. Dall'altro canto il Re debellò i finoi nemici 
ne Capitanta: prefe Trois, e riduffe quella Provincia salla fua tede; 
onde gli atri Baroni veggendo declinare la parte Angioina, venivano 
a trovarlo, e renderfegli, como fece Giovanni Caracciolo Duca di Melfa.

Il Principe di Taranto veggendo, che non reflava altro di fare il Re, che venire ad espugnario, mandò a dimandargli la pase. Ferdia ando non la ricusò, e su convenuto, che il Principe avesse da cacciare da Puglia, e da tutte le Terre sue il Duca Giovanni. Il Principe si ritirò in Altamura, dove poco dopo morì, non fenza fospetto, come

scrive il Pontano, che il Re l'avesse fatto strangolare.

Solo rimaneva da ridurre Terra di Lavoro di là dal Vulturno . e l'Abruzzo, ove il Duca Giovanni s'era fortificato, ed il Principe di Rossano. Fu guerreggiato a Sora, dove le genti del Papa non si vollero muovere per l'affalto, ancorchè follecitate da Ferdinando, dicendo, che il Papa pretendea che il Ducato di Sora, il Contado d' Arpino, e quello di Celano, effendo stati un tempo della Chiefa Romana, dovesseso a quella restituirs. Il Re per non intrigarsi a nuove contese, diè in nome di dote il Contado di Celano ad Antonio Piccolomini nipote del Papa, e iuo genero, con condizione che riconofcesse per supremo Signore if Re : e morto poi Papa Pio , con la medelima condizione diede il Ducato di Sora ad Antonio della Rovere nipote di Papa Sisto; Finalmente il Principe di Rossano mando pure a trattar la pace, che fu conchiula con condizione, che il Re delle a Gio: Battilla Marzano, figliuolo del Principe, Beatrice sua figliuola, che poi su Regina d' Unheria, la quale fu subito mandat a Sessa ad Eleonora Principessa di Marzano come pegno di licurtà, e di certa pace. Ma non palsa guari, che il Principe su fatto incarcerare dal Re per nuovi trattati avuti col Duca contro lui, il quale avendo mandato a pigliar subito il possesso di tutto il suo Stato, sece venir in Napoli la Principella, e li figli insiem colla figliuola fua, ch'avea promeffa per moglie al figliuolo del Principe.

Il Duca Giovanni vedesdofi totif i fuoi pertiginis, elaccordò col Re d'andarfea deve ggi para; ggi fe data facutà, e fe alvador in Ifchia. Il Re dopo aver interamente, ridotta tutta la Puglia, il Aquita, e tutto Il Neuson, il adiognose, a ono ggi reflav' altro she l'impredio d'ifchia, o'erafi rifirato il Duca d'Angiò, che veniva guardata da otto galec, e quali cgri di infeffatanoa noche Napoli; a potendo il Re venire a

capo,

DEL REGNO DI NAPOLI PAR, II CAP. XX.

eapo, mando in Catalogna al Re Giovanni fuo Zio per foccorfo di galee. Onde il Duca veggendo tutt'i partigiani suoi, o morti o prigionieri , o in estrema necessità , deliberò partirsi dal Regno , ed imbarcato con due galee se n'andò in Provenza; e'l Re venuto a trattato com Toreglia Comandante dell'Isola, rimase Ferdinando padrone di quella .

.Ma il Duca Giovanni, come fu giunto in Provenza, fu chiamato da' Catalani; che s' erano ribellasi dal Re Giovanni d' Aragona; il che aggiunse felicità alla felicità del Re Ferdinando, perchè s'afficurò in un tempo di due emoli del Duca Giovanni, e del Re Renato suo Padre, e del Re d'Aragona, che fi tenea per certo, che se non avesse avuto quel fastidio, avria cominciato a dare al Re Ferdinando quella molestia, che diede poi al Re Federico il Re Ferdinando il Cattolico, che a lui fuccesse . Il Contado di Barzellona erasi ribellato contro Re Giovanni , ed avea chiamato Re Raniero per Signore, nato da una forella del Re Martino d' Aragona, il quale avea le medefime ragioni fopra quello Stato; e sopra i Regni d'Aragona, e di Valenza, che avea avuto il Padre del Re Alfonso, e di esso Re Giovanni, ch' era nato dall'altra sorella. Il nostro Re Ferdinando avvisato di ciò, spedà alcune compagnie in Catalogna in foccorfo del Zio. Ed il Duca Giovanni, come Vicario del padre, fignoreggiò fino all'anno 1470, nel quale morì in Barzellona : e perchè non finissero qui di travagliare i Francesi questo Regno; trasfule le fue ragioni a Luigi, ed a Carlo Re di Francia.

Tutta quella guerra fu scritta ampiamente, ed a minuto da Giovanni Pontano, che fu secondo Segretario del Re Ferrante, da Michele Riccio Autor coetaneo, da Angelo di Costanzo con maggior esattezza,

da Antonio Zurita, dal Summonte, ed altri.

II. Re Ferdinando fi fortifica co parentadi. Contese tra il Re Papa Paelo II per cagion del cenfo attraffato, e dell'alume di vocco, terminate da Sifto IV, che gli rimetto il cenfo per un palafrene bianço .

Idotto ch'ebbe il Regno fotto la fua ubbidienza, pensò il Re Ferdinando ristorarlo da preceduti danni, che per lo spazio di sette anni di continua guerra l'avean tutto fconvolto. Ma prima d'ogni altro per maggior precauzione volle fortificarfi con nuovi parentadi, e mandar in esecuaione il trattato che molti anni prima avea tenuto col Duca di Milano, di sposare il Duca di Calabria con Ippolita sua figliuola ; onde nella Primavera di quest'anno inviò Federico suo secondogenito con A. J. 1465 600 cavalli in Milano a prender la Spofa. Alcuni anni appreffo fu conchiuso nuovo parentado con Ercole da Este Marchese, e poi Duca di Ferrara, al quale il Re sposò Eleonora sua figliuola. Fu poi anche conchiu-

chillo il matrimonio di Bettrice con Mattis Corvino. Re d'Ungheria.

Era i Signori, che l'accompagnamono, vi furono alcuni nofiri Auvocati, li qua i, fecome nava Duareno, colli loro intrighi e fottugliezza
nivilupparoro l'Ungheria d'inefficiabili iliti; tanto che hiogado pedared'alloutanergii da quel Regno, perché fi reflituille ad primiero flato di
pace, e di quiete.

Tutte queste seste furon anticipate da lutti, che portò la morta della Regina siabella, donna d'elemplarissima vita, e con pompos ese-

quie fu lepellita in S. Pietro Martire.

Ma maggiori disturbi avea recata al Re la morte del Pontefice Pio, accaduta a' 14 Agosto del 1464, la quale poco dopo su accompagnata da quella del Duca di Milano, e poi seguita da quella di Giorgio Caftrioto Signor d' Albania, fuoi maggiori amici, e gran fautori . Poiche eletto il Cardinal di S. Marco Veneziano, che volle chiamarfi Paolo II. Questi di natura avarissimo, cominciò a premere il Re Ferdinando, che gli pagasse tutt'i centi decorfi - Il Re , che per l'eccessive spele della passata guerra, era rimaso esaulto di denari, si scusò di potergli pagas. re, ma richiele di dovergli rilasciare. E si sarebbe venuto a manifesta discordia, se il Papa volendo abbassare i figliuoli del Conte dell' Anguillara, non avesse avuto bisogno del Re, che gli mandasse le sue trupe pe, come foce. Ma terminata l'impresa, risursero di bel nuovo le dimande; ed il Re gli rispole, che i censi pretesi si dovessero rilasciare anche per cagion delle spese, che avea fatte in dargli soccorso, e che per l'avvenire il censo d'ottomil'once l'anno si dovesse minorare , perchè il Regno di Sicilia si possideva non da lui , ma dal Re Giovanni suo Zio . Ferdinando per farlo piegare a' luoi voleri, pose in campo un altra pretentione , che se gli restituissero quelle Terre , che il Papa possedea, le quali erano dentro i confini del Regno, cioè Terracina, Civita Ducale, Acumoli, e Lionella, e ciò in vigor dell' accordo fatto nel 1442 da Papa Eugenio IV col Re Alfonfo luo padre, come ancora Benevento, la quale egli avea restituita al Pontesice Pio suo buon amico, e non volea, che di vantaggio se la godesse ora un Pontence a se sospetto ed odiolo. Il Papa veggendo inasprito l'animo del Re , mando subito in Napoli un Legato a placarlo , e non si parlò per allora più di censi decorfi, ne, dice il Platina, di rislituzione di quelle Terre. Surfero poi fra di toro alcune altre contele per la vifeia de Signo.

ni della Tolla; perche il Tapa peredenendo che i alume di mono che di modo che

et pl

DER REINES DI NAPOLI PAR. II CAR. XX.

Palume che fi a in quefi looph i, festrafic alla Sede Appholice. La
morte poi faguita a' 32 Laujio del Pontefice Paolo; e l'efaitazione in
quella Cattedra a' 9 Agollo del Cardinal Francefic della Perine in terra della chia
fia chiamato 50/6 IV de ceffare tutte quefle difeordie. Poiché Pipa Silto,
pinché non il pradifie più delle priemzioni di Fredinando, figeda la
defino nel 1472 una Bolla, nella quale gli rimette tutt'i cenfi, e che
diriante la fiau vita non foffic obbligato pagaril; ma in vece del cenfo
foffe obbligato mandargit ogni anno, per cagion dell' Invettiuria, un palaferno bianco, e ben guaranto; come porta il Platina. E consferendo

telmo, ad Autonio della Rovere, col quale poi collocò Caterina figliuola del Principe di Rossno, nata da Dionora d'Aragona sua sorella... § III. Famiglia della Real Casa di Ferdinando. Egli introducenuovo arti della sera, della lana, della sampa, e d'altre...

quanto questo Pontefice fosse di grande spirito, volle il Re apparentar con lui, e diede il Ducato di Sora, che tolto avea a Gio: Paolo Can-

Apoll videñ e questi tempi in quella sfioridezza, che fa nel Regno di Carlo II d'Angli, per il nesti Principi Real che adornavano. Il Nest' Palagio : Ebbe Fredinando, non mo acciato, molti figliuni. Dale Regina Iglaria d'i Chiarmonte.

de Regina Iglaria d'i Chiarmonte.

che Regina Iglaria d'i Chiarmonte.

che Regina Iglaria d'i Chiarmonte.

de Regina Iglaria ci di Calagnano. Ebbe monano. L'ebe Prancifa,

the lo reab Duca di S. Angelo al Gargano. Ebbe monano. L'ebe d'i Si
fe la Via farta Cardinales ma questi due permortrono ale parie. Ebbe

annona Elemena, e Bestrite sue figliunde, che marità una col Duca di

Ferrara, e l'altra col Re d'Umpèria.

Il Re Ferdinando rimafo vejovo d'Ifabella, fi casò la feconda volta con Giosansa fua cugina, figicala del Re Giovanni d'Aragona fuo A.J. 1477 Zio, della quale cibe una fols figliuola, che chamb col nome della madre pur Giovanna. Oltre di quelle debe D. Errica, e D. Cefere fuo figliuoli atturali, ed oltre alle femmine che marito co vinimi Simori e

Baroni del Regno ..

S' agglunfe ancora la famiglia del Dara di Calabria, il quale cafeto con Ippolira Sfreza figliandi del Dara di Milano, avea con lei procreasi are figliandi. Feedmande primogeniro, ha sono della financia ma Regno "Firira, ed Habella. Pietro premor al pudro di Galesso Dara di Milano, il aguale, morto il pradre, financia di Galesso Dara di Milano, il aguale, morto il pradre, financia il Baliato e Tutale di Ladovico fuo Zio quegli, che pofe in Italia, tant'incendi, e fin sagione di tante rivotaroni e dilordorni :

Egi riftibili quel Regno gli Ufficiali della Corona, i di cui uffici efercitata per la maggior parte da que ribelli Baroni, ch'egli avea spenDEL REGNO DI NAPOLI PAR II CAP. XX

Signore. Non fi potè ancora contenere co' fuoi familliari d'afficurargli. the Reffero allegra, the fra hreve gli farebbe divenire gran Baroni fend za dar loro Stato, poichè egli avrebbe tanto abbaffat' i Grandi, che farebbero effi divenuti primi, ne fi ritenne di porre nel suo elmo una scopa per cimiero, ed alla fella del fuo cavallo certe taglie, per dimoftrare volergli tutti fterminare.

Il Re Ferdinando, ancorche Principe prudentiffimo, per l'affette che portava ad Alfonfo, per la fua vecchiaja, e per gli amori della for vella sosa , s' era invilito tra gli affetti di padre, e di marito: e perchè fidava molto nel valore del Duca suo figliuolo, aveagli quasi che cedute le redini del governo. I Baroni, che avean concepito odio grande verfo Alfonfo, atterriti da queste minacce, cominciarono a pensar il modo da poterfene liberare ; anche perchè per la guerra fofferta ad Otranto contro i Turchi, impose il Re nuove gravezze al Regno.

Era in quest'enno 1484 a' 12 d'Agosto trapassato il Pontefice Sisto, e nel giorno 20 eletto il Cardinal Gio: Battiffa Cibò Genovese, che Innocenzio VIII chiamoffi, il quale bramando occasione d'ingradir Franceschetto suo figliuol naturale, veggendo gli animi de' Baroni disposti alle novità cominciò a darvi mano. E mostrandosi mal soddisfatto del Re Ferdinando, il quale gli avea richiesto, che per le grandi soese nella guerra d'Otranto, e per tenere ben difeso il Regno contra l'invasione de' Turchi, gli rilafciasse il censo solito, come avean fatto i suoi predecessori, i quali s'eran contentati del solo palafreno ; egli mon solo non volle rilasciarglielo, ma avendo il Re a' 29 Giugno del seguente anno mandato fecondo il folito Antonio d'Alesfandro a presentargli il palafreno in vigor dell' Investitura, il Papa non volle riceverlo ; tanto che fu obbligato Antonio di farne pubblica protesta, che si legge presso il Chioccarelli ne' suoi volumi M. S. della Regal Giurisdizione .

Dall'altra parte i Baroni veggendo la mala foddisfazione del Papa. pensarono di ricorrere a dui per ellere sostenuti. Li Capi, ed Autori di questa congiura, ch'è stata tanto ben scritta-da Camillo Poraja, suron Francesco Coppola Conte di Sarno, ed Antonello Petrucci Segretario del Re: l'uno e l'altro innalzati dal Re ad onori e ricchezze.

Le tante ricchezze, ed i cotanti straordinari favori, ehe il Re faceva a questi due personaggi, gli secero entrare nell'odio ed invidia di molti, e massimamente del Duca di Calabria, il quale sovente dicea in pubblico, che suo padre per arricchire costoro avea sestesso impoverito, ma ch' egli non avzebbe mandato molto a lungo quel che suo padre avea diffimulator: Saputefi tutte queste cose dal Conte, e dal Segretario, penfaron unirsi co' Baroni mal soddisfatti , co' quali tenuto consiglio , deliberaron ricorrere al Papa per ajuto. I Baroni, che congiurarono, furono il Principe di Salerno Antonello Sanseverino, il Principe d' Altamu-Tom. IL.

T'S TOR'LA

ra Pietro del Balza, il Principe di Bifignano Girolamo Sanfeverino, il Marchefe del Vasto Pietro di Guevara , Andrea Matteo Acquaviva Prineipe di Teramo, il Duca di Melfi, il Duca di Nardò, il Conte di Lauria, il Conte di Melito, il Conte di Nola, e molti altri Cavalieri . Questi uniti a Melfi in occasion delle nozze di Trojano Caracciolo figliuolo di Giovanni Duca di Melfi, mandaron al Pontefice Innocenzio. perchè col suo savore l'ajutaffe , ed il Papa volentieri accettò l'impresa. Edi mando in Provenza a stimolare Renato figliuolo di Violante figliuola del fu Renato d'Angiò, ch'era Duca di Lorena, che veniffe tofto all'acquifto del Regno , del qual egli l'avrebbe investito, purche in ricompensa di si gran beneficio avelle arricchite Franceschetto suo figlinolo d'Onori e Signorie, come narran Porzio ed altr' Iftorici . Ma Innocenzió benchè non arricchiffe il fuo figliuolo Franceschetto per queste vie di Stati principeschi, lo lasciò per altro veramente ricco. Anzi di que' pochi che avez, cioè la Contea d'Anguillara Cerveteri, ed altre picciole Castella, egli le vendette quasi rutti a Virginio Orino, rostando folomente Conte di Ferentillo . Ginnie dipoi la nobil Cafa Cibò , ma molto dopo la morte del Pontefice Innocenzio, e coll'ajuto della Cafa: de' Medici , ad acquistare il Marchesato , poi Ducato di Massa, e Carrora, mediante il matrimonio di Franceschetto con Riccarda Malaspina erede di quegli Stati.

Intanto Alfonso Duca di Calabria avendo scoverti questi movimenperche la cofa non procedesse più avanti pensò romper loro i disegni, e s' impadroni all'improgvifo del Contado di Nola , con carcerare due aglicoli del Conte colla madre, che gli fe condurre nel Castel nuovo di Napoli . Quando gli altri Congiurati cio intefero , temendo anch' effi ; cominciaron scovertamente ad armarsi , e da per tutto tumultuare . Inun tratto si vide il Regno sossopra, le strade rotte, tolt'i commerci, ferrat'i Tribunali, e ciascun luogo pieno di confusione . Re Ferdinando scosso da questi rumori cercava sedargli; ed il Principe di Bisignano per dar topo che gli altri Baroni s'armaffero , cominciò a trattar di pace col Re. Questi in apparenza si mostrò molto disposto . L'uno cercava con fimulazione ingannar l'altro. Propofero al Re condizioni di pace impertinentissime; ma dal Re furon loro tutte accordate . Quando poi fi venne a firmarle, s'andavano dal Principe di Salerno frapponendo difficoltà, e fece fentire al Re, che per maggior ficurezza voleva che mandaffe in Salerno, dov'erafi ritirate gran parte de' Baroni , D. Federico fuo fecondogenito, che in suo nome le fermasse, e ne proccurasse l' offervanza. Il Re glie lo mando, e Federico fu ricevuto dal Principe e da' Baroni con molti fegni di stima , e salutato non altramente che a Re si conveniva. Federico era dotato di rare virtir, avvenente e di maDEL RECNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XX

niere dolciffime, moderato e modello, in modo che s'avea tirato l'amor di tutti.

Entrò pertanto Federico in Salerno con ferma speranza di conchiader la pace; ma un di il Principe di Salerno avendo fatto nel fuo Palazzo convocare i Baroni , e fatto sedere Federico nel consesso in una eminente e pompola fede, cominció con molta forza ed energia a perfuadereli, che prendelse dalle loro mani il Regno, ch'effi gli offerivano, affinche discacciato Alfonso crudeliffimo Tirranno, quello riposalse fotto la sua clemenza : ch' effa lo difenderebbero con armi e denari fino allo spargimento dell'ultimo sangue: e che avendo dal lor canto il Papa , renderebbe giusta l'imprela, il quale tosto ne lo investirebbe ; con tante altre gloriole parole.

Orò il Principe con tanto ardore ed efficacia, che ciascuno de circoffanti credeva, che Federico non dovesse rifiutare il dono. Ma questo Principe, cui non movea ne ambizione, ne sete di dominare, ma sola virtù, dopo aver refe le grazie dell'offerta, con molta placidezza rispofe loro, che se il concedergi' il Regno flesso in lor mano, volentieri accetterebbe il dono; ma non potendolo egli acquiffare, se non con violare tutte le leggi, il voler paterno, e la ragion del fuo fratello, mon voleva che per mantenerfelo poi con la forza fosse costretta usar maggiori frodi e scelleratezze: e proseguendo il discorso con altre ragioni piene di eroilmo, conchiufe, che quando da lui erano afficurati, che glà articoli accordati farebbero flati religiofamente efeguiti , dovean lasciare

questi pensieri, ed appigliarsi alla pace ch'egli for offeriva.

Quando i Congiurati intefero la rifoluzione di Federico, cambiafi di volto ed impalliditi, prefaghi del futuro che di quella congiura rifultar dovea, vinti dalla disperazione diedero in suorore, ed in mille enormità. In cambio di farlo Re, lo fecero prigione ; e per invigorir I' animo del Papa, fcoffo svelatamente il giogo alzarono con biasimo non men loro, che del Pontefice, le bandiere colle Papali insegne, e si sco-

vrirono non meno aperti, che offineti nemici del Re. Ferdinando veggendo tanta indegnità, per abbatter non meno la loro fellonia, che l'ambizione del Papa, si risolve movergli guerra, ed affaltar lo Stato della Chiefa per cottringerlo a lasciar l'indegna impresa, e spedì il Duca di Calabria con un floridiffimo esercito a' confini del Regno. Prima di partire, perchè molti di spirito debole si sbigottivano d'intrapender la guerra contro il Pontefice , per toglierli di questo inganno fec egli a' 12 Novembre ragunare nel Duomo di Napoli la No. A.J. 1485 biltà e'l Popole, con molti Capitani e Baroni, ed in loro prefenza fece pubblicamente leggere una protefta, colla quale dichiarava, ch' egli non avea , nè voleva alcuna guerra contro la S. Sedo : che tutto quell'apparato di guerra non era per offendere, nè occupare l'altrui, ma folo per difender fe, e confervare il fuo Stato, e liberarlo dal-

Z 2 2

264 le altrui infidie; che del rimanente epli era flato, e farà fempre ubbidientifilmo figliuolo della Sede Apoffolica.

Fece anoza pubblicar bañdo, col quale s'ordiniva-s-turt'i Pratast, epríone Eccléalitche del Regno, che tensemo Vefeovadi, Ancivefon-vadi, e Benefici nel Regno, e che diamoravano nella Corre Romana, che fra quindici giorai veniffero tenti nella fias prefenas, ed a rificebee nelle loro Chiefe, altrianenti gli privava del godimento del frutti di quelle, il quali farebbero flati fequeffasti; e non avendo voluto tubbidiri. l'Arcivefovo di Salerno, i Vefcosi di Melito, e di Teano, fequefito i frutti delle loro Chiefe, e defiliab Economi per l'efasione.

Ragunò anche un altro afercito, del quale ne diede il comando a D. Ferrante Principe di Capua fuo nipote, primogenito del Duca di Calabria, cui, per la giovanil età, diede per compagni i Conti di Fondi, di Maddoloni, e di Marighiano; e mandò anche in Puglia con alrito efercito D. Francecco Duca di S. Angelo fuo quatrogenito a guardar.

quelle Terre .

Papa Innocenzio atteritto da tanti apparati di guerra; e non veggendo comparire Renato Daza di Lorene da la invitato all'acquilto del Regno, fi voltò al foccorio de'Veneziani; offerendo loro buono parte del Regno. Na i Veneziani avendo perevdata la riudica che dovean fare i congiurati, non vollero entrare in manifefta lega contro il Re, nà abbandonare il Papa, ma per vie fegrete ajustatolo.

Infranto il Digga di Calabria avendo invalo lo Stato del Bapa, ed avendo più volte combattuo gli Ecclefallici, et anvivato fino alle porte di Rama, cingendola di frecto affecio. Ed il Principe D. Federico per opera d'un Capitano de Corfi, che teneva fipendino il Principe di Selerno, era fuggitto di prigipane, e ventro in Napoli, fu con grangita bilo accolto di Darder, ed a ventra di Colini della Ciria.

bilo accolto dal padre, e da tutti gli Ordini della Città.

Il Re non tralafciava con aftuzie ed inganni tirar alla fia parte al-

cuni de Baroni congiurati. Il Papa moleltato ancora dal Gollegio de Cardinali, e da Înmenti del Popolo, che fi vedeva per tre mefi afficitato,
venne finalmente a trattar di pace, ed a perfinadere l'Baroni, che volcifero accordarfi col Re. I Baroni per pon potere far altro, da dura neceffità colletti inclinarono all'accordo, cercandolt con le maggiori caute, che foffero posfitiii. Il Papa per maggiori ficureza fun, e de Baroni richiafe, che il Duca di Milano, Lorenzo de Medici, e'l Re Ferrante il Cattolbeo, per mezzo de loro Ambaliciadori prometteffero la ficuntà della pace, e'l offervanza de Capitoli d'effa. Fu in fine quella
j., 1486 fermata a si Agodo, intervenendovi gli Ambalicadori del Duca di Millano, e del Re d'Argona, ed in nome del Re Ferdinando fua eccettita
da Giovanni Pontano famolo letterrot di qu'empi. Fu per quella conchiulo, che il Re riconofoeffe la Chicia Romana, pagnadosi el confisto
confisiolo, che il Re riconofoeffe la Chicia Romana, pagnadosi el confisto

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XX cenfo d'ottomila once d'oro; perdonaffe a Baroni , ed alla Città dell' Aquila; e si rimanesse in avvenire di molestargli, con altri articoli convenuti .

Papa Innocenzio fermata ch'ebbe questa pace, fa nel rimanente di fua vita amico del Re, e lo compiacque in tutto ciò che gli chiedeva. Spedi a'4 Giugno del 1492 una Bolla, dichiarando successore al Regne Alfonso Duca di Calabria, il quale premorendo al Re Ferdinando, dovesse succedergli Ferdinando Principe di Capua figliuolo del Duca . A quelto fine fu mandato il Principe di Capua in Roma, perchè in nome di suo padre daffe il giuramento di fedeltà, e ligio omaggio, in mano del Papa, ficcome lo diede in nome suo proprio ancora, giusta l'Inve-

Ritura che questo Papa gli avea conceduta.

I Baroni ancorchè afficurati dal Papa, dal Re di Spagna, e dal Duca di Milano, fapendo la crudeltà d'Alfonso, e la poca fede di Ferdinando, rimalero grandemente affiitti e Pietro di Guevara G. Sinifcalco di malinconta fe ne morì. Gli altri fra di loro uniti si fortificarono nelle loro Rocche, e non tralafeiavano per vie fegrete di mandar nomini diligenti in Roma, Venezia, e Firenze per implorer ajuti. Ma il Re, a'l Duca per avergl'in mano, moltravan loro umanità. Molti ingannati s'afficurarono; ma il Principe di Salerno loro non crede mai, ufci di nafeosto dal Regno, fi portò 2 Roma, e di la in Francia, il quale dopoi molti anni, col favor del Re di Francia affiife non solo il Re :

ed il Duca, ma estinse tutta la loro progenie .

190-901 (6)

I Baroni ributtando la colpa della guerra fopra il Conte di Sarno, e 'l Segretario Petrucci co'loro figliuoli, il Re e'l Duca pensarono un modo per afficurarli di tutti, e fu di congregargl' infreme. Affrettando le nozze, che s'eran appuntate tra Marco Coppola figliuolo del Conte di Sarno con la figliuola del Duca d' Amalfi nipote del Re, oprarono che il Duca si contentaffe, e vollero che nella fala grande del Castelnuovo splendidamente si celebrassero . Mentr' erano tra balli, e feste ivi tutti ragunati , fu convertita l'allegrezza in estremo lutto , ed amaro pianto; poiche fece Ferdinando imprigionare il Conte di Sarno, Marco lot Spolo, e Filippo suoi figliuoli, il Segretario Petrucci, i Conti di Carinola, e di Policastro suoi figliuoli, Agnello Arcamone cognato del Segretario, e Giovanni Impoù Catalano. Fece ancora spogliar le case de .. prigioni così a Napoli, come a Sarno; e destinò una Giunta di quattro Giudici, acciochò ne fabbricassero il processo, e gli condennassero come felloni, e rei di Maestà lesa, secondo il rigor delle leggi. Furon anche. eletti quattre Baroni per Pari, fecondo le nostre Costituzioni, essendo essi Baroni. Fa profferita la sentenza de Commessari, i quali congregati di nuovo co' Pari nella fala grande del Castel nuovo, sedendo col Regegente della G. C. della Vicaria pro Tribandi, fecero leggere e pubbliISTORIA

ce la fentenza, prefenti tutti quattro i rei, che furono il Segretario; e due fuoi figliuoli, ed il Conte di Sarno, i quali furon condennati alla privazione di tutti gli conori, titoli, dignità, uffei, cvalleria, contadi, nobiltà, e d'effer loro troncata la teña, ed i loro beni intorporati al Fifico. Non volle il Re che in un di morifiero tutti. Fece prima giultiziare fopra un palco nel mezzo del Mercato i figliuoli del Segretario; alcuni mefi dapoi dentro la porta del Caffelnuovo avendo fateo erger un palco altifima, perchà foffe veduto dalla Città, fece moza erger un palco altifima, perchà foffe veduto dalla Città, fece moza erger un placo altifima, perchà foffe veduto dalla Città, fece moza

A.J. 1487 zar il cano al Conte, ed al Segretario. Ciò che fi fece a' 15 Maggio. Ciò eleguito, fece poi il Re a' 10 di Giugno imprigionare il Principe d'Altamura, il Principe di Bisignano, il Duca di Melfi, il Duca di Nardo, il Conte di Morcone, il Conte di Lauria, il Conte di Melito. il Conte di Noja, e molti altri Cavalieri : e stimolato poi dal Duca di Calabria, in vari tempi, e diversità di supplizi gli sece tutti fegretamente morire . Anche Marino Marzano Duca di Seffa, che per 25 anni era stato prigione, perchè la tragedia sosse compita, su satto morire. Furon poco appreflo pres' i figliuoli, e le loro mogli, fotto pretello che cercaffero di fuggire per concitar nuova guerra, e conficati tutt' i loro beni. Solo Bandella Gaetana Principessa di Bisignano salvò à fuoi figliuoli, che di foppiatto imbarcatigli in una picciola nave, fuggi con loro, e giunta in Tercacina, gli condusse nelle Terre de Colonnesi stretti parenti de' Sanseverini , onde avvenne , che estinta la progenie di Ferdinando, in tempo del Re Cattolico ricuperaffero i parenti lo Stato, Una tragedia si crudele e spaventevole diede orrore a tutto il Mon-

Una tragedia si crudele e fipavemevole diede orrore a tutto il Mondes, onde Eretionno, e molto più Alfonio, acquiflaron forma di eudeli e di tiranni. Non manch Ferdinando di difendere la fius fama nell' opinione del Mondo. Fece porre in illampa il proceflo fibbricato contro di Segettatio, e 'l' Conte di Sarno, e gli altri procefficontro gli airis Baroni, e gli mando non folo per tutta Italia, ma fino in Inghiltern. Ma tutte ouelle fiue dimoltranze in entre eli i piotynomete.

Es a quest sempi già morto il Re Giovanni d'Aragona sio di Perdinando, e funcciato in que Remni Ferdinando fuo figliato e, detto il Castolico, il quale s'avea ŝpoŝtat Elifabetta Principelia di Caltiglia, forella d'Errico Re di quel Regno, al qual'ella poi fuecedete, a vendo intefo che s'era mancetto alla fua fece, somincitò a lamentaffi col Re Ferdinando, e con tal pretefo a peníare all'acquillo del Regno di Napoli. Re Ferdinando inviò nolio il fignama Giovanni Naueferio ad efculardi con quel Re. Ma efendoli in quel tempo ribellata d'Ilola di Sardegna, ed i Mori di Granta avendo comircito a tumultuare contra i Regni di Caltiglia, il Re Cattolico differì l'imprefa , e la riferbò ad altro tempo.

Anche Papa Innocenzio fece gran rifentimento contro il Re Ferdia, nando per aver mancato alla fede data, e che foprafsedefse dalle proceDEL REGNO DI NAPÓLI PAR. II CAP. XX

dure contro i Baroni. Ma Ferdinando disprezzando i configli del Papa, e negando in oltre di voler pagare alla S. Sede il folito censo annuale, per queste ed Arre cagioni il Papa nella festività di S. Pietro e Paolo di quell'anno lo scomunicò ; e poco effetto sacendo le censure nell'animo di quel Principe, nel Settembre lo privò del Regno, pubblicò la Crociata contro d'esso, ed invitò Carlo VIII. Re di Francia alla conquista del Regno, Antonio d'Alessandro Ambasciadore in Roma del Re Ferdinando, appellò al futuro Concilio in nome del fuo Padrone di tutti gli atti e procedure fatte dal Papa contro il suo Re. Si secero quindi de' preparativi di guerra dall'una parte e dall'altra, e fi continuarono per due anni le oftilità , sebbene leggiermente. In fine nell'anno 1492 remendo Ferdinando della minacciata invafione di Carlo VIII s' indulse a far la pace col Papa, maneggiata e conchiusa da Ferdinando il Cattolico, obbligandos il Re di pagare il folito annual cenfo. Ridotto a A.J. 1489 fine questo affare, il Papa conchiuse il matrimonio tra Battistina sua nipote, e D. Federico d'Aragona nipote, o cugino del Re-

## § VII. Morte del Re Ferdinande. Sue leggi.

L' Re Ferdinando diffipat' i fuei nemici, ed arricchito dalla rovina de tanti gran Signori , da' quali ebbe un tesoro inestimabile , continuò ne sei altri anni che visse a regnare con somma quiete e pace . Egli cominciò a tenere al suo soldo i migliori Capitani di quel tempo , e si diede a fortificar di nuovo le fortezze della Città e quelle del Regno -Invigilava ancora a questo fine per la quiete comune d'Italia; e quantunque fosse molto stimolato dal Duca di Calabria, il quale malvolentieri tollerava, che Giovanni Galeazzo Sforza Duca di Milano, maggiore già di venti anni, ritenendo folamente il nome Ducale fosse depresso da Lodovico Sforza suo Zio, il quale avendo più di dieci anni prima prefa la di lui tutela, e con questa occasione ridotte a poco a poco in potestà propria le fortezze, le genti d'arme, il tesoro, e tutt'i fondamenti dello Stato, perseverava nel governo non come Tutore o Governado. re, ma dal titolo di Duca di Milano in fuori, con tutte le dimoltrazioni ed azioni di Principe : nondimeno Ferdinando avendo innanzi agli occhi l'utilità presente, desiderava che l'Italia non s'alteraffe.

Ma la morte accadura nel mede d'Aprile di Lorenzo de' Medici ; la quale porti medi appredio fu feguitata da quella d'Innocezzio VIII ; fece mutare, lo fitato delle code, e che fi preparaffero più occasioni alle future calamità, d'Italia e del Regnov. Poiché effendo fucceduto ad inaccezzio Rodricto Borgia nominato Melfande VI, ed a Lorenzo , Pietro de' Medici ; e nato tra Pietro, che continuò la medefina alleanza col Re Ferdinando, e Lodovico Sirrar afpre e di rerecontiliabili didrordie, nel

368 TZ 118 TO R 11A procede l'invito fatto da Lodovico a Carlo VIII Re di Francia per la conquitta del Regno, con altre calamità e difordini , che faremo per narrare:

Il Re Ferdinando Castendo queñe mofic, e di i grandi fipparați di guerra che î facevano în Francia, mon tralaficilo di fare coni, opera e A. J. 1493 con Lodovico Sforza, e coll'ifteflo Re Carlo per rimovenții dall'imprenande, ed avende comandato agli Oratori del medefimo che fi partificro fubito dal fuo Regno, fi vide intortanente il tutto ingombrato da grandi rimori al una erudele e nuova guerra. A Ferdinando intanto per aver, dovuto preparari a refiftere ad un coal potente nemico, affaicandofi più dell'ordinario a provveder l'efercito che apparecchiava, gli fopravvenne gran catarro, cui fopragigunta la febbre, aci decimo quarto giorno fare grandi di un infermità lo tolle di vita a' ay Genagio, fopraffatto più da dificie di di un infermità lo tolle di vita a' ay Genagio, fopraffatto più da di-

in S. Domenico.

Egli lafciò un Regno, che oltre della buona difciplina militare, la riordinò con provivlo, e lagga leggi, che fino de più culte che abbiamo di tutte le altre, che vi flabilirono i Re Angioini, per le quali fin ad ora fi governano i anofiri Taibunali. Egli riordino gli Studi, nella Città di Napoli, tanto che i Napolitani fra i privilegi e grazie, delle quali ecrezarono la conferma al G. Capitano, una fu quelta, che ad clempio di Ferdinando, di Re Catrolico manteneffe quelli Studi. Ebbe ancora il pregio 7 che neli luo regnare le difcipline e le lettere rizcquiftaffero la lecon tinna e riputuzione, e che il Regno foriffe non meno di famofi Giureconfulti, che d'infigni Letterati che la Giurificudenza, la quali quafi per un fecolo cen in declinazione, si rifabilitife, e fi vedefei ilultarta da le

ianti celebri Scrittori, che nel suo Regno rilussero : che le leggi delle Pandette e del Codice fossero più adoperate, e con fosmo siludio la Giusissprudenza Romana abbracciata e commendata, donde nesque in noi. la sona dimienticana delle leggi Longobarde se chi Regno sosse possero si sone e la barbarie nono fosse contanto cost nello Scuole; che no nostri Autori.

Fra le nostre leggi patrie quelle di Fectinando, come di Principe più illiminione e dotto, e che teneva la fine Cancelleria adorno d'uomini letteratifismi, si videro più prudenti e più culte. Furon conflutte de gravifismi Giureconfulti, infra gia latri da Luca Tozzola, antonio d'Aleffandro, Paris de Putco, e da Agnello Aramone, e dettate in latino pes la anaggior parte da Antonello Petrucci, c Cioviano Pontano, 
cui deve Napaghia gloria, che acquisto per l'Academie Contno celebre
da lui quivi, cretta, dove a gara voulero afcriversi molti Nobili. de' noggir Seggi, e di maggiori Letteratti di que' tempi.

Le leggi de' nostri Re Normanni, e Svevi surono appellate Costitu-

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XX

rioni : quelle de' Principi Angioini, all'ulo di Francia , Capitulari , ovvero Capitoli: queste de' Re Aragonesi, come dapoi anche degli Aufriaci . e de' Borboniei , fi differo Prammatiche .

Abbiam veduto quanto poche ne flabilisse il Re Alfonso, Ferdinano do I fu quegli , che fra' Re Aragoneli ci lasciasse più leggi, le più sag-

ge e le più culte.

Ne' primi anni del fuo Regno furon stabilite quelle forto il titor lo de Offic. S. R. C., eccettuatane la Prammatica 2, che come fi diffe. fu di Alfonso istitutore di questo Gran Tribunale, nelle quali si danno molti regolamenti intorno all'amministrazione e governo del S. C., del numero e qualità de' Ministri, così maggiori , come minori , che lo compongono : del modo d'iflituir i giudizi, delle recufazioni, e d'agni altro riguardante alla riforma, e buona iftituzione di questo Tribunale.

Nel 1462 ne promulgò una fotto li 9 Ottobre , per la quale si permette agli Ufficiali di procedere en officio ne' delitti , ancorche pon vi fosse querela della parte offesa, o questa delistesse, rivocando il privifegio che su di ciò avea conceduto ad alcune Università del Regno, e per quelto fine su collocata sotto il tit. de Privilegiis Universitatibis

sonceffis .

Nel 1466 ne promulgò due, che fono la 1 e 2 fotto il tit. de Baronious, una fotto li 22 Luglio, per la quale si viota a' Baroni di cercar suffidi da' Vassalli suor de'casi dalle leggi e costituzioni permessi, e d'impedire il vendere le loro robe, come lor piaccia; l'altra a' 15 A gofte, che conferma l'antecedente fotto rigorole pene.

Nel 1467 a' 19 Novembre ne fu flabilita un'altra diretta al Commeffario delle Provincie di Principato ultra e Capitanata , fotto il tit. de Appretio, seu bonorum astimatione, colla quale si prescrive il modo. come debba farfi l'estimo , o sia l'apprezzo de' beni di ciascuno per

repolare i pagamenti fiscali,

Nel 1468 a' 2 Novembre, ch' è la 1 tit. Ubi de deliffis quis conven. deb., ne promulgò un' altra, con cui ordina, che i delinquenti fi mandino a' loro Giudici competenti, ne alcuno ardifea di dar loro rico-

vero ed alimento.

Nel 1469 ne furon pubblicate fei , la a a' 27 Marzo , la 2 a' 25 Maggio, che sono le 4 e 5, tit. de Aduar., per le quali si vieta ault Ufficiali ricevere doni e pranzi , e si prescrivono a' Mastridatti , e ad altri Ufficiali minori i loro diritti, facendosene tariffa e due altre nel medelimo mele, che sono la I e 2 tit. de Clericis, sen Diac. Salvarice: la quinta e la selta nel seguente di Giugno, che sono la I e 2 tit. de Velligalibus .

Nel 1470 ne' mesi di Marzo, Aprile, ed Ottobre tre altre, sotto il tit. Pram. I de Jurib. & Exact. Fife. Pram. I de Meretric. Pram. 3 de Vedigal. : un' altre in Gennajo, ch'è la Pram. I de Trigef. O Salar, Offic.

Tom. II.

Nel

O TSTORTS

Nel 1492 ne flabili un'altra 2 13 Settembre fotto il site de 1864, sinii con data forcestifiame del 26 Settembre 1492 n. guande fenondo l'edizioni antiche fu promulgata nel decimoquinto anno del fino Regno, el viu fi legge 1201 13 3 Septembre 1492 Regn. neftr. d. 15 ordinandoli che fi proceda per generale inquificione contro gli. Ufurni , e contro altri malfattori.

Nel 1473 in Marzo ed Aprile due ultre, e fono la Prum. 3 de Cler. feu Diacem. Selvas., e la Pram. 1 de Cisasion. : e nel 1474 nel mele di Marzo una, ch è la Pram. I de Repressal.

Nell'anno poi 1477 futono flabilite quelle tante leggi intorno all'ordine giudiziario; e ne figuenti anni 1479 88 88 83 84 86 87 88 30 infino al 1492 ne furono molte altre da questo Principe prosmolgate.

### CAPITOLO XXI.

## Alfonio II d'Aragona Decimonono Re di Napoli.

Alfonfo acclamato Re' in Napoli, e coronno. Ragioni ful Repno di Napoli manifeltate da Carlo VIII. Re di Francia. Sua mortis nella conquifta del Regno - Alfonfo code il Reamo a Ferdinando fuo figlinolo, e fugge in Sicilia - Morte d'Alfonfo con raffegnarione, e peniempa -

M Orto che fin Ferdinando: Alfonio II fuer figliando fu fubito in II-1449 Napoli coronato Re agli 8 di Meggio per mano del Cardinai Borgia Legato Apollolico: e l' Papa Alfonio VI con Bolla de' al Apollolico: Bolla de' al America del medelimo anno rimette al Re la forma di 50 mila marche flerince. L'otto mil'once d'oro l'anno per lo Cenfo del Regno, e l'Palafeno ogni tre' anni , durante però la vita d'effo Alfonfo, che fi legge preffor il Chiocarellio.

al-Anoccaellis.

a Renato d'Angià, come fi è veduto ne' precedenti Capitoli, perdoto il Regno, avez laficite o a Glovanni fino figliacio la lipranza di riccuperato dalle mani di Ferdimono I d'Aragone, e mentre wiffe diovanni, non potè vedere alcan buon eftro di quelli guerrai, così ce mai pine in companio del Renato, ne di Renato, che forpasvide il Angiorni.

Morà Ranto, e non lafitando di fe figliacili mafehi, ma falamente una figliacia femmina per nome Violante, maritata con Ferry II di Lorena feci erede in turi fuoi Stati, e ragioni Carlo, figliacio del Coate di Vaudemonte, dal quel matrimonio naque Renato Duce di Corena, feci erede in turi i fuoi Stati, e ragioni Carlo, figliaco la femmina i altra figliacio per nome Marpherita vedova dell' Re di Inghilterra, al la quale nel fuoi tellamento lafoi il rendita del Busato di Bar, ma a Renato figliacio di Violante lafoi il Ducesto fieffo di Bar, p. fecome fi

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. TI CAP. XXI.

Jegg en la celamento fatto in Mariojia nell'anno 1743; Renato di Lorena allegava, che fuo Avo non potefle negli altri fuoi Stati polipodo a Carlo Conte di Maine, chi era collaterale, come figlio di fuo fiziello, quando en engli nella linea dilicendente, effendo figliudo di fina figlia percio pretendeva appartentiggii non omeso il Ducato di Angilo, ad Conado di Provenza, che il Regno fiello di Napoli , edi Certallemme. E per quefla pretendone i Duchi di Lorena dificandenti da Renato, fin gli altri altro vitoli, perferò anche quello di Duchi di Calbria, e nelle loro arme inquararano esiandio quelle di Sicilia e di Gerafalemme, (enza che mai i Re di Spanna glicio aveffero contradeletto.

Carlo Conte di Maine modi poco dopo fema lafciar figlionili, ae lafciar pet effemento a fina ecceità a Ladeviro XI. Red di Francia, chi era figliatolo di una forella di Renato, e perciò lo chiama nel fino reflamento fatto in Marliglia d'in Obiembre del 1783 i, dove lo iliftuite fino eccel-universite i fuo confobrino, se dopo lui Carlo il Delfino di Francia fino figliatolo a, al quale non folamente ricade, come a fupremo Signore, il Ducato d'Angiò, nel quale per effer membro della Corrona non finecciono le femminee, una curto del posificio della Provenza, esper-vigor del qualto terhamento potes pretendere effergil frasferite le ragioni, che gia Angioni na vacano fopra il Regno di Nagoli, Ma Lodovico fu fempre avverio ulle cofe d'Italia, e contento della Provenza non inquietò il Regno. Mogro Lodovico, e-flendo continuate quefte ragioni in Carlo VIII fuo figliatolo, giovane avido di gloria, ancto à conforti d'alequiu, quali figrama d'acquilita cell'armiti Regno di Nagoli.

Il più prudenti della Ernotia diffuadevano il Re da una rale imprefa, alla quale l'avea animato il Priocipe di Salerno, che come fa dia fe, era colà fiaggito. Quello che poi gil fe dar-tracollo, fu l'invito di Lodovico Sforza, il quale vedendo, che non in aftra guifa avrebbe potuto rapire si hipper di Ducato di Mismo, fe non con porre folfopra il Regno d'Alfondo, che s'oppaneva alfuot diegni per gil, continui ricordi; che me acca dalla Ducheffagti Mismo mogle del Duca; e fun figliuola, trattò-efficacemente quella venuta, ed invinadovi Ambaficiadoria per affectata, finalmente chi difipole. Carlo el paffagio d'il Italia.

Parti il Re da Vienna nel Delfinato a' 23 Agollo , tirando diritto A. J. 11494 verlo Afti: paísò a Torino, indi a Piía , donde partitoli venne a Fia rezue, per paífar a Roma -

Giuno in Firence il Re Carlo, diede fuori un Manighe, nel quade dichiarca, ch' egli veniva conquitare il Regno di Napoli, non folo per far balere te lue ranjoni che vi avea, ima percitè conquilitato, asefe più facile il paffaggio per invadere gli Stati del Turco, cercando perciò a turti paffaggia, speti, e avettovaglie per le fue truppe, per le quali avrebbo doddisfare il pro-pezzi.

Intanto Re Alfonfo intela quelta mossa adisposto un esercito in campagna nella Romagna verso Ferrara ; condotto da Ferdinando Das

. .

I S T O R I A

ca di Calabria fuo figlinolo, ed un'armata per mare a Livorno e Pifa, di cui ne fece Generale D. Federico suo fratello ; ma quando intefe , che Re Carlo a grandi giornate con tanta prosperità s'approffimav' a Roma, mandò ivi Ferrandino a trattar col Papa per la falute del Regno . Ma non erano minori l'angustie , nelle quali se trovava Pepe Aleffandro, poichè veggendo Carlo col fuo efercito alle mura di Roma accompagnato da molti Cardinali fuoi nemiei , temeva che'l Re non volgeffe l'animo a riformare le cose della Chiesa: pensiero a lui terribile . che fi ricordava con qua' modi fosse asceso al Pontificato , e con qua costumi ed arti l'avesse poi continuamente amministrato. Ma il Re lo alleggerì di questo sospetto, mandandogli Ambasciadori a persuadere, ch' egli non dimandava se non la scurtà del passaggio. Il Paga acconsentì, onde fece partire di Roma il Duca di Calabria col suo esercito, che fe ne usc) per la Porta di S. Sebastiano l'ultimo di Dicembre, nel tempo stesso che per la Porta del Popolo v' entrava coll' esercito Francese il Re armato.

Dimorò Carlo in Roma da un mele, non avendo intanto ceffato di mandar gente a confini del Regno, nel quale ogni cola tumultuava, in modo che l'Aquila, e quasi tutto l'Abruzzo avea, pria che il Re partisse di Roma, alzate le di lui bandiere, nè era più di questo il resto del Reame, perchè subito che Ferdinando su partito di Roma, cominciarono ad apparire frutti dell'odio, che i popoli portavano ad Alfonfo, laonde esclamando con grandissimo ardore della crudeltà e superbia d'Alfonfo, palefemente dimostravano il desiderio della venuta de Francesi.

Alfonso intesa la partita del figliuolo da Roma entrò in tanto terrore, che dimenticatoli della fama e gloria grande, la quale avea acquistato in molte guerre d'Italia, e disperato di poter resistere a questa fatale tempella, delibero, a configlio anche del Pontefice Aleffandro, di abbandonare il Regno; rinunzio il nome e l'autorità Reale a Ferdinando fuo figliuolo, con speranza, che fatto Re un giovane di somma espet-

tazione, allenterebbe ne'sudditi il defiderio de' Francefi

Ceduto ch' ebbe Alfonio al figliuolo Ferdinando, che non avea più di 24 anni, il Regno, e fattolo coronare, e cavalcare per la Città di Napoli, non avendo ne giorno, ne notre requie nell'animo, deliberò partir subito da Napoli, e ritirars'in Sicilia. E conferita questa sua deliberazione solamente con la Regina sua matrigna, si parti con quattro galce fottili cariche di molte cose preziose , dimostrando nel partire tanto spavento, che pareva fosse già circondato da Francesi. Si fuggi pertanto a Mazara Terra in Sicilia della Regina fua matrigua, stat a lei prima donata da Ferdinando Re di Spagna suo fratello, la quale volle anch'ella accompagnarlo.

Giunto Alfonso in Sicilia , dopo effere stato alquanto a Mazara, paíso a Meffina, ove ritiroffi a menar vita religiofa, fervendo in compagnia de' Frati a Dio in tutte l'ore del giorno e della nette con diDEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XXI.

chunt altinenze, e limoline. Ma non avendo ancor finito dieci meli dopo il suo ritiramento in Sicilia, su egli affalito da una erudele informità d'escoriazione, ed arenellà, che incessantemente gli dava acerbissime punture e tormenti , tollerati però da lui con maravigliofa costanza c pazienza; e finalmente aggravato dal male, con grandiffimo rimordimento delle sue colpe fint i suoi giorni a' 19 Novembre nel 47 anno, 4 J. 1495 e 14 giorni di fua età , dopo aver regnato un anno meno due giorni, e sepellito nella maggior Chiefa di Messina .

#### CAPITOLO XXII.

Ferdinando II d' Aragona Vigefimo Re di Napoli.

Carlo VIII Re di Francia entra nel Regno : sutt'i popoli si volgon a Ini, ed abbandonano Re Fordinando, il quale si ritira in Ischia. Pas-Sa in Sicilia . Soccorfo Speditogli dal Re Castolico Sotto il comando del Gran Capitano. Lega Italica contro Re Carlo. Parte dal Regno frettololamente. Re Ferdinando richiamato da Napolitani, ed acclamato. Nozze con Giovanna Jua zia . Sua morte . Sue leggi .

Erdinando dono ch'ebbe affunto l'autorità ed il titolo regale, raccolle il suo esercito, e s'accampò a S. Germano per impedire che i nemici non paffaffero più innanzi. Ma avanti che il Re di Francia colà giungesse, abbandono disordinatamente la Terra ed il passo; onde entrato il Re in S. Germano, Ferdinando fi ritirò a Capua dov' entro con poca gente; non avendov'i terrazzani voluto introdurre 'alcuna banda de' fuoi foldati. Onivi fermatoli poche ore, e pregata quella Città a mantenersi a sua divozione, se n'andò a Napoli, temendo di quello che ali avvenne e cioè di ribellione. L'efercito lo dovea aspettare a Capua; ma quando egli vi tornò il giorno seguente, non trovò nessuno. Intanto Re Carlo da S. Germano era giunto a Tiano, ed alloggio a Calvi poche miglia vicino a Capua. I Capuani tofto l'introduffero nella loro Città con tatto il suo esercito; indi passato in Aversa, i Napolitani seguendo l'esempio di Capua trattavano di mandargli Ambasciadori ad incontrarlo, e rendersi a lui, sotto condizione che gli fossero conferenti gli antichi privilegi.

Allora fu che Ferdinando, veduti tali andamenti, e che il Popolo e la Nobiltà erano in manifelta ribellione, e con l'armi alla mano, deliberò uscire dalla Città: e convocati in su la Piazza del Castel nuovo molti gentiluomini e popolani, gli disciolse dal giuramento ed omaggio, che pochi di avanti gli avean dato, e gli diede licenza di mandar a prendere accordo col Re di Francia, con sentimenti cotanto compasfionevoli ed affettuoli , ch'espresse in quella sua orazione così ben de-

DEB REGNO: DI NAPOLI PAR. II CAP. XXII.

gior rimarco, che impoffessarsi d' lichia. Tanto che Ferdinando perduta ogni speranza, lasciando quell' Isola in guardia ad Innico d' Avolos fratello del Marchele di Pelcara, parti, e fe ne passò in Sieilia dovea' 20 Marzo fu da' Meffineli con amor grande ricevuto, e quivi confulto con Alfonfooluo padre, che ancor vivea, del modo come ricuperar

poteffero, e con quali ajuti il perduto Regno.

Intanto Re Carlo mal fapendo co' suoi Capitani governars' in un Regno nuovo, e per soverchio orgaglio de suoi nulla soddisfazione dandoli alla Nobiltà, in brevissimo spazio vide mutarsi quella gloria, e quella fortuna, che cotanto l'avea favorito . Narra il Signor d'Argentone, che il Re dopo effer entrato in Napoli , infino alla fua partita non attefe ad altro, che a' piaceri ed a' foliazzi ; ed i Francesi suoi Uf-ficiali a rapine, ed a ragunar denari. Alla Nobiltà non su usata veruna cortelia anzi con difficoltà erano introdotti nella fua Corte. A niuno lascinrono uffici, ne dignità, e peggio trattarono gli Angioini, che gli Aragonefi . E Matteo d'Afflisto rapporta, che Carlo illigato da fuoi a ridurre i Baroni del Regno nello flato, nel quale fono i Baroni di Francia, fece confultare il modo come poteffe toglier loco il mero e misto imperio, che sin dal' tempo del Re Alfonso I esercitavano ne' loro Feudi. Non si spedivano privilegi ed ordinazioni del Re, che i Miniftri s per le cui mani paffavano, non ne riscuotessero denari .. Tutte: le autorità e cariche furono conferite a due , o tre Francesi. Si levavano Ministri da loro posti, e non senza denari poi si restituivano. Così i Napolitani, gente naturalmente più d'ogni altra mutabile, quel pazzo amore che prima avezno a Francest plo cominciarono a mutare: in odio.

Ferdinando intanto confultando l'affare con Alfonfo fuo padre, deliberarono di spedire in Ispanna al Re Cattolico, perchè ne pigliaffe la protezione, e con validi foccorle gli riponelle nel possesso del perduto Regno. Ferdinando il Cattolico accetto volentieri l'impresa, onde spedii tosto in Sicilia con sufficiente armata Consalvo Fernandez di casa d'Aghilar', di patria Cordovele, unmo di molto valore, ed elercitato lungamente nelle guerre di Granata soprannomato il Gran Capitano, Giunto questi in Messina fur con allegrezza accolto da Alfonso, e da Ferdinando ; quindi sbarcò le sue truppe in Calabria, ove riportò sopra i Fran-

ceft rimarchevoli vantaggi -

Dall' altra parte i Principi d' Italia, ed il Duca istesso di Milano, conchiusero in Venezia a danni del Re Carlo una ben forte lega, nella quale oltre i Veneziani v'entrarono ancora il Re de Romani, e Ferdinando Re di Castiglia. Il Papa vi volle ancor egli effer incluso, per liberarfi dalla violenza che temeva de Franceli : poiche avendo il Re Carlo prù volte ricercato il Papa, che l'invelliffe del Regno, e gli deltinaffe un Legato che lo incoronaffe , Alessandro non volle acconsentirvi-Onde Carlo sdegnato lo minacció di farlo deporre; di che dubitando il

Papa

376 I S T O E I A Papa, fu da dura necessità costretto mandargii l'Investitura, ed il Legato per l'incoronazione, la quale seguì a 20 Maggio nel Daomo di

Fu pubblicata la lega di questi Principi, e per renderla più plaufibile, fu detto, ch' era per difesa della Criftianità contro il Turco. per difesa della libertà d'Italia, e per la conservazione degli Stati propri. Allora entrò il Re in tanto fospetto, che non fu possibile a fuoi Capitani di quietarlo; ed effendo precorfa voce, ehe Francesco Gonzaga Marchese di Mantova, eletto Generale dell'efercito della lega, lo minaeciava o d'uceiderlo, o di prenderlo prigione, deliberò di partir di Napoli, e tornarfene in Francia per la medefima firada dond era venuto, benche la lega s'apparecchiaffe di vietarglielo. Si ritirò con se le shigliori truppe, e lasciò per guardia del Regno non più che 500 uomini d'arme Francesi, 2500 Svizzeri, ed alcune poche fanterie Francefi. Vi rimafe per Capitan Generale Monfignor di Mompensieri della Cafa di Borbone, în Calabria Eberardo Stuard Monfignor di Aubigni Scozzese, eletto G. Contestabile del Regno, cui avea doneto il Contado d' Acri col Marchesato di Squillace. Lasciò Stefano di Vers Sinitcalco di Beauchen, Governadore di Gaeta, fatto da fui Duca di Nola, e d'altri Stati, e G. Camerario. Monfignor D. Giuliano di Lorena creato Duca della Città di S. Angelo, restò alla difesa del proprio Stato. Ia Manfredonia vi rimafe Gabriello da Montefalcone . In Taranto Giorgio di Sully . Nell' Aquila il Rettor di Vitri , ed in tutto l' Abruzzo Gragiano di Guerra. Laseiò i Principi di Salerno, e di Bisignano, che l'aveano ottimamente fervite, molte ben contenti, ed in buono e ricco Stato.

Ordinata în si fatta guifa la guardia del Regno, parti il Re nell'
infelfo mefe di Maggio con tanta velocità, che paresa effer leguitato da
innumerabil' efercito; e giunto in Roma, non strovandov' il Pontefice,
ch'erafi ritriato in Orvieto, e poi in Prequia, profegal avanti il cammino, finebè giunto al fiume Taro, fu incontrato dall'efercito del Veneziani, dove feguirono fieri combattimenti, perchè i Veneziani ecreavano impedirgil' il prifaggio. Si pagnò ferocemente: il Francefi malgrado
edl' oppositione finalmente paffarono: mai Veneziani alcacheggiarpoo il

campo, e le bagaglie di Carlo.

La partita di Carlo dal Regno portò tante cangiamento negli animi de Popoli che fi videro mutar tofto le inclinazioni e i defideri con quella fortuna, che due meli prima gli era flata cotante favorevole. I Napolitani, mentre di Gran Capitron flava puerreggiambo in Calabria co l'eranceli, mandarono fino in Sicilia con gran fretta a chiamar Ferdinando. Quelli parti tofto, cotó de grofi legun, e ao aleri misori arrivato alla fipiaggia di Salerno, fubito quella Cirtà, la Cofta d'Amalí, e la Cava altrono le fue bandiere. Bordeggio poi per due giporni fopen Napoli, e finalmente a' accoftò al lido per poerre sin.terra l'acmat alla funda.

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XXIL.

Maddalena Ma ufcito fuori della Cirth Mompenfieri con quafi tutt' i foldati per vietargili lo fecondere, i Napolitani fi levarono in arme, a cominciaron a gridare il nome di Ferdinando, ed occupate le porte lo fecco a' 7 Luglio entra i n Napoli cona alcuni de' fuoi a cavullo, e cavullo e della comi de la cirth, fu da atutti ricevuto con grandiffime grida en le Diziandoli le donne di corprito dalle finefire di fiori, e d' acque odo-rifere, molte delle più nobili carrevuno nella frada ad abbracciarlo, e ad aficiugargii dal volto il fudore. Seguitaro fubito i d'empio di Napoli, Caputa, Averfa, e molte altre Terre circolanti, Gaeta cominciò a tumell'uner, e d'Otranto alzò la bandiera d'Aracona.

a tumulitare, ed Otranto alzò la bandiera d'Aragona.
L'armat Veneziana accobarsi nel medefino rempo a Monopoli, e fattovi abarco, prefe per forza la Città, e poi per accordo Polignano, Taranto, Manfredonia, e molte altre Città toflo fi refero per mancanza di viveri. La Calzbria era flata quali rutta manomeffa dal Gran Capi-

di viveri. La Calabria era ftata quafi tutta manomeffa dal Gran Capitano. Poco dunque reftando a Ferdinando a fare per difeacciare interamente qualohe reliquia de' Francesi, ch' erano rimasi in Aversa e Gaeta; egli per maggiormente congiungera col Re di Spagna, tolfe per moglie con dispensa Giovanna sua zia, nata di Ferdinando suo avo, e di Giowanna sorella del Re. E proseguendo a discacciare i suoi nemici dal Regno, non mancandogli quali altro, che Taranto e Gaeta, ecco che mentre trattenevali colla sposa a Somma , o per le passate fatiche , o per disordini gravemente infermatoli, portato in Napoli fini fra pochi A.J. 1496 giorni in Ottombre la fua vita , non finito ancor l'anno della morte d' Alfonso suo padre, e su sepellito nella Chiesa di S. Domenico, non avendo regnato che un foi anno ed otto mefi . Egli ci lasciò alquante leggi savie e prudenti, le quali si leggono fra le Prammatiche q tit. de [alubrit. aer. 3 tit. Ubi de deliet. quis conven. deb. 4 tit. de annon. Civis. Neap. Morì senza figliuoli nell'età di 28 anni, e però gli succedette D. Federico suo Zio, avendo questo Reame nello spazio di soli tre anni veduti cinque Re, Ferdinando il vecchio, Alfonfo fuo figliuolo, Carlo VIII. Re di Francia, Ferdinando il giovane, e Federico suo zio,

## CAPITOLO XXIN.

Federico III d'Aragona Vigesimoprimo Re di Napoli.

Pedrinis falustio Re., e covanto a Capua. Morte di Carlo FIII Re di Francia, cui fuccaffe Luigi XII. Quelli imprende la canagilla del Regno. Si accorda coi Re di Spagna, o fe lo divideno, facciandone Re Federica, che fi ritira in Francia. (A. 10 ficordi mate tra Spagnodi e Francifi. Queffi cacciari, toutsi il Regno cade futu la dominazione di Ferdinando il Catolico. Leggi Infeitate dal Re Ederico.

E Ederice Principe cotanto favio, appena morto suo nipote, su in Tom. II. B b b

In Griogle

Napoli con allegrezza di ciascuno gridato Re , e la Regina vecchia sua matrigna, ancorche molti dubitaffero che non lo voleffe ritenere per Ferdinando Re di Spagna suo fratello, gli consegnò subito Castelnuovo; nel qual accidente si dimostro egregia verso Federico non solo la volontà del Popolo di Napoli, ma eziandio de Principi di Salerno, e di Bifignano, e del Conte di Capaccio, i quali furon I primi in Napoli , che chiamarono il fuo nome, e lo falutareno Re, contento molto più di lui, che del Re morto, per la mansuettedine del suo ingegno; onde Federico per riconciliarlegi interamente, refritur a tutti liberamente con molta lode le loro Fortezze, e per dimostrar viappiù questo suo animo . fece coniare una moneta, la quale da una banda avea un libro con una fiamma di fuoco col motto : Recedant vetera, e dall'altra una Corona

col motto: A Domine datum est istud. A.T. 1497

Fugli parimente da Aleffandro VI fotto il di 7 Giugno dell'anno seguente spedita Bolla d'Investitura; e per mostrare la sua contentezza, ie la mandò accompagnate con una fua lettera tutta affettuola e cordiale .. Parimente a o del medelimo mele ne gli fpedi un'altra , avvifandogli d'aver dellinato il Cardinal Cefare Borgia suo figliuolo, e suo Legato Apostolico per coronarlo. E poichè in questo tempo Napoli era travagliata da mortifera pestilenza , delibero di far la cerimonia dell'incoronazione nella Città di Capua, alla quale Federico foriffe un'affettuola lettera, che fegul alli 10 d'Agosto in quella Chiesa Cattedrale, con intervento di molte Prelati , Ambalciadori del Re de Romani , di Spanna , di Venezia , e del Duce di Mileno , e de Grandi del Regno . Il Regno di Federico farebbe flato più lungo e placido fe la mor-

AI, 1498 te di Carlo VIII feguita in Aprile del feguente anno non avesse ogni cofa conturbata, e poste in su nuove prefensioni. Egli mort d'apoplesia il settimo giorno d'Aprile nel flore de suoi anni, mentre stava a veder giuocare alla palla ne fossi del Castello in Ambuosa; e non avendo lasciato figliuoli, il Duca d'Orleans, cui s'apparteneva come più vicino, succede alla Corona di Francia, e fu chiamato Luigi XII.

Divenuto pertanto Luigi Re di Francia, nomo maturo di anni, e sperimentato in molte guerre, wiun desiderio ebbe più ardente, che a acquistare come cosa ereditaria il Ducato di Milano per successione di Madama Valentina fun avola, ed il Regno di Napoli appartenendogli come Re di Francia. Perciò s'intifolò non folamente Re di Francia, ma ancora Re di Gerusalemme . e dell'una e dell'altra Sicilia, e Duca di Milano. E per far noto a ciascuno qual fosse l'inclinazione sua alle cole d' Italia, scriffe subito lettere della sua affunzione al Pontefice, a' Veneziani , ed a' Fiorentini . In Miller hand atolat

Papa Alessandro per aprir la strada al Cardinal Borgia suo figliuolo al trono di Napoli, avea domandato al Re Federico la fua figliuola ser moglie del Cardinale, il qual'era già apparecchiato di rinunziar il Cardinalato , come poi fece , e pretele in dote il Principato di Taran-

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XXIII.

279
20 , ma Federico ricusò fempre quefte nozze, non offantino fe perfuafive del Duca di Milano, a confentivi.

Intanto il Re di Francia calato in Italia , con feliciffimi progreffi difeacciò il Duca di Milano dalla sua sede, secelo prigione, ed an quest'

anno del giubileo s'impadronì interamente di quel Ducato.

Federico agomentato della prigionia del Duca, di Milano, e della fina ruina, temendo non fopra di lui, "Principe fena" appoggio, debole di forze, ed claulto di denaro, cadelfero le medelime feiagure, non fapeva ove volgeri per ajuti. Dimando foccoro al Turco, ma riufel va no. Del Re di Spagna era entrato in gravifimi fospetti, poichè gli erano note le fue pretenfioni fopra il Reame, e di fuoi arcenti debogio che copriva con fimulazione. Contuttociò la dura neceffità lo colfrinfe a ricorrere agli ajuti di collui, il quale con incredibile celerità rimandò il Gran Capitano in Sicilia, perchè efiguiffe i fuoi difegni. Ma tuttavia temendone, finarra, che nel tempo leffo mandife al Re di Francia ad offerirgli, purchè lo lafciaffe regnare, di rendere il Regno a lui tributario, e de gli finfa fuo sum ligio.

Ma Luigi avendo voltato tutt'i fuoi penfieri all'impresa del Regno, alla quale temeva non fe gli opponeffe il Re di Spagna, riputò meglio di rinnovare col medefimo quelle ffefe pratiche cominciate a

tempo del Re Carlo della divisione del Regno.

Concorrendo adunque in Ferdinando Re di Spagna, e nel Re di Francia la medefima inditiazione, il uno per rimoverio ggio indicoli e le difficoltà, l'altro per acquillare parte di quello che lungamente avea defiderato, poiche a configure vil tutto non appariva per allora alcuna occasione, facilmente convennero per la divisione. Fu pertanto infra di loro conchisio e pattuito.

Che da amendue si dovesse assaltare in un tempo medesimo il Rea-

me di Napoli, il quale tra loro si dividesse in questo modo.

Che al Re di Francia noccasse. La Città di Napoli, la Città di Gaeta, e tutte le altre Città di Terre di tutta la Provincia di Terra di Lavoro; tutto l'Abruzzo, e la metà dell'entrate della Dogana dellepecore di puglia: a suesse i titoli Regi, in guis che ottre di nomi-maria Re di Francia, e Duca di Milano, si chiamasse annoca Re di Naspuli, e di Grenglamme.

Che al Re di Spigna Ferdinando fi daffe il Ducato di Calabria, e tutta la Puglia, e l'altra metà dell'entrata della Dogana, col titolo an-

cora di Duca di Calabria e di Puglia.

Che ciascuno si conquistate di te stesso la parte, non essendi l'altro obbligato ad ajutatio, ma solamente nom' impedito. E sopra tutto convennero, che questa concordia si tenesse segretissima sin a tanto che l'esercito, che il Re di Francia mandava a quell' impresa, sossi anrivato a Roma; al qual tempo gli Ambalicadori d'amendue allegando essersi si tata per beneficio della Cristianità questa convenzione, e per as-

\_\_\_\_

280

faltare gl' Infedeli, unitamente ricercassero il Pontefice, che concedesse l'Investitura secondo la divisione convenuta tra loro, investendo Ferdinando fotto titolo di Duca di Puglia e di Calabria, ed il Re di Francia sotto titolo non più di Sicilia , ma di Re di Gerufalemme e di Napoli . L' intero Trattato di quella pace e confederazione tra Luigi XII Re di Francia, e Ferdinando ed Isabella Re di Spagna, che porta la data di Granata/degli 11 Novembre del 1500 fi legge nel primo tomo delle Racco'te di tutt' i Trattati di paci, tregue ec. di Federico Liomard , impresso in Parigi l'anno 1602 : dov' è degno da notare , che questi due Re oltre delle loro pretensioni, che dicono aver ciascuno sopra il Reame, allegano ancora un'altra cagione, onde furon mossi a tal divisione, e a discacciare Federico dal Regno, che fu, perchò era a tutto il Mondo notiffimo, Regem Fridericum fape Turcarum Principens Christiani nominis hostem acerrimum, Literis, Nunciis, ac Legatis ad arma contra populum Christianum capessenda sollicitasse, ac in prasentiarum follicitare Oc.

Così questi Principi proccurrarono coprire la lor sete di dominare col manto della Religione, per coonestare al Mondo, e rendere meno biasimevoli le loro intraprese. Coll'issesso colore di Religione dipinse Carlo VIII l'impresa di Napoli, protestando che non ad altro fine eran

que' suoi ssorzi, che per passare in Macedonia contr'al Turco.
L'inselice Principe Federico nulla sapendo di questa segretissima

capitolazione, sentendo que' movimenti de' Francesi, sollecitava il Gran Capitano ( il quale colla sua armata era fermato in Sicilia sotto fimulazione di dargli ajuto ) che tofto veniffe a Gaeta : e niente fapendo . che l'armi Spagnuole fotto spezie d'amicizia fossero preparate contro lui, gli avea meffe in mano alcune Terre di Calabria, che Confalvo sotto colore di volerle per sicurtà delle sue genti pli avea dimandate ; sperava perciò Ferdinando, che congiunto che sosse Consalvo coll'esercito suo, e coll'ajuto de' Colonnesi, di poter in campagna resistere all' esercito Francese; e perciò avendo prima mandato Ferdinando suo primogenito ancor fanciullo a Taranto, più per ficurtà del medelimo, se cafo avverso succedesse, che per difesa di quella Città, si fermò egli coll'esercito suo a S. Germano, ove aspettando gli ajuti degli Spagnuoli, e de' Colonnesi, sperava d'aver egli a disendere l'entrata del Regno . Giunto che fu l'efercito Francese in Terra di Roma, gli Oratori Franceli e Spagnuoli entrat'insieme nel Concistoro, notificarono al Pontefice ed a' Cardinali la lega, e la divisione del Regno tra' loro Re fatta, per poter attendere, come dicevano, all'espedizione contra i nemici della Religion Cristiana, e gli dimandarono perciò l'Investitura secondo il tenor della convenzione fatta.

Papa Aleffandro non men per odlo concepiro contro Federico per le negate nozze, che per la confederazione patruita col Re di Francia, A.J. 1501 concedè tofto l'Inveftitura, e fotro l'1 25 Giugno di quell'anno ne spe-

DEL RECHO DI NAFOLI PAR. II CAP. XXIII.

di Bolla, colla quale privando Re Federico del Regno di Napoli, e dividendo detto Regno in due purti fecondo la convenzione pattuita, d'una
falemme, e dell'altra Ferdinando" y 100/0, di Re di Napoli e di GeruRe di Spaga, con titolo di Duca e Ducchefi di Calabria e di Piaglia; concedendo di vantaggio nel feguente amo a' detti Re di Spagna,
che non foffero tenuti ne effi, ne i loro ercel e fuenefici venir di perfona a dar il gitarmento al Pontefice R- per la parte del Regno a loro
foccata, ma che lo deffero in mano di perfona da quello definata.

La ntiova di questa concordia spaventò in modo Federico, che ancorchè Confalvo mostrando di disprezzare quello che s'era pubblicato in Roma gli promettesse con la medesina efficacia di andare a suo soccorso, si parti dalle prime deliberazioni , e si ritirò da S. Germano verso Capua; e Consalvo avendo inteso che l'esercito Francese avea passato Roma, scoperta le sue commessioni, mandò a Napoli sei galec per levarne le due Regine vecchie, sorella l'una e nipote l'altra del suo Re. Allora Federico, intesa la ribellione di S. Germano e degli altri luogha vicini, determine di far la prima difesa nella Città di Capua . Alla guardia di Napoli lasciò Prospero Colonna, ed egli col resto della gento ft fermò in Aversa . Ma il Generale Francese Obignì non trovando alcuna resistenza per dove passava, occupò tutte le Terre circostanti a Capua; onde Federico si ritirò in Napoli abbandonando Aversa, la quale insieme con Nola, e molti altri Luoghi si dette a' Francesi . Capua su presa per affalto, ed a' 24 Luglio fu facchengiata da' Francesi , nella A.J. 1501 quale diedero l'ultime pruove della loro crudeltà, avarizia, e libidine. Con la perdita di Capua fu troncata ogni speranza di poter più difendere cos alcuna. Gaeta si arrese, e venuto Obignì coll'esercito ad Averfa, Federico abbandonata la Città di Napoli e la quale s'accordò fubito eon condizione di pagare 60 mila ducati a' vincitori, si ritiro in Castel nuovo; e pochi giorni dopo convenne con Obigni di confegnargli fra sei di tutte le Terre e le Fortezze che si tenevano per lui della parte che apparteneva al Re di Francia, ritenendosi solamente l'Isola d'Ischia per sei mesi, nel quale spazio di tempo gli fosse lecito d'andare in qualanque luogo gli pareffe, eccetto per lo Regno di Napoli, e di mandare a Taranto cent' uomini d' arme : poteffe cavare qualunque cosa di Castelnuovo, e dell' Uovo, eccetto l'artiglierio che vi rimasero del Re Carlo : fosse data venia a ciascuno delle cose fatte dapoi che Carlo acquisto Napoli; ed i Cardinali Colonna, e d'Aragona godessero l'entrate Ecclesiastiche, che aveano nel Regno.

Si videro nella Rocca d'Ichia accumulare con miferabile spettacolo tutte li nifeliciri della progenia di Ferdinando il vecchio ; poichè oltre di Federico spogliato del Rogno, e di tanti figliuoli piccioli, e del primogenito rinchiuso in Taranto, eravi ancora Beatrice sua sociale, la quale avendo dopo la morte di Mattia Re d'Ungheria suo marito avute promessa di Matrimonio da Wadislao Re di Boemia col fine d' indurla a dargli ajuto a confeguire quel Regno, era stata da lui, dapoi ch' ebbe ottenuto il defiderio suo, ingratamente ripudiata e celebrato con digià Duchelfa di Milano , non meno infelice di tutti gli altri , effendo stata quas' in un tempo medesimo privata del marito , dello Stato , e dell'unico fuo figlinolo.

Ma Federico risoluto, per l'odio estremo ch' ei portava al Re di Spagna, di rifuggire piuttofte melle braccia del Re di Francia : mandò al Re a dimandargli falvocondotto, ed ottenutolo, lasciati tutt' i suoi nella Rocca d'Ischia sotto il governo del Marchese del Vasto, se n'ando con cinque galee fottili in Francia. Accetto dal Re il partito di rimaner' in Francia dandogl' il Re la Ducea d'Angiò, e tanta provvisione, che ascendeva l'anno a trentamila ducati ; ond'egli comandò a coloro , che avea lasciati al governo d'Ischia che la dessero al Re di Francia.

Dall'altra parte il Gran Capitano era paffato in Calabria , dove tutte le Terre lo riceverono volontariamente eccetto Manfredonia e Taranto. Ma avuta Manfredonia colla fortezza per affedio , si riduffe col campo intorno a Taranto. L'ottenne finalmente per accordo dal Conte di Potenza D. Giovanni di Guevara, fotto la cui custodia era stato dato dal padre il picciol Duca di Calabria, e Fra Lionardo d'Alessio Cavalier di Rodi, Governadore di Taranto, se in tempo di quattro meli non fossero soccorsi, ricevuto da lui giuramento solememente in su l'Ostia consegrata di lasciar libero il Duca di Calabria, il quale avea segret' ordine del padre di andarlo a ritrovar in Francia . Ma Confalvo giudicando che potrebbe importar affai il non effer in ,podestà del :Re di Spagna la persona del Duca, sprezzato il giuramento, non gli dette facoltà di partirfi, e lo mandò ben accompagnato in Ifpagna, dove dal Re accolto benignamente, fu tenuto apprello lui nelle dimoftrazioni eftrinfeche con onori quafi regi, ma in realtà in una splendida ed onorata prigione.

Ecco come discacciato Federico, su partito il Regno in due parti, e con nuova polizia governato dagli Ufficiali di due Re. In Napoli il Re di Francia vi teneva per Vicere Luigi d'Armignac Duca di Nemors, il quale reggeva Terra di Lavoro, e l'Abruzzo, e tutta quella parte a lui spettante. In Calabria e Puglia governava il Gran Capitano come Vicere, e Gran Plenipotenziario di Ferdinando Re di Spagna.

§ I. Discordie nate tra Spagnuoli e Francesi. Questi cacciati , tutro il Regno cade sotto la dominazione di Ferdinando il Cattolico . Leggi lessitate dal Re Federico.

On tanto si vide diviso il Regno tra questi due potentissimi Re, e due emule Nizioni, che in questo siesso anno surfero fra di loro gravi A.J. 1501 discordina divono al presignere i termini dell'accordata divisione. Li origine nacque, perchè nella divisione non surono espressi bene i consini ed i termini delle Provincie: in quella non si espresse, sono necralmente, che al Re di Francia sosse giudicata Terra di Lavoro, ed Abruzzi, ed al Re di Spagna la Puglia, e la Calabria. V'erano alcun' altre Provincie, come Capitanta E, Contado di Molese, e Val di Benevanto, Principato, e Bassiciata, le quali chi pretendeva che dovesse comprendersi nella suz metà, e chi nell'altra.

S'accrebbero le discordie per l'elzcione della Dogana del pafiaggio delle pecore in Puglia nella Provincia di Capitana I. Capitani Franceli pretendevano, che quella Provincia dovelse apparremene agli Abruzzi, come contigua, e divisa dai reflo della Puglia dai fiume Audido, detto Ofanto, o che non il comprendese toto aleuna delle quattro Pro-

vincie nominate nella divisione.

Per parte de "Capitani Spagnuoli s' allegava, forfe con maggior ragione, in contrario, non poter Capitanata appartenere a' Francch, perchè l'Abruzzi terminando in luoghi alti, non fi diffende nelle pianure;
e perchè nelle differenze de' nomi e confini delle Provincie, s' attende
fempre all'uo recente, s'aggiungeva, che febbene Capitanata fosse contigua agli Abruzzi, e divisa dal resto della Puglia dal simme Ofanto;
nulladimanco la Puglia efarer sitata sempre divisa in tre parti cioè in
Terra d'Otranto, Terra di Bari, e Capitanata; onde dovea riputassi
quella compresso sotto la Puglia, una delle quattro Provincie nominate
nella converzione.

S'aggiunsero dipoi nuove contenzioni, nutrite più per volonte de' Capitani, che per consentimento de Re; poiché gli Spagnuoli pretendevano, che il Principato, e Billitata il comprendesse nella Calabria, e che il Val di Benevento, che tenevano i Francesi, sosse parte di Puglia; e però mandono Ufficiali a etner la giustizia nella Tripalda, vicina due miglia ad Avellino, ove dimorazano gli Ufficiali de Francesi.

Queste difsenzioni efsendo modeste a principali Baroni del Regno proccurarono che si componestero da Consistro e da Diaca di Nemors, ed essendo venuti il Duca a Messi, e Consalvo ad Atella vicino Messi, non convenendo tra loro nell'accordo, convenento d'attendere la determinazione de' loro Re, e che in questo mezza non s'annovaste cos' alcuna. Ma il Vicerè Francese insuperbito, perch' est molto superiore di Sorze, avando pochi di dopo fatt' altra distinazione, protesto la guerre

Dondoo Ly Google

37 a Confalvo, în caso che non rilatitasse subtro Capitanata, ed in Tripulda ebbe principio la guerra, occupande Capitanata, ed altroue le Terc te tenute per si Spagnossil. Il Re di Francia secondando l' intraprest del suo Vicere, voltatos sutto alla guerra, mandò un soccorio per mare di duemita Swiszari, e sece condurre agli fispend suoi i Principi di Salerho, e di Bisganso, ed altri de principali Baroni; e per estre più vicion all'a cquissol in Regno, si porto esse soccio qui con su vicio all'acquissol di tatte si Regno, si porto esse soccio qui capitale. Per sul descriptione del vicio all'acquisto di tatte si Regno, si porto esse soccio si l'accet avez già tolte molte Città al G. Capitano, che si ridussi delle coll'efercito in Barletta fenza denari, e con poca vettovaglia.

Quefte prosperità feron credere a Re Luigi come se l'impresa fosse finite, node rislovatet di tornarfene in Francia, trassucando a continuare le debite provisioni. Ma effendo passato da Melsina in Calabria D. Ugo di Cardona con 800 Spagunoli, e poco dopo da Spagua venute al vet rruppe guidate da Emmanuele di Benavida, col quale passa allora in Italia Antoni odi Leva, the salivo poi da privato foldato per tutti gradi mititari al Captinato Generale, acquisilo in Italia molte vittorie, cominciaron i Spagunoli a prender vigore, e venutosi a svaji fatti d'arani, ne' quali gli Spaguoli rimassero superiori, sempre più andavano ri-prendendo sinnino, ed all'ancontro s'andava diminuendo l'arcitte de Francesi.

Ma affai più fi videro collemati, e pieni di roffore , quando per alcune parole inquirole vicendevolmente dette da Francefi contro agli Italiani, e da quelli contra quegli , fi accesero gli asimi in guifa, che ciafuno di loro per foftenege f. nonce della propria Nazione fi convenaro, che in Campo ficuro a battaglia finita combatteffero infeme tredici ammini d'armi latiani. Fu celtro per Juogo del combattimento una campagna tra Barletta, Andria, e Quarana. Ciafumo de Capitani confortava i fuoi ma come fu dato il fegno, combattendo ciafuno con grandiffim animofità, finalmente i Francefi furon vinti, e chi da una lato degli Italiani i uro no fatti tutti-prigioni. Queflo combattimente ficcome riempi di coraggio gli Italiani, che militavano fotto il G. Capitano, così è incredibiti quanto animo teglisffe all'efercito Francefe, e quanto n'accrefceffe all'efercito Spannolo.

Il Re Luigi veggendo per quelli-progreffi de Spagnuoli che non v'era fperana di liberari da quella guerra, chiefe la pase al Re di Spagna, e, mentre erano in quelli maneggi, s'offerie opportuna conquinturar, che Filippo figiliado di Maffimiliano Imperadore, Arcideca d'Austra, Principe di Fiandra, e più profilmo alla fucceffione de' Regni di Spagna per Giovanna fua moglie, unica figliuola de crede di Ferdinando ed Elifabetra, effendo dimorato languamente in Ilpagna tra le carezze de' fuoceri, deliberò tornaze in Fiandra per terra traverfando la Francia. Con tal occasione venendo follecitato dal Re di Francia per la pase, proccurò che i fuoi fuoceri gli daffero ampla facoltà di conchiuderta assi pasignagio di Francia con quel Re, e chopo la difettiolione di qualche

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XXIII.

giorno, convenutifi a Blois, conchiusero la pace con queste condizioni. Che il Reame di Napoli fi possedesse secondo la prima divisione ; ma lasciassens' in deposito a Filippo le Provincie, per la differenza delle quali s' era venuto alle armi.

Che fin dal presente Carlo figliucio di Filippo, e Claudia figliuala del Re, tra' quali li fibiliva lo sponfatizio altre volte trattato, s'in-

titoluffero Re di Napoli, e Buchi di Puglia e di Calabria?

Che la parte che toccava al Re di Spagna, fosse in suturo covernata dall'Arciduca Filippo : quella del Re di Francia da chi deputaffe al Re : ma tenersi l'una e l'altra fotto nome de due fancialis , a quadi , quando confumavano il matrimonio, il Re confignalle per dote del-Ja figliuola la fua porzione.

Il Trattato di quella pace , tutto intiero fi legge nella Raccolta di Federico Lionard, e di Lunig , che porta la data de 5 Aprile 1502.

Ma speditoli nel Regno di Napoli ad intimarla, ed a comundare a' Capitani, che s' afteneffero dall' offesa anfino a che veniffe da patifica de' Re di Spagna , offerle il Capitan Francie d'abbidire al fuo Re; ma lo Spagnuolo, o perchè più speraffe nella vittoria, o perchè d'autorità fola di Filippo non gli baltaffe, rispose, che infino a che non aveffe il medelimo comandamento da fuoi Re; non poteva omettere di fare la guerra. Così Consalvo prosegui coa maggior servore a molestare i Francefi , co' quali venuto a battaglia interamente gli ruppe , e disperse ; talche abbandonando ogni cofa, si ritirarono tra Gaeta e Trajetto . Ottenuto Confaivo tanta vittoria, fi dirizzò coll'efereito a Napoli . I Napolitani mandaron Ambasciadori ad incentrar Consalvo, il quale sottoscrivendo i privilegi de Re passati, entro in Napoli il di 14 di Mag. 4.1. 1503 gio, ove su ricevuto con piubilo, ed il giorno seguente si se giurare sedeltà in nome del Re Ferdinando, ficcome fece Aversa e Capua Com

Pervenute al Re di Francia le novelle di tanto danno in tempo ch'era speranzato della pace, sdegnato sommamente d'effere stato sotto quella ingannato, si dolse fortemente con l'Arciduca, che non era ancorpartito da Blois, dimandandogli che facesse ciò che gli conventva, se voleva conservare la sua fede, ed il suo onore. Questi, non effendo in colpa, ricercava con grande islanza i funceri del rimedio, dolendosi soprammodo, che quelle cole foffero succedute con tanta sua infamia helreceived rather recipied in the comment

colpetto di tutto il Mondo.

Ferdinando innanzi alla vittoria avea con varie feule differito di mandare la estifica della pace, della quale effi grano mal foddisfatti Ma intela la vittoria, e firetti dal genero manifelto agli Ambalciscori non effere fua intenzione , ne della Regina di ratificare quella poce , la quele non s' era fatta in modo, che fofle per loro ne onorevole , ne ficura . L' Arciduca d'alippo refto il più mortificato che mai; ed il Re'di Francia fi volle tutto a terribili armamenti per mare e per terra , da grantempo, non veduto fimili . Spedi con prestezza per mare soccorso di nuo-

Tom. IL.

ISTORIA

va gente perchè non si perdesse Gaeta, e le Castella di Napoli : e per impedire che di Spagna non vi andaffe foccorfo, penfava di affaltare con due eserciti per terra il Regno di Spagna, mandandone uno nel Contado di Roffiglione, l'altro verso Fonterabia, e con un'armata marittima molestare la costiera di Catalogna e di Valenza.

Mentre che Re Luigi preparava queste spedizioni, il G. Capitano espugno li Castelli di Napoli, e si rivolse all'espugnazione di Gaeta, e a discacciore interamente i Francesi dagli altri luoghi del Regno .

Ma quello che fece a' Francesi ulcie di speranza di ristabilirsi , fu la morte accaduta del Pontefice Alessandro, cui sebbene fosse succeduto Pio III, questi non avendo tenuto più quella Sede, che 26 giorni, fu eletto in suo luogo Giulio II, il quale contro l'espettazione di tutti riusci il più fiero nemico, che avessero avuto mai i Francesi, tantochè Re Luigi malvolentieri inchinava alla guerra di là de' monti, e, datafegli apertura di pace facilmente vi diede orecchio. Per quelta s' interpole il discacciato Re Federico. Intanto il G. Capitano non tralasciava di molestare i Frances, ed essendogli riuscito dargli una memorabil rotta presfo il Garigliano, cotanto ben descritta dal Giovio e dal Guicciardino, oltre d'effergli stata da Francesi consegnata Gaeta, e la Fortezza, il pri-A.J. 1904 mo giorno del nuovo anno fe ne ufcirono finalmente dal Regno, il quale cadde interamente fotto la dominazione di Ferdinando, e fotto il go-

verno ed amministrazione del G. Capitano suo Plenipotenziario. A.J. 1504 A'o di Novembre mort nella Città di Tours il Re Federico, privato di speranza d'aver più per accordo a ricuperare il Regno di Napoli . Egli fu l'ultimo Re discendente da Alfonso I, ultimo ancora de-

poel a Agli Aragonefi di Napoli, e con lui il nostro Regno perdette il pregio d'avere Re propri e nazionali . Perdè ancora la Città di Napoli effere Sede Regia . Mort nell'età di 52 anni , avendone regnato meno di cinque . Principe cotanto saggio, e di molte lettere adorno. Di lui ci restang alcune favie e prudenti leggi, che nel volume delle nostre Prammatiche fi leggono nelle \$ 6 7 8 10 11 12 16 17 20 22 24 27 20. ab e so fotto il tit. de Offic, Procur. Cafar. e la Prame I de Coffien.

> Non meno infelice fu la fua progenie. Egli ancorche di fe, e della Regina Isabella sua moglie lasciasse cinque figliuoli, tre maschi e due femmine, ebbero tutti inteliciffimo fine . Il Duca di Calabria Ferdinando fuo figlinol primogenito morì nell'anno 1550 fenza di cendenza, benchè avesse avuto due mogli Mencia di Mendozza dategli dal Re Cattolico perchè flerile, e l'altra Germana di Fois figliuola d'una sorella del Re Lodovico di Francia datagli dall'Imperadore Carlo V, perchè ancor sterile, acriocche in lui, u'tima progenie, de' difeendenti d'Alfonfo il vecchio Re d' Aragona , s' estinguesse quella famiglia , secome in effetto s' ellinfe.

Due altri figliuoli di Federico d'età minore , erano premorti al

DEL REGNO DI NAPOLI PAR. II CAP. XXIII. 387 fratel maggiore Ferdinando, uno in Francia, il altro in Italia. Le due fioliuole parimente morirono fenza lafciar di fe prole alcuna.

Alcuni Scrittori rapportano, che Federico colla prima moglie Anna di Savoja procreasse una figliuola nominata Carlotta d' Aragona Principeffa di Taranto : ed i Francesi scrivono che quella fosse fiata maritota in Francia nel 1500 a Guido XVI Conte di Lavalla, effendo poi morta nel 1505. Nacquero da queste nozze Caterina ed Anna di Las valla . La posterità di Caterina restò estinta per la morte fenza prole di Guido XX Conte di Lavalla, morto nel 1605 : Anna di Lavalla fu maritata nel 1521 a Francesco della Tremoglia, da quali nacque Luigi Duca della Tremoglia; onde effendo estinta la famiglia de Lavalli in Francia, e nelle di lui ragioni succeduta la Casa de' Duchi della Tremoglia discendenti da Luigi nipote di Carlotta, si pretele, che le ragioni di Carlotta sopra il Reame di Napoli si sossero trasferite a' Duchi della Tremoglia. E ne' tempi di Filippo IV per le note revoluziona accadute nel Regno, avendo il Re di Francia Luigi XIV per non perder quella occasione voluto anch' egli entrarvi in parte, per le pretentioni che vi avea, come discendente di Luigi XII si vide ancora uscir suori nel 1648 una scrittura in nome del Duca della Tremoglia, portando infronte questo titolo: Trassato del jus ; 'e de' diritti ereditari del Signor Duca della Tremoglia fopra il Regno di Napoli; e fece allora tanto pue more, the il Duca fece presentarla nell' Assemblea tenuta in detto anno 1648 nella Città di Munster per la pace generale, a' Mediatori di quele la. Il simile sece nella pace di Nimega trattata e conchiusa nel 1678 4 affacciando parimente la sua pretensione; e l'istesso nella pace di Risvick trattata nel 1697, nella quale fece presentare altra simile protesta . .

Per le stesse ragioni il Principe di Condè vantava pure aver pretensione sopra questo Reame, traendo sua origine da Carlotta Caterlma della Tremoglia, figliuola di Luigi, che si maritò con Errigo di Borbo-

ne Principe di Conde.

Ecco in qual maniera fu il Reame di Napoli trasferito al Re di Spagna Ferdinando il Caratico, il quale perendeva che gli "oppartanelie per fucceffione del Re Giovanni fuo padre, erede d' Alfonto I fuo fratello, e perciò non voll'effer chiomato Ferdinando III, o che fois' egil obbigato ad offervare i privilegi, e promette fatte da predecetiona. Re Ferdinando I e II Alfonto II e Federico. Gli reputò ab bene Re legittimi, e non instituti diuptratori o intrafi, fusate "I westfiture che coloro avean avure da R. Pontefici, e la legittimisgione che Alfondo I stat'ava a Ferdinando lue figliano bistango, nommai contrafata.

Per queffa capione trovandoli in questi tempi Perdinando nella Cietà di Tera, "18 Febbrajo oromala); una Prammatica ( a de passora.), 1505
non turban.), collasquale chiamandogli Pestitimi Re, e suoi predecetfori confermo tutt'i loro atti, concessioni, e privilegi, comandando,
che i possistoti delle Città, Caselli, Fendi, e di qualunque ragione o

388 ISTORTA

roba, sia burgensatica o seudale, che si trovassero possedente loro concessioni, non sossero in quelle turbati, ne inquietati, abi inquietati, abi inquietati, abi inquietati, abi inquietati, abi inquietati, abi in este manentati, exosservati. Solo permise, che contro gli atti, decreti, e concessioni fatte me turbolentissimi anni che Rogno di Alfoso II di Ferdinando. Il e di Federico potesse ciassuno richiamassi, ma ciò con sua licenza, prescrievado soro il modo di scorrere a suot Ministeri, da quali presane informazione se ne facesse a lui relazione; ma che intanto ninos si medissate nella possessione di quali relazione; ma che intanto ninos si medissate nella possessione di que se reconstituitati del concessioni a che sa averano da que Recottente.

Con altre fus Prammatics data nella flessa Cirtà di Toro caso, anansilo e sivuco tutte le concessioni, privilegi, convenzioni, atti, e qualfivoglion altre feriture, che si sossioni privilegi, convenzioni, atti, e qualfivoglion altre feriture, che si sossioni cata di Re Federico dopo li si
ci Luglio del 1950 ri na vanti, quando protuta Capta, essenti con
disperate le coste del Regno manbo Ambasicadori a Capita; del Red
Francia per capitolare la resi ali Napoli, e siusi Casselli, « con le altre
Frare e Cassilia del Regno, le quala pre estre si delle con importunità da diversi in quella disperazione e sivoluzione di cose credette
di poterie rivocare, valendos di quel proverbio, che allego in quella
Prammatica (de 10 Febbrajo 1959 tit. de verouzione gratier, Jaslar,
pr. Reg. Faste, Co.). Lund on maparanisma encossimus, compitor revocamuse.

Ancorchi Ferdinando il Cartatico procuraffe di non alterare la forma e polizia dell'Regno, ma di lafeiari naniera: che lo trovò, aultadimanco dovendo, effere da ora innanzi goveranza fino all'anno 1734 non di Re propri, che vi deseffero il menti goveranza fino all'anno goveranza come il foregra di devena per acceffità introduti novus forma di overanza come il foregra di degla care continti autroduti, avova fino dell'anno dell'anno di foregrata come il foregra del care careffità introduti in introduti movi fino di foregrata con meno la cirile cale ecceffità parieria, introdutti movi Magdirati, anuova Nobità di fangue Spapnuolo, e anuovi fittuti e coltumi.

Fine del Teme Secondo .

# ERRORI

## CORRETTI,

Pag. 22. ver. 25. Acra Pag. 72. ver. 39. una legge Fag. 265, ver. 37, prello Pag. 265. ver. 23. cmendarono Pg. 287. ver. 21. Morrone Pag. 303. ver. 22. Ottone

Acri
una lettera
prefio.
comandarono
Morcone
Ottino

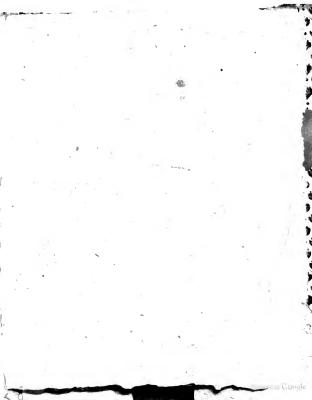





